

no d'ollunitate et his denie, de fontents bone vountair an la contint de ma de l'ollunitate et his derie, de fontents bone bende et resident de mail in somo fontents bende et resident de l'ancient Colontes de l'aguirem apid d'oldens productuir des sientents bone Colontes de l'aguirem apid d'oldens productuir des sientents bone Colontes de l'aguirem apid d'oldens product l'avoirest sientents bone Colontes de l'aguirement de l'a





# VITA DEL B. PAOLO GIUSTINIANI

with a strain with the late of JAN JAN SI. DATE

# VITA DEL B. PAOLO GIUSTINIANI

Institutore della Congregazione de' PP. Eremiti Camaldolesti



DI MONTE CORONA,

Al Serenillimo/Doge di Venezia

### A L O I S I O MOCENIGO

DAL P. D. AGOSTINO ROMANO FIORI
ABATE CAMALDOLESE.



IN ROMA, 1729. Per Antonio de' Rossi, nella Strada del Seminario Romano, vicino alla Rotonda.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

DIGIT ON AMOR ON TROPAGE STATE ARATE CHARLEDOILESS. \* steeld atter , Seed to a stability and a real second fit

te

## SERENISSIMO PRINCIPE.

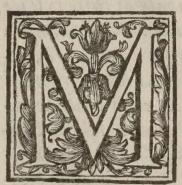

ANCANO soli pochi mesia numerare due secoli intie-

ri, dacche il B. Paolo Giustiniani felicemente passò da questo comune esilio alla Patriauniversale de Beati. Nacque egli ricco Patri-

210

zio Veneto, e morì povero Eremita Camaldolese su le cime del Monte Sant'Oreste, come già Mosè su quelle del Nebo: quindi a tutti è ignoto fino al di d'oggi il di lui Sepolcro, come pure sarebbe stata la gloriosa serie della di lui Vita, se cinque anni sono non si fosse ella pubblicata a tutto il Mondo Cristiano con le stampe di Roma sotto gli auspizj gloriosi del Regnante Pontesice Benedet-TO XIII. singolare veneratore del B. Paolo Giustiniani, e divoto molto benefico della di lui Congregazione offervantissima di Monte Corona. Accadde però questo pregiudizio al merito del mentovato Beato, che non s'ebbe allora comodità di far palese altro che la semplice Storia del suo nascere, vivere, e morire, distinta in due Libri. Quindi mancovvi il più bello, e il più stimabile della medesima, quale è quetto delle sue Virtu, porzione principale di tutte le Vite degne d'imitazione, e di lode. Nulladimeno quel Signore, che non lascia i Veneratori, es Zelanti della sua gloria, senza la pariglia del loro onore, siccome avvilisce nelle ignominie delle loro persone, i disprezzanti del suo Nume, con maniere degne della sua onnipotente Provvidenza, ha voluto ade so, che di nuovo comparisca in pubblico la Vita del suo B. Servo Paolo Giustiniani, e che in onore del medesimo si palesino in tale congiuntura tutte quelle di lui

0 0 1

a A A A R

世方

fe m.

co de

land

il for

Virtu, che da se sole formano un competente Libro, perfetto compimento di tutta la Storia; facendo in tal guisa, che ottenga Io adesso quasi dissi a caso, e senza averlo sperato, ciò che già a un tempo bramai, ma senza ottenerlo. Prevalendomi adunque della mia sorte, ardisco fare questa nova Stampa, con l'onore dei riveritissimi auspizj di V. Serenita' Doge d'una Repubblica, che è la gloria del Cristianesimo. Confesso ardito il mio pensiero, ma essendo questa Vita quella d' un antico suo Patrizio, la cui Augusta prosapia ha dati Grandi al Cielo ne' Santi di sua Casa, e Grandi alla Terra ne' Cesari d'Oriente, e ne' Dogi di cotesta Serenissima Dominante, per tralasciare i tant'altri, che la servirono, e la fervono nelle cariche più rilevanti della medesima: quindi sì a ragione della Nobiltà, che a riguardo delle virtù, le quali fregiano un Nobile, come l'oro adorna lo smalto, sembra non solo degna, ma ancora meritevole, che si presenti a un Principe pari alla V. Serenita', portata su l'altezza di cotesto Soglio, dal puro merito della Nobiltà, e di quelle altre Virtu, che tengono il primo posto in una Republica, il cui glorioso cognome essendo quello di Pia, questo solo fas vedere esser lei quella Republica, in cui tengono il loro regno le Virtu, delle quali la Pietà è il fondamento. Quindi niun'Opera, ardisco dire, fem.

sembrarmi più propria per consecrarsi ad un Se-RENISSIMO DOGE d'una tale Republica, quanto quella, in cui si pongono in punto di perspettiva le Virtù ammirabili d'un suo Patrizio, figliuo-

lo, ed onore della medesima.

Quattro sorti di Virtu distingue l'erudito Macrobio nella sua dotta interpretazione del sogno politico di Scipione, e dice essere le prime le da lui chiamate Purgatorie, le seconde quelle dell'animo purgato, le altre le politiche, e le ultime le esemplari. I nostri Teologi, ed i P.P. lasciatene al loro Autore le sue spiegazioni alla Gentilesca, danno per buona la divisione sudetta, maridottala in chiaro sul piano della Fede, con insegnamenti proprj d'illuminatissime intelligenze. Ora anch'io Discepolo de' medesimi sottoscrivo al parere de' Maestri, avvanzandomi a dire, essere la Vita del B. Paolo Giustiniani un gran Libro, in cui si veggono tutte le predette Virtu, dipinte a idea di grand'opre, che le rendono tanto più degne d'essere imitate per il loro bello, quanto sono elleno più degne per la loro grandiosità d'essere ammirate. Qui si veggono in primo luogo le Virtù Purgatorie, cioè quelle, con le quali il Giovane Paolo Giustiniani si purgo in poco tempo da tutte quelle macchie, con le quali più per altrui mal essempio, che per propria malizia, imbrattata avea las

bella stola dell'Innocenza, seco portata dallas Casa paterna nelle contrade de' suoi pubblici studj. Qui risplendono le proprie d'animo purgato, volli dire quelle, delle quali il medesimo s'adorno nello spogliarsi ch'ei fece dell'Vomo vecchio, che aveva del Secolo; e nel vestire delle Rascie lavorate nelle mistiche Guardarobe della gran Camaldola di Toscana, fatto Eremita del Patriarca S. Romualdo sull'Appenino. Qui si anno in mostra le Politiche, cioè, non quelle di Stato, ma le altre, che deve avere chi convive per convivere con lode, e sono queste quelle belle Virtu civili, per le quali si rende l'Vomo, non che aggradevole, ma giovevole agl'altri, senza pregiudizio di se medesimo. Campeggiano qui sinalmente le Esemplari in questo senso, che le virtu del B. Paolo Giustiniani furono in lui sì eccellenti, da poter servire d'idea a chiunque voglia avere per suo proprio vantaggio un'essemplare perfetto di Virtu su gl'altrui andamenti. Comparendo pertanto Serenissimo Principe, costi in pubblico per la prima volta, e comparendovi favorita da V. SERENITA' questa Vita, col fregio di tutte le Virtu in essa compendiate, vi comparirà con tutto quel decoro, che se le conviene, e sarà degna di tanti Principi, quanti sono gli Ottimati di cotesta Reggia, i quali tutti avranno piacere, se non anche dissi ambizione, di satere gli essempli, e di leggere le massime d'un Nobile loro pari, di un Ricco non meno di essi, di uno Spirito eguale a tutti, e di un Savio inferiore a niuno, anche trà li più grandi. Quindi i Cittadini, e l'altro Popolo, imitatori in ogni cosa de' suoi Venerati Patrizj, si faranno gloria di leggere una Vita, che per essere degna della venerazione, e dello studio di tutti essi, basterà loro il sapere portar lei in fronte il Nome riveritissimo del loro degnissimo, e venetatissimo Doge Alvise Mocenigo. Così il B. Paolo Giustiniani sarà, come egli desiderava d'essere vivendo, un Maestro di ben vivere a tutti per lo spirituale vantaggio, che ne verrà a ciascheduno nel leggere la di lui Vita.

Perdonatemi pertanto Serenissimo Principe, se ardisco dire parere cosa da Voi il non solamente non risiutare con la modestia degna della Vostra Maestà, ma il benignamente gradire con la degnazione della Pietà Vostra, questa sorte di Libri presentati al vostro Trono, per essere pubblicati con la gloria del vostro Nome, come quelli, che portano quasi in trionfo le più chiare memorie di que Personaggi, che formano la Corona del vostro amplissimo Principato. Laon de se bene io non mi riconosco degno d'un tal onore, avvegnachè senza la raccomandazioae di verun mio merito, nulladimeno lo desidero dalla.

Pietà, e grandezza di un Serenissimo vostro pari; perche quella non rifiuta, come benigna, e questa ha a caro, come degnevole, tutto ciò, che può servire all'onore del Principato, e all'onesto del Vassallaggio. Animato adunque da un tale riflesso, umilio ossequiosissimo al vostro Trono questo Libro, sperando in grazia del soggetto d'esso dalla benignità di un gran Principe vostro pari quell'onore, che nè anche ardirei di desiderare senza il merito di un Fratello di Religione del nostro S. Pietro Orseolo Antecessore di V. Sere-NITA', e senza il nome di un Pronipote di sanque del vostro S. Lorenzo Giustiniani, Patriarca, per più ragioni, il primo di cotesta Serenissima Dominante. In grazia dunque di un tanto vostro Patrizio, siccome desidero, così spero, che le mie suppliche siano per essere benignamente. ammesse da V. Serenita, a cui con profondissimo ossequio umilio altresì il mio più riverente rispetto, protestandomi quale ardisco dirmi

Dr V. Serenita'

Umilissimo, divotissimo, ed ossequiosissimo Servitore
D. Agostino Romano Fiori Abate Camaldolese.

#### NOS D. MICHAEL ANGELUS GASPARINI

'Abbas Generalis totius Ordinis Camaldulensis.

R Everendissimo P. Abbati D. Augustino Romano de Floribus Procuratori Generali nostri Ordinis concedimus facultatem iterum imprimendi Librum à se Monacho jamdudum confectum, & à Nobis approbatum cum hoc titulo: Vita del B. Paolo Giustiniani &c., si ità iis, ad quos spectat, videbitur &c.

Datum Faventiæ in nostro Monasterio SS. Hippolyti, & Laurentii hac die 22. mensis Januarii anno 1729.

D. Michael Angelus Gasparini Abbas Generalis.
Camaldulensis...

D. Andreas Barberius Pro-Cancellarius Camaldulensis.

#### REIMPRIMATUR,

Si videbitur Rino P. Magistro Sacri Palatii Apostolici.
N. Baccarius Episcopus Bojan. Vicesgerens.

#### IN NOMINE DOMINI. AMEN.

Edivivam Eremitarum Camaldulensium Institutionem ex Adriatico Littore gemina Nativitate emersam, & bellè ornatam variis Asceticæ elegantiæ floribus Auctore Reverendissimo Patre D. Augustino Romano de Floribus nostrorum PP. Monachorum Camaldulensium Professo, Sac. Theologia Lectore emerito, in Romana Theologica · Academia Cenfore, Sacræ Congregationis Indicis Consultore, & Eminentissimi D. Cardinalis Belluga Theologo de Camera pronuntiato, in lucem editam habemus; Ipse enim florido, naturali tamen stylo, Beati PATRIS Nostri PAULI ex antiquissima Justinianorum Familia Venetiarum, Eremitica Camaldulensis Observantiæ Ordinis Sanctissimi Patris ROMUALDI Ravennatis, Propagatoris, atque Congregationis nostræ Camaldulensis Montis Coronæ Fundatoris, descripsit Vitam hanc, quam lectam prælo dignam, si ita, ad quos spectat, videbitur, censeo. Ex Hospitio S. Leonardi ad Lungariam Almæ Urbis die v111. Martii 1724.

> D. Petrus à Fabriano Eremitarum Camaldulenfium Congregationis Montis Coronæ Procurator Gen. ex Commissione P. D. Romualdi Maxìæ à Bergamo Majoris distæ Congreg.

Ditio libri, cui titulus: Vita del B. Paolo Ciustiniani Institutore degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, descritta dal P. Lettore D. Agostino Romano Fiori: utpotè redundantis insigniorum virtutum exemplis accuratè a doctissimo Auctore nostro Monacho Sacre Theologie Lectore emerito, in Academia Theologica Romana Censore, Sac. Congreg. Indicis Consultore, nec non Eminentissimi, & Reverendissimi D. Cardinalis Belluga Theologo de Camera pronuntiato recensitis, & illustratis, Eremitica, Monastica que persectionis cultoribus perutilis erit, aquè ac eruditis grata, ob historias nonnullas occasione data, appositè intextas. Ità arbitror post Libri discussione data, appositè intextas. Ità arbitror post Libri discussione data Reverendissimo P. D. Michaele Angelo Gasparino Ordinis Camaldulensis Abbate Generali mihi humanissimè commissam. Roma ex Monasterio SS. Andrea, & Gregorii ad Clivum Scauri 10. Kalend. Augusti 1724.

D. Honestus Maria Honestinus Monachus Camal-

dulensis S. Theologia Lector.

JESUS, MARIA, JOSEPH.

dio majoris, Singularis Doctrinæ fplendore maximi, B. Pauli Justiniani Vitam nunquam satis commendandam, clara eloqutione, consueta styli elegantia, admirabili eruditione ingeniosè concinnavit Reverendissimus P. D. Augustinus Romanus de Floribus Ord. Camal. Sac. Theologiæ Lector emeritus, Sac. Congregationis Indicis Consultor &c. Ipsam de mandato Reverendissimi P. Fr. Gregorii Selleri Sac. Apost. Palat. Mag. cum mentis jucunditate perlegens, Orthodoxis Dogmatibus, ac Moralitatis Regulæ unisonam totam adinveni: Qua de re ut publici juris sieret judicavi. Ita. Dabam Romæ in Collegio S. Mariæ de Victoria.

Fr. Leo à S. Felice Carm. Difcal. Sac. Theol. Prælector, primus Definitor Provincialis, ac Sac.

Congr. Indicis Consultor.

Apost. Palat. Magistri, Beati Patris Pauli Justiniani Vitam à Reverendissimo Patre D. Augustino Romano de Floribus Ordinis Camald. Sac. Theol. Lectore emerito, Sac. Congreg. Indicis Consultore &c. eruditione, simulque pietate contextam perlegens, ita sum demiratus, ut nedùm a Monachis Camaldulensibus, verùm, & omnibus Regularem disciplinam profitentibus, ac omnibus verè integrum Christi Domini Nomen possidentibus, ea parte, qua imitatio possibilis est, necessum fore ut hujusmodi Vita sideli pro exemplari teneatur; hinc ut in lucem, quàmcitius ob communem profectum exeat, ex corde censeo. Dat. Romæ ex Aracceli: die 30. Martii 1724.

F. Balthafar Antonius de Floribus Viterbiensis, Le-Etor Jub. Aracæl. Cleri Viterbien. & Tuscanen. Examinator Synodalis, & in Romana Sapientia Censor.

#### REIMPRIMATUR:

ne

10

11-

ut

Fr. Joannes Benedictus Zuannelli Ordinis Prædic. Sacri Palatii Apostolici Magister.

#### PROTESTA DELL'AUTORE.

Merendo a' decreti de' Sommi Pontefici Romani, e nominatamente di Urbano VIII. in materia di Canonizazione de' Santi, io mi protesto, che quanto scrivo nella Vita del B. Paolo Giustiniani, scrivo meramente come Istorico; laonde non richieggo altra fede ad essa Vita, che quella, la quale può darfia duna semplice Istoria.



An

# INDICE

### DE' CAPITOLI

Contenuti nella presente Vita.

#### LIBRO PRIMO.

| Ascita del B. Paolo Giustiniani. Cap. 1. pag. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indole, & educazione del B. Paolo Giustiniani negli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| anni della sua Puericia Can II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| anni della fua Puerizia. Cap. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avvanzamento ne' Studj del B. Paolo Giustiniani, e qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| at Just coffum nett aastefeenza del medelimo. Can. III s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anuala del B. Paolo Giustiniani alli Studi di Padona, Suc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| profitto in essi, e pregiudici spirituali da lui riportati coll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| occasione de medesimi. Cap. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emendazione fatta di la Resco dal D. D. J. C. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emendazione fatta di se stesso dal B. Paolo Giustiniani. Cap. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritorno del B. Paolo Giustiniani in Venezia da Padova, e ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| micra act juo vivere ejemplare nella medelima. Can VI 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ritiro del B. Paolo Giustiniani in Murano: suoi studi, ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| applicazioni. Cap. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il B. Paolo Giustiniani fa voto di Pellegrinaggio alla Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| applicazioni. Cap. VII.  11 B. Paolo Giustiniani fa voto di Pellegrinaggio alla Terra.  Santa. Cap. VIII.  21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visita devota del R. Paolo Ciustiniani della sur sino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Visita devota del B. Paolo Giustiniani della santa Città di Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rusalemme, e suoi luoghi più samosi presso i Cristiani. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ditama 7-1 p. p. 7 a. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ritorno del B. Paolo Giustiniani alla Patria, ed impieghi di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andata del B. Paolo Giustiniani al Sagro Fremo della Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cumululana in an i |
| Ritorno del B. Paolo Giustiniani a Venezia: pericolo, che vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| corfe di non più uscimpe come ancie di scrip Care VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| corfe di non più uscirne, come aveva divisato. Cap. XII. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dell'ultima uscita del B. Paolo Giustiniani da Venezia, e an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Maldolefe. Cap. XIII.  11 B. Paolo Giustiniani, nel giorno del Santo Natale veste.  1 Abito Religioso in Camaldoli. Cap. XIV.  52 Ferrorre del B. Paolo Giustiniani nel suo Noviziato. Cap. XV.55  11 B. Paolo Giustiniani continua il Noviziato, e dalle sue esortazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI.  62 Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVIII.  12 B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  13 Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insteme, ed Eremiti Camaldolessi in Firenze. Cap. XIX.  14 B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontissica del Capitolo riferito. Cap. XX.  15 B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXII.  18 B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere del R. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXIII.  18 Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere purtirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  18 P. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  18 Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  18 Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  19 Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  19 Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII. | data alla Gran Camaldola, dove prende il Sagro. Abito Ca-                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il B. Paolo Giustiniani, nel giorno del Santo Natale veste, l'Abito Religioso in Camaldoli. Cap. XIV.  Fervore del B. Paolo Giustiniani nel suo Noviziato. Cap. XV.55 Il B. Paolo Giustiniani continua il Noviziato, e dalle sue esortazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI.  Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.  Il B. Paolo Giustiniani nella sua Prosessione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insteme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riferito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia adavere, pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve, da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                      | maldolefe. Cap. XIII. 47                                                                             |
| Fervore del B. Paolo Giustiniani nel suo Noviziato. Cap. XVV.55  IB. Paolo Giustiniani continua il Noviziato, e dalle sue esortazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI.  Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.  IB. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insteme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  IB. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riferito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia adavere, pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Romincia il B. Paolo Giustiniani a feoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. I' approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  18 Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                | Il B. Puolo Giustiniani, nel giorno del Santo Natale veste.                                          |
| Fervore del B. Paolo Giustiniani nel suo Noviziato. Cap. XV.55  11 B. Paolo Giustiniani continua il Noviziato, e dalle sue esortazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI.  Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.  11 B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  12 B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riserito. Cap. XX.  13 B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.  25 Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  26 Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirst da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  18 Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. supprovazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  18 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  18 Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l'Abito Religioso in Camaldoli. Cap. XIV. 52                                                         |
| 11 B. Paolo Giustiniani continua il Noviziato, e dalle sue espertazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI. 62 Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.  11 B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  11 B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontissicia del Capitolo riserito. Cap. XX. 81.  11 B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI. 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a fcoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontessce Leone X. P. approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93.  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XVIII. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fervore del B. Paolo Giustiniani nel suo Noviziato. Cap. XV.55                                       |
| tazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirrii, e Sebaftiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI. 62 Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII. 66.  Il B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII. 70 Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale, de' Monaci insteme, ed Eremiti Camaldolessi in Firenze. Cap. XIX. 74.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontiscia del Capitolo riferito. Cap. XX. 81.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere. pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXII. 85. Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 85. Incomincia il B. Paolo Giustiniani a fcoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 88. Incomincia il B. Paolo Giustiniani a fcoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve in da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII. 95  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII. 95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII. 97                                                                                                                                                                                                          | Il B. Paolo Giustiniani continua il Noviziato, e dalle sue esor-                                     |
| e Sebaftiano Giorgi Nobili Veneti. Cap. XVI.  Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.  Il B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insteme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontissicia del Capitolo riferito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia adavere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXII.  St. Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  St. Andata del B. Paolo Giustiniani a fcoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di notere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  Il B. Paolo Giustiniani riduce dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  11 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  12 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  13 Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                      | tazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini,                                             |
| Professione folenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.  Il B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molio più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale. de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontissicia del Capitolo riserito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia adavere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Encomincia il B. Paolo Giustiniani a fcoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  11 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Foscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XVVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti . Cap. XVI. 62                                                     |
| Il B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benesica l'Eremo nel Temporale, e dopo comincia a molto più benesicarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale, de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riserito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia adavere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXII.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  11 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Foscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XVVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di                                         |
| nel Temporale, e dopo comincia a molto più bene picarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale, de' Monaci inseme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontissicia del Capitolo riferito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.  S. Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a ficoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  11 B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. V. approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  11 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XVVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tolcana, Cat. XVII.                                                                                  |
| nel Temporale, e dopo comincia a molto più bene picarlo nello Spirituale. Cap. XVIII.  Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale, de' Monaci inseme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontissicia del Capitolo riferito. Cap. XX.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.  S. Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a ficoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  11 B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. V. approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII.  11 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XVVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il B. Paolo Giustiniani nella sua Professione benefica l'Eremo                                       |
| Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale, de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldolesi in Firenze. Cap. XIX. 74.  Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontiscia del Capitolo riferito. Cap. XX. 81.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI. 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve i da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93.  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nel Temporale, e dopo comincia a molto più beneficario nello                                         |
| Capitolo Generale de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldoles in Firenze. Cap. XIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spirituale. Cap. XVIII. 70                                                                           |
| Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riferito. Cap. XX. 81  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI. 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII. 95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un                                        |
| Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riferito. Cap. XX. 81  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI. 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. P. approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93.  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli, in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capitolo Generale, de' Monaci insieme, ed Eremiti Camal-                                             |
| ma Pontificia del Capitolo riferito. Cap. XX 81.  Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo suori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV 92.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93.  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVII. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dolesi in Firenze. Cap. XIX.                                                                         |
| Il B. Paolo Giustiniani va in Urbino, e incomincia ad avere pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI. 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93.  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il B. Paolo Giustiniani si porta a Roma per ottenere la confer-                                      |
| pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuo- ri della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI. 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l' approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ma Pontificia del Capitolo riferito. Cap. XX. 81                                                     |
| ri della gran Camaldola di Tojcana. Cap. XXI 85.  Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P.  D. Pietro Quirini. Cap. XXII. 88.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII. 90.  Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93.  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95.  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli, in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il B. Paolo Giustiniani va in Urbino, e incomincia ad avere                                          |
| Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per la morte del P.  D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto. Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  11 B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve i da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  12 Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sammo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  11 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  95  11 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli, in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pensieri di dilatare l'Instituto Eremitico ai S. Romando Juo-                                        |
| D. Pietro Quirini. Cap. XXII.  Incomincia il B. Paolo Giustiniani a scoprire il suo pensero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. Cap. XXIII.  11 B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve i da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  92  11 B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  11 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni. Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  95  11 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ri della gran Camalaola al Lojcana. Cap. A.A., 63.                                                   |
| XXIII.  11 B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  12 B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV.  12 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  13 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Andata del B. Paolo Giustiniani a Roma, per su morte act. F.                                         |
| XXIII.  11 B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  12 B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV.  12 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  13 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D. Pietro Quirins . Cap. AAII.                                                                       |
| XXIII.  11 B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  12 B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV.  12 B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  13 B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incomincia il B. Paolo Giujiniani a feoprire il fuo pensiero ut.                                     |
| Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni.  Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anatare i injuniu Eromund do 11. de damarios . Cape                                                  |
| da Leone X. di potere partirsi da Camalaoti, e dilutare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV. 92  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.  Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontesice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.  95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il B. Paola Giustiniani procura, ca ottient an ampio Broom                                           |
| Il B. Paolo Giustiniani ottiene dat Sommo Pontesice Leone X. t. approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni.  Eremitiche di Camaldoli Cap. XXVI 95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli, in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo Cap. XXVII 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da Leone X. at potere partity au Camarant, 3 canarant, 500                                           |
| approvazione della Sagra Corona del Signare. Cap. XXV. 93  Il B. Paolo. Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni.  Eremitiche di Camaldoli Cap. XXVI 95  Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli.  in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo Cap.  XXVII. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ogni 100go: 11 juo mittuto . Cap. A. IV.                                                             |
| Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon oraine le Costituzioni<br>Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI. 95<br>Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli<br>in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap.<br>XXVII. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il B. Paolo Giujimani ottichi dat Samme Longico Etche XXV. 02                                        |
| Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli, in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | approvazione aevia sugra corona aco signara. Superizioni                                             |
| in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il B. Paolo. Giujimumi rivisti in basis vi assis vi assis in a constitution di Casa aldoli Cap XXVI. |
| in Toscana una Reliquia infigne aet P. S. Romunta. Cup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H. D. Doole Cinfirming acquista al Sacr' Frema di Camaldoli                                          |
| XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in To George una Poliania insione del P. S. Romualdo. Cap.                                           |
| A.A.V.II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A.A.V.11.                                                                                            |

L

| It B. Paolo Giustiniani prova ai liverarsi aalle occupazioni este-                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riori, e non gli è permesso: così portando li bisogni del                                                                 |
| Sagr'Eremo. Cap. XXVIII.                                                                                                  |
| Sagr'Eremo. Cap. XXVIII.  Il B. Paolo Giustiniani è promosso da suoi Superiori al Sa-                                     |
| cerdozio: e da li a poco viene eletto Maggiore del Sagr'Ere-                                                              |
| cerdozio; e da lì a poco viene eletto Maggiore del Sagr'Ere-<br>mo. Cap. XXIX.                                            |
| Viene insidiata la vita del B. Paolo Giustiniani, ed egli mag-                                                            |
| minumente & conferma nel lentimento di uscine da Camaldoli                                                                |
| giormente si conferma nel sentimento di uscire da Camaldoli.<br>Cap. XXX.                                                 |
| Cap. XXX. 109                                                                                                             |
| Il B. Paolo Giustiniani apertamente tratta di uscire da Camal-                                                            |
| doli, in esecuzione del Breve Pontificio ottenuto per questo                                                              |
| fine. Cap. XXXI.                                                                                                          |
| fine. Cap. XXXI.  Il B. Paolo Giustiniani pubblica i Brevi Pontifici, per se otte-                                        |
| nuti. Rinunzia il Maggiorato del Sagr'Eremo, e si licen-                                                                  |
| zia per sempre dagli Eremiti di Camaldoli. Cap. Ultimo.                                                                   |
| .115                                                                                                                      |
| LIBRO SECONDO.                                                                                                            |
|                                                                                                                           |
| TLB. Paolo Giustiniani si parte dalla gran Camaldola di                                                                   |
| Tolcana, enisita il Sarro Monte dell' Algernia 'Can I                                                                     |
| 1 Toponia, o office to cagio Literate and Literatura Cap. 1.                                                              |
| I Toscana, e visita il Sagro Monte dell'Alvernia. Cap. I.  II B. Paolo Giustiniani proseguisce il suo viaggio. Patisce un |
| to b. Two Graften and project and the grant and a least of the                                                            |
| travaglioso accidente; e da un'Eremita di altr'Ordine è in-                                                               |
| struito della Volontà di Dio sopra la sua Persona. Cap. II.                                                               |
| 122                                                                                                                       |
| Il B. Paolo Giustiniani con la visita d'un'altra Persona di spi-                                                          |
| rito è maggiormente confermato nel proponimento di rima-                                                                  |
| nere in Italia, e qui propagare l'Instituto Eremitico Ca-                                                                 |
| maldolese . Cap. III.                                                                                                     |
| maldolese. Cap. III.  11 B. Paolo Giustiniani passa all'Eremo di S. Girolamo. Cap.                                        |
| 1V. 129                                                                                                                   |
| Il B. Paolo Giustiniani, con altri tre Compagni và alle.                                                                  |
| Grotte del Massaccio, e quì fonda stabilmente il primo Ere-                                                               |
| mo della sua Congregazione. Cap. V. 131                                                                                   |
| Il B. Paolo Giustiniani incomincia nelle Grotte a regolare la                                                             |
|                                                                                                                           |
| 71                                                                                                                        |
| C .2                                                                                                                      |

m

| Il B. Paolo Giustiniani ottiene di nuovo l'Eremo di S. Girola-                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Il B. Paolo Giustiniani ottiene di nuovo l'Eremo di S. Girola-<br>mo. Cap. VII. |
| Il B. Paolo Giustiniani acquista l'Eremo di S. Leonardo di Vo-                  |
| lubrio, presso a Monte Fortino, e nel Monte d'Ancona l'                         |
| Eremo di S. Benedetto. Cap. VIII.                                               |
| Il B. Paolo Giustiniani procurò di portare l'Instituto Eremiti-                 |
| co nella fua Patria, ma non ebbe l'intento. E' molto tra-                       |
| vagliato per l'Eremo di S. Benedetto, dal quale furono li                       |
| Suoi scacciati: ed esso che volle diffenderli, fu fatto prigio-                 |
| ne. Cap. IX.                                                                    |
| ne. Cap. IX.  Della pazienza, con la quale il B. Paolo Giustiniani sopportò     |
| l'aggravio ingiusto della sua prigionia. Cap. X. 154.                           |
| Il B. Paolo Giustiniani uscito di prigione maggiormente si af-                  |
| fatica nella propagazione dell'Instituto Eremitico di S. Ro-                    |
| mualdo. Ricupera l'Eremo di S. Benedetto, ed ha in dono                         |
| da' PP. della Gran Cumaldola le Grotte del Massaccio.Cap.                       |
| XI. 160                                                                         |
| Il B. Paolo Giustiniani stabilisce alcune cose particolari, che                 |
| furono di poi le proprie della sua Congregazione di Monte                       |
| Corona . Cap. XII.                                                              |
| Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontefice Adriano                     |
| Sesto la conferma de Privilegi già conceduti alla sua Con-                      |
| gregazione, ed acquista un nuovo Eremo nella Puglia detto                       |
| di S. Maria dello Spirito Santo. Cap. XIII. 171                                 |
| Gli Eremiti della gran Camaldola fanno unione con il B. Pao-                    |
| lo Giustiniani, e sua Congregazione. Cap. XIV. 176                              |
| Il B. Paolo Giustiniani celebra il primo Capitolo Generale                      |
| della sua Congregazione. Cap. XV. 183                                           |
| Il B. Paolo Giustiniani riceve nella sua Congregazione il Cano-                 |
| nico Galeazzo Gabrielli da Fano. Cap. XVI. 187                                  |
| Il B. Paolo Giustiniani sa il secondo Capitolo Generale della.                  |
| sua Congregazione. Si porta a quello di tutto l'Ordine in                       |
| Classe presso Ravenna, e rimette in libertà la propria Con-                     |
| Sverdeinne Can VVII                                                             |
| Si porta il B. Paolo Giustiniani a Venezia sua Patria, per                      |
| fondarvi qualche Fremo. Fa il terro Capitolo Comendo.                           |
| fondarvi qualche Eremo. Fa il terzo Capitolo Generale;                          |
| * •                                                                             |

I

17

11

De De An

|    | indi passa a Camaldoli, e si affatica in vantaggio a<br>grand'Eremo. Cap. XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 Nuel  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | grand'Eremo. Cap. XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i que    |
| į  | L' D' I WOO GOOT COUNTE CON GOTTE CON 1: D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * 7 7    |
|    | la sua Congregazione, e la Ecclesiastica Immunità Eremo delle Grotte. Can XIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 1001- |
|    | Eremo delle Grotte. Cap. XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|    | Il B. Paolo Giustiniani celebra il quanto Carial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202      |
|    | Il B. Paolo Giustiniani celebra il quarto Capitolo Generale della sua Congregazione che atti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rales    |
|    | della sua Congregazione, che ottiene nuove grazie<br>S. Sede. Can. XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dalla    |
| 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|    | - I William I DOILE IL ROWN IN CONTRACTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w share  |
|    | i control cont | 010      |
|    | D. I word Grafteneant & a parte delle communi Ciacina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1: D .   |
|    | THE CONTROL OF THE CONTROL CAN VVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| -4 | To I word Competitional It parte all Roma con much ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20070    |
|    | STORE STORES OF WILLIAM TO THE CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | la ana   |
|    | The state of the contract of t |          |
| 2  | The all all all all all all all all all al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| I  | De I alle Graffellellelle le Dorla del Dornt of a C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|    | and and and property and ammala di helte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|    | JI July 1 of the life the Roma . da cui of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and al   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| I  | B. Paolo Giustiniani si porta al Monte Sant'Oreste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229      |
|    | muore. Cap. XXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e ivi    |
|    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

#### LIBRO TERZO.

| Ella Fede del B. Paolo Giufiniani Cat                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ella Fede del B. Paolo Giustiniani. Cap. I.                                                                       | 24.2           |
| Live with D. Fullo (Till timi ani her la con Coma ani                                                             | ne, ed         |
| esaltazione della Santa Fede . Cap. II.                                                                           | 100 3 010      |
| Della Chama 77 D. D. T. Cap. 11.                                                                                  | 246            |
| Device Speranza att B. Paolo Ginfiniani Can 111                                                                   |                |
| Della Carità verso Dio del P. Della C. a.                                                                         | 255            |
| Della Carità verso Dio del B. Paolo Giustiniani. Cap. III.  Amore, il quale chie il P. Prolo Giustiniani. Cap. II | Z 260          |
| Amore, il quale ebbe il B. Paolo Giufiniani sian la l'Illa                                                        | الدعنايين      |
| Amore, il quale ebbe il B. Paolo Giustiniani verso l'Un<br>Santissima di Geri Cristo. Con V                       | iuniia         |
| 33.00 0000 00000 0000000000000000000000                                                                           | 2 CV           |
| L'Amore, e Carità del B. Paolo Giustiniani verso il Pro-                                                          | m              |
| Can VI                                                                                                            | Jumo .         |
|                                                                                                                   | " on tour only |
| Amore; e Carità del B. Danla Ciuliniani C. 1: C                                                                   | 2/ 3           |
| Amore, e Carità del B. Paolo Giustiniani verso li suo<br>bene affetti, à persecutori.                             | e poco         |
| oper/ecutori, se ne avena, Can VII                                                                                | 280            |
| bene affetti, ò persecutori, se ne aveva. Cap. VII.                                                               | 200            |
|                                                                                                                   | Ze-            |
|                                                                                                                   | • • •          |

| Zelo per la Conversione de' Peccatori del B. Paolo Giustinia | anî.       |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Cap. VIII.                                                   | 287        |
| Umiltà del B. Paolo Giustiniani. Cap. IX.                    | 292        |
| Si discorre di nuovo dell'Umiltà del B. Paolo Giustiniani.   | Cap.       |
| $ec{x}$ .                                                    | 300        |
| Pazienza del B. Paolo Giustiniani. Cap. XI.                  | 309        |
| Conformità, e Uniformità del B. Paolo Giustiniani al Di      | vino       |
|                                                              | 314        |
| L'Ubbidienza del B. Paolo Giustiniani. Cap. XIII.            | 323        |
| Spirito di Povertà del B. Puolo Giustiniani. Cap. XIV.       | 329        |
| Purità di cuore del B. Paolo Giustiniani. Cap. XV.           | 334        |
| Lo spirito d'Orazione, e Contemplazione del B. Paolo Gi      | usti-      |
| niani. Cap. XVI.                                             | :338       |
| Il dono delle Lagrime del B. Paolo Giustiniani. Cap. XVII.   | 342        |
| Lume del B. Paolo Giustiniani in materie di cose mistiche    | و          |
|                                                              | 347        |
| La presenza di Dio, che il B. Paolo procurava di conserva    | res        |
|                                                              | 351        |
| Amore al filenzio, e ritiro dagli uomini del B. Paolo Gi     | ustr-      |
| niani . Cap. XX.                                             | 355        |
| Il desiderio di perfezione, che ebbe lo spirito del B. Paolo | Gill       |
|                                                              | 358        |
| Maniera di vivere Comune nella vita Eremitica Camala         | oleje      |
| della Congregazione di Monte Corona. Cap. XXII.              | 362        |
| Maniera di vivere del B. Paolo Giustiniani. Cap. XXIII.      | 307        |
| Maniera di governare del B. Paolo Giustiniani. Cap. XXIV     | .370       |
| Tentazioni sofferte costantemente dal B. Paolo Giustini      | ani.       |
|                                                              | 381        |
| Croci, Travagli, e Patimenti sofferti dal B. Paolo Giusti    | niu-       |
|                                                              | 389        |
| 10000000000                                                  | cra-       |
| mento . Cap. XXVII.                                          | 395<br>Ma- |
| Divozione del B. Paolo Giustiniani verso la gloriosissima S. | 100        |
|                                                              | 400<br>Pa- |
| Divozione particolare del B. Paolo Giustiniani verso il S.   | 102        |
| 200000000000000000000000000000000000000                      | 402        |

L

I

C

一般 東京教館 事知明 書 利 リーシャ

Amicizia del B. Paolo Giustiniani con S. Gaetano, ed altri
Uomini di insigne virtu de' suoi tempi. Cap. XXX. 409
Le Virtu del B. Paolo Giustiniani lodate da varj Autori, che
di lui hanno fatta menzione onorevole, ne' propri scritti.
Cap. XXXI. 421
Il Titolo di BEATO dato al P. Paolo Giustiniani poco dopo della sua morte, e continuato constantemente sino alli nostri
tempi correnti. Cap. XXXII. 424
Catalogo delle Opere composte dal B. Paolo Giustiniani. Cap.
Ultimo. 430





# VITA DEL B. PAOLO GIUSTINIANI

Institutore della Congregazione de' PP. Eremiti Calmaldolesi di S. Romualdo, detta di Monte Corona.

#### LIBRO PRIMO.

Nascita del B. Paolo Giustiniani. Cap. I.



A Nascita del B. Paolo Giustiniani è stata nobilissima, sì per la Patria, che per i Parenti. La Patria su Venezia, Città non mai abbastanza lodata, e li Parenti per canto del Padre surono Signori di Casa Giustiniani. Questa mostrano gli Istorici a calcoli di Genealogia essere di Origine Imperiale, contandosi tra gli altri de' suoi primi Antenati, il samoso Imperatore Giustiniano. I turbini di guerra, i quali spiantarono l'Impe-

rio Cristiano in Levante, trasportarono in Occidente sì Augusta Prosapia, che vi ha spiccato in ogni tempo con le più rimarcabili dimostranze d'onore, specialmente in Venezia, arrivata fino a commandarvi su la Sedia Patriarcale,e Ducale di quella Serenissima Republica, e Regina. Ora, di questa stessa Famiglia fu il Padre del B. Paolo, del quale intraprendo a scrivere la Vita, e chiamossi Francesco Giustiniani, Patrizio, e Senatore amplissimo della lodata sua Patria, dove per i molti, e rilevanti buoni serviggi prestati alla medesima, non solo meritò l'onore di essere dichiarato Cavagliere della Stola d'oro, freggio con il quale si distinguono da quella Republica alcuni Patrizi di merito più singolare, ma comparve inoltre decorato co'l titolo di Cavagliere d'Onore, riportato da Principi esteri, presso i quali in occasioni d'Ambasciarie, e d'altri pubblici maneggi, si diè a vedere ben fornito d'ogni virtà Politica, e Cristiana. Per canto della Madre li Parenti del B. Paolo surono i Malipieri, perche sua Madre, che chiamavasi Paola, era di questo lignaggio, e fu Dama degna Consorte del suo Marito, uguale ad esso in

tutte quelle doti, le quali rendono più cospicue, Matrone sue pari. Anche questa Famiglia vanta i suoi Dogi, le Toghe Senatorie, ed il Posto nell'Ordine Patrizio, con un'antichità quasi uguale all'età medesima della Republica, nata al Mondo per decoro dell'Italia nell'anno 758. come notano gli Eruditi. Nacque Paolo figliuolo degno di sì riguar. devoli Genitori nell'anno 1476, nel mese di Giugno alli 15, vale a dire in quella parte stessa d'anno, in cui morì il Patriarca S. Romualdo, cioè nel Solstizio estivo: perciò chi allora avesse avuto spirito di Profeta, averebbe potuto dire, ecco nato chi doverà incominciare, dove ha finito S.Romualdo.Imperocche il B. Paolo Giastiniani incominciò per appunto dal Sagro Eremo della gran Camaldola di Toscana la Propagazione dell'Instituto Eremitico Camaldolese, la fondazione del quale aveva il S. Patriarca terminata con la fabrica del Sagro Eremo mentovato: che però la Divina Grazia unendo un'Opera con l'altra, in tal maniera ha continuata la prima con la feconda, che si vede chiaramente il medefimo spirito in entrambe, ed un solo disegno di Dio, posto in opera da due Artefici, diversi nell'essere, ma con la stessa idea nell'operare, quindi sono due Congregazioni Eremitiche, ma una sola Regola, ed un'Instituto .

Diffi, che il B. Paolo Giustiniani nacque alli 15. di Giugno, e ciò deve intendersi della nascita temporale per questo Mondo; perche folamente agli otto del seguente mese di Luglio su partorito missicamente al Cielo nel Santo Sagramento del Battefimo, nato alla Grazia col nome di Tommaso, forse per rinovare in esso la memoria di qualche Personaggio illustre della sua Casa, come è costume tra' Grandi. Credo tuttavia, che questa sì lunga dilazione per il Sagrosanto Battesimo dovette succedere, per quello solo che rimira le sagre Ceremonie publiche del medefimo, le quali in Famiglie grandi sono ordinariamente con folennità, e con pompa, ma non per ciò, che riguarda la fostanza del Sagramento, che si fa con la semplice acqua naturale, con le parole prescritte dall'Institutore di sì gran Sagramento il nostro Signor Gesù Cristo; non essendo cosa sicura, nè decente, il lasciare tanto tempo una creatura ragionevole, e innocente, in tutti quei pregiudizi, che seco porta la colpa attuale del peccato originale, sì per l'anima, che per il corpo, come sanno tutti i Cristiani, ancorche mezzanamente istruiti ne'. Misterj della loro Fede.

#### Indole, & educazione del B. PAOLO GIUSTINIANI negli anni della fua Puerizia. CAP. II.

ave

qua

not

Ma

I Clima della Città di Venezia per il temperamento della fua aria, generalmente parlandofi, è affai favorevole alle felici geniture degli Uo mini. D'ordinario fono tutti que' Nazionali di buona complefione,

sione, di corporatura assai ben formata, di spirito vivace, di acuto ingegno, e a' maneggi naturalmente così abili, che si può dire con verità, nascervi gli Uomini Politici. Quindi se a tanti avvantaggi della natura si aggiungono quegli, i quali può ciascuno ritrarre dalle qualità di un'ottima educazione, molto facilmente si riesce col progresso degli anni, di costumi assai lodevoli, e prerogative eccellenti. Questo si verificò in Paolo Giustiniani. In quanto al corpo, ebbe una struttura, che lo rese amabile, affabile, e maestoso. Un'aria spirava la faccia non solamente da Cavagliere suo pari; ma con un non so che di più, il quale presagiva a chi lo considerava, qualche cosa di fingolare nel suo stato. Fu spiritosissimo anche tra le fascie, e alle scienze così ben disposto, che di quattr'anni folamente, sapeva leggere i primi rudimenti de' fanciulli: il che avvenne, imperocchè ancora balbettante incominciando a vedere carte, e libri scritti, o stampati, vi mostrò sì grande inclinazione, che le Nutrici, per fare a lui cofa di piacere in quella piccola età, incominciorono a lasciarglieli maneggiare, tantosto che li sciolsero le mani dalle fascie; ed insegnandoli quasi per ischerzo, e trattenimento puerile l'alfabeto, questo egli apprese ben presto, e benche malamente formasse le parole, come non ancora ben'atto al parlare, tuttavia lo leggeva, e lo recitava a memoria con ordine: indizio di un'Anima, la quale aveva una fagacità non ordinaria; quindi il Padre se ne dilettava molto, e lo rimirava come le fue delizie, e come la pupilla degli occhi fuoi, con distinzione ancora degli altri tre suoi figliuoli, fratelli maggiori di questo Fanciullo, che fu l'ultimo tra essi, imperocchè mort Francesco il Padre quattro anni dopo la sua Nascita, cioè l'anno mille quattrocento ottanta, la onde non ebbe la confolazione di vedere a suo tempo quale era per esfere a beneficio di molti, e a gran decoro della sua Casa, chi così anticipatamente dava tante speranze di se medesimo.

Rimase pertanto senza Padre Paolo Giustiniani prima di poterlo conoscere, il che attesta egli medesimo in un suo Trattato dell'Amor di Dio, nel quale parlando di quelle cose, che si amano, ancorchè non si siano mai vedute, ne dà l'esempio nella propria Persona, imperocchè dice: Io certo amo mio Padre, il quale mai bo veduto, o mi ricordo di averlo veduto; il che è lo stesso, che non averlo mai conosciuto. Pertanto ebbe assai per tempo le sue disgrazie, rimanendo in quella età privo del Padre. Sfortuna non piccola ancora in quelle famiglie, nelle quali le qualità del Casato, e delle ricchezze non lasciano trascurati li fanciulli Pupilli, imperocchè alla fine l'educazione di una Madre vedova, per ordinario è assai debole, e quale può essere l'allievo di Donna, che non ha il suo legitimo capo, laonde i suoi figliuoli possono rassomigliarsi a que grappoli d'uva, portati a maturità da una vite, che non ha appoggio. Tuttavia ciò non accadde a Paolo: imperocchè la Madre di lui non si abbandonò punto d'animo, in una perdita sì rile-

vante, ma con una intrepidezza virile, preso spirito uguale al suo stato, si mise come Nocchiero valente al governo di una Nave, che ha perduto il timone, per un turbine d'improvisa, furibonda tempesta, intraprendendo il governo della sua famiglia, reggendola con ogni prudenza, sì civile, ed economica, che Cristiana, e con somma sollecitudine tutta intenta all'ottima educazione de' sigliuoli, procurando, che avanti tutte le cose sossero allevati nel santo timore di Dio, e poi istruiti in quelle sacoltà liberali, e scienze, le quali richiedeva la condizione della loro nascita.

Già si è accennato, che Paolo era il minore de' suoi fratelli . Sicchè per la fua piccola età fu la porzione maggiore per l'attenzione di questa Madre, la quale aveva tanto a cuore tutti gli avvantaggi della sua figliuolanza. Quindi con ispeciale maniera se lo allevò come il suo Beniamino, investendolo de' sentimenti della propria pietà, ritiratezza , e devozione: corrispondendo il fanciullo alla cultura della Madre, come un fiore gentile, il quale acciò spieghi tutta la pompa di sua bellezza, non ricerca altro che l'attenzione di un'amoroso Giardiniero. il quale lo innaffi, lo ripulisca, e faccia seco quanto porta la condizione della sua specie. Da ciò avvenne in primo luogo, essere egli stato fino da quei primi anni, così ben'affezionato all'orazione, che non fu mai veduto andare a letto la fera, o da quello alzarfi la mattina, fenza prima di orare con le ginocchia piegate a terra: tanta era la devozione, con la quale alzava il suo spirito, fino da quel tempo, al Signores Lo stesso, il che era più ammirabile, faceva avanti d'incominciare cosa alcuna. În secondo luogo, verso il santo Sagrificio della Messa ebbe tanto di venerazione, e rispetto, che mai non se li potè persuadere di pigliare cibo alcuno, avanti di udire la Messa; laonde può argomentarsi da questo, con quale devozione, e riverenza doveva assistere alla medesima, quando la udiva: Virtà rara ne' fanciulli, anche di meglior indole, e molta pietà, una fimile astinenza. In terzo luogo verso la Madre fi portò sempre con una somma ubbidienza, e soggezione figliale, ma amorosa. Fu di questo rispetto ancora co' suoi Maestri, ubbidendoli a' cenni. Non era fingolare nel contenersi da' giuochi fanciulleschi, propri della fua età, e condizione : egli è ben vero però, che in effinon si rilasciò mai in quelle forme, che si osservano negli altri, portati in questi dall'impeto, e inclinazione della loro natura, non regolati da quella grazia, che ancora ne' trasfulli de' Giovinetti, da essa pienamente posseduti, sa benissimo far vedere, che lei n'è la Padrona, e la moderatrice de' loro affetti. Finalmente nel Giustiniani, tra l'altre cose in lui fino d'allora più offervate, ed ammirate, fu il fuo genio folitario. Non occorre, che io, nè altri ciò dicano: deve udirsi il medesimo Paolo, che così scrive di se medesimo: Essendo io giovinetto in Casa di mia Madre, fuggivo la turba de' miei coetanei, e insino il consorzio de' mie: FraFratelli, più che potevo, declinavo, per potere starmene con la mia dolcissima amica solitudine: ma come potevo mai godermi gli amplessi della

cara folitudine, tra il conforzio di tanti?

nc

C-

lla

Ю

Z=

(9)

0-

fu

za

0=

res

) sa

Ma.

plo

rfi

10-

n-

12"

le,

n-

119

on

IB

da

en-

de-

in

10.

200

mia

116:

Anche il Padre S. Romualdo su di questo genio negli anni più freschi della sua adolescenza. Ogni volta che (così scrive di lui S.Pier Damiano) uscito dalla Città verso qualche foresta, ritrovava ne' Boschi qualche sito ameno, subito il di lui animo si sentiva accendere in desideri di Eremitori, e sospirando con un'estro tenero, ma non ancora inteso dal suo proprio cuore, che lo formava: oh come bene, diceva, potevano gli Eremiti in queste ritirate Boscaglie abitare! Dal che si ristette con verità, del pari che con ingegno dal mentovato Scrittore della sua Vita, che in questa forma profetizava con lo spirito d'amore quello, che di poi doveva fare a suo tempo con l'opera. Pertanto in Paolo Giustiniani l'inclinazione alla solitudine, sino da' suoi primi anni su un grande indizio di quello, che doveva poi fatto Uomo, operare egli in avvantaggio della medesima, come si vederà nel decorso di questa. Istoria.

Avvanzamento ne' Studj del B. Paolo Giustiniani, e qualità de' suoi costumi nell'adolescenza del medesimo. Cap. III.

Ino a gli anni diecisette di sua età studiò le lettere umane sotto-Maestri, per così dire, privati nel Palazzo di sua Madre, e sotto gli occhi della medefima. In queste sece tanto profitto per la rarità dell'ingegno, di cui l'aveva provisto nel formarlo l'Autore della natura, per l'assistenza diligente de' suoi Maestri, e finalmente per l'inclinazione che aveva allo studio, e all'imparare, che impossessatosi perfettamente della lingua latina, ebbe defiderio di apprendere ancora le lettere greche, e con ottimo confeglio, non potendo alcuno effere con fondamento erudito, fenza l'ajuto di dette. Pertanto vi si applicò con tale attenzione, e sì buon successo, che non potea distinguersi poi in quale delle due lingue latine, o greca egli fosse più eccellente. Nell'arte Oratoria (dote quasi naturale della Nobiltà Veneziana) si avvanzò con tali passi di prositto, che ancora senza pelo in mento spiccò nelle occasioni, da persettissimo Oratore, sì nella maniera eloquente del dire, che nel maneggio giudicioso degli argomenti. Pertanto non è credibile quanto fosse osservato da chi intendeva, che volessero dire principj sì avvanzati in Paolo. Ammiravano i fiori, per così dire, della fua Primavera, riportandosi con le dovute rislessioni a quel tempo, che era per darne frutta proporzionate a' medefimi. La Madre più di tutti, come Dama savia, e dall'amor suo verso di un tale figliuolo, che l'obbligava con tante prerogative, a rimirarlo sempre con tutto il suo affetto, refa più attenta degli altri a' suoi avvanzamenti letterarj, stimò bene

bene mandarlo a'studi di Padova, per colà acquistare le scienze più gravi, insegnate in quella celebre Università da Maestri di primo grido.

Quando si trattò questa cosa da Paola, il suo Figliuolo appena aveva passato il terzo lustro:età capace ugualmente di bene,che di malizia; tuttavia in Paolo l'innocenza originale era ancora sì bene custodita, che poteva chiamarsi un fanciullo di diecisette anni. Quindi egli era amabile non meno a Dio per quella grazia, che glielo rendeva caro nell'anima da lui solo veduta, che a gli Uomini per tutto quello, che a gli occhi loro compariva meritevole della fua attenzione ed affetto. Si mostrava Giovinetto pieno di spiriti nobili e generosi, propri d'un Cavaliere suo pari, e d'un figlio di Schiatta, nella quale i suoi grandi Avi gli erano andati avanti con il loro esempio. Trà questi contasi un. S.Lorenzo Giustiniani che incoronò la Mitra Patriarcale di Venezia. co i diademi canonizati de' Santi, e tanto basta. Si faceva vedere nello stesso tempo con tutte quelle grazie, e avvenenza ne' costumi, che portava il fiore della fua età, la delicatezza della complessione, la qualità della sua educazione, e finalmente la innocenza, e la pietà di un Giovinetto, non meno Nobile, che Cristiano, non meno spiritoso, che accostumato, e del pari bene ingegnoso, che modesto. Tutte les virtu sono belle negli Uomini, ma bellissime compariscono in quegli, l'età de' quali li fa parere come Angioli per tutte quelle doti, a contemplazione delle quali fi potrebbero credere, e chiamarfi Angioli, quando questi potessero essere tali, ed avere li corpi. La grazia, che investe quest'anime s' fortunate è come un Sole a cui si mette incontro una nuvola; essa, è vero, copre la di lui faccia a gli occhi degli Uomini, che sono in terra, servendo come di un velo, il quale impedisce, che non ne ssavilli liberamente tutto lo sfarzo della sua luce; nulladimeno non lo nasconde mai tanto, che non si vegga sempre. parte di quella luce, il di più della quale non può vedersi, percheimpedita la sua vista della nuvola, che la ricopre. Voglio dire: Non ci ha dubbio, che il bello della Divina grazia è tutto nell'anima, e il corpo, siccome è quello, che ci toglie il poter noi vedere co gli occhi la medesima anima, per essere ella uno spirito non capace ad essere. l'oggetto di alcuno senso, ciò non ostante la medesima grazia ancorchè fia velata, con maniera tanto più ammirabile, quanto meno intefa sà sfavillare ne' portamenti della Persona con rissessi di tal aria, ò con un aria di tale riflesso, che questi tali veduti senza passione, mostrano, o per dire meglio, fanno trapellare un non sò che del loro spirito eziandio ne' propri corpi. Non è dunque cosa nuova, nè maravigliosa, che tante doti di natura, di fortuna, e di grazia unite mirabilmente insieme nella stagione, per così dire più vaga del nostro Paolo, lo rendessero quale io l'hò accennato: questa è cosa ordinaria della virtù, e della grazia.

A18-

na

ta

qui

mir

fuo

met

piif

ad f

gia

nal

re n

Andata del B. Paolo Giustiniani alli Studj di Padova, fuo profitto in essi, e pregiudicj spirituali da lui riportati coll'occasione de' medesimi. Cap. IV.

Er ubbidire alla Madre si portò Paolo alli studi più gravi nell'Università di Padova, che in quel tempo grandemente sioriva. Vogliono alcuni che seguisse questa andata nell'età sua di diecisette anni, ed altri di dieciotto: ma è facile il concordare gli uni, e gli altri, imperocchè è da fapersi, che per legge antica della Repubblica Veneta, ogni Giovine nobile arrivato all'età delli dieciotto anni, doveva prefentarsi nelle forme prescritte da' Statuti Municipali di quella Dominante, al pubblico Configlio per effere scritto nel libro, che colà chiamano d'Oro, affine di essere capace di godere tutte le prerogative, e preeminenze proprie della Veneta Nobiltà. Fece dunque questa presentazione di se medesimo anche Paolo nell'anno ottantesimo quarto del suo secolo, sotto il giorno trentesimo di Ottobre, e per sare quest'atto si portò da Padova a Venezia, ritornandovi poi dopo d'esso; sicchè quelli, che scriffero l'andata di lui alli studi di Padova, seguita quando arrivò all'età di diecissette anni, parlarono della sua prima partenza della Casa materna per andare alli studj mentovati, e gli altri, che notarono la medesima andata sotto l'anno dieciottesimo, ciò scrissero, perche allusero al di lui ritorno dopo essersi presentato, come si è detto. In ogni caso certo è, che Paolo Giustiniani lasciò la Patria intorno all' dieciotto anni di sua età andandosene scolare a Padova, ove impiegò da dieci anni, compiendo felicemente, per quello che confiderano gli Uomini, li corsi de' studj, sì di Filosofia, che di Teologia, arrivando a riportarne la palma, come uno de' primi Scienziati di quella Università de' fuoi tempi: ma per quello, il quale si conta avanti gli occhi di Dio, provò miseramente in se stesso, la Carità essere quella, che veramente edifica, e la scienza non fare altro, che gonfiare l'anima con lo spirito della vanità; onde si dà luogo a tutti quelli vizj, che la Divina giustizia permette in castigo, e consusione della medesima. E non è da stupirsi questo in Paolo: imperocchè partendosi da gli occhi, esempio, e cura della sua piissima Madre, e portandosi in una Università, quale era in que' tempi ogn'una di queste, e specialmente quella di Padova, poteva paragonarsi ad un piccolo Naviglio, che aveva fatto viaggio fin'allora dentro le sponde di un placidissimo siume, assistito da Piloto di tutta pratica, ed attenzione, in compagnia di Passaggieri di somma esperienza nel viaggiare, e per riviere coperte affatto da venti procellosi, e di pericolo, finalmente in tempi placidi,e di tutta ficurezza, sì da quanto può causare naufragio per causa degl'incontri nascotti sotto l'acqua del fiume, e

per cagione di affalti improvisi di affassini, che infestano le rive per faccheggiare li Passaggieri. Non erano per anche introdotti li Collegi, e Seminari pubblici regolati da Religiofi, come fi vede adesso, con un'infinito avvantaggio temporale, e spirituale, sì pubblico, che privato delle Città, e delle Case, sicchè non si sapeva per anche la vera maniera d'allevar la Gioventù nelli Studj. Allora le Università erano scuole pubbliche d'ogni sceleratezza, della quale è capace un Giovine di comodità, e di libertà, lungi da chiunque lo potesse, ò dovesse offervare, e suggerirli qualche buono istradamento al bene, o avvertimento per distornarlo dal precipizio. Gli amoreggiamenti infandi, e d'ogni sorte, il giuoco, le conversazioni più licenziose, lo scialacquamento della robba, e perdimento del tempo, con molte volte ancora della vita, e dell'anima, erano le frutta di quelle piante, che potevano dirsi quelle della morte, perche simili all'Albero della scienza del bene, e del male,un di cui pomo folo gustato contro il divino divieto da' nostri primi Padri Adamo, ed Eva, levò la vita a tutti i suoi Posteri, avanti che ne ricevessero l'essere da' Genitori. Anche in oggi, non ostanti tutte le riforme, ed ottime regole prescritte dalla prudenza, pietà, e zelo delli Principi, su l'esempio, ed idea de' Gollegj, Seminarj, e Scuole governate da Religiofi, è pochissimo il prositto, che si ricava da'Studianti nelle Università in materia di studi, e grandissimo quello che se ne riporta di male in materia di costumi. Cosa dunque doveva fruttare allora una Campagna sì incolta, e sì piena d'ogni erba più felvaggia, o più velenosa? Il P. Giovanni da Treviso, di cui ho già parlato nella Prefazione di questa Vita, finì di scrivere l'Opera, della quale mi servo per indirizzo di quanto devo riportare, con esattezza, e veracità, scrivendo del B. Paolo Giustiniani, find, replico, di scrivere l'anno ottantacinque in punto del secolo prossimo passato, e nel libro primo al capo terzo della prima parte della fua Storia, parlando precifamente dello Studio di Padova, dice queste parole: Studiandosi in Padova, chi ne scappa senza imbrattarsi, può annoverarsitrà li miracoli, per la troppa libertà de' Scolari, de' quali molti di loro, o non tornano alla Patria, che in una lettera, o se vi tornano, tornano più viziosi, che virtuosi. Egli è bene dunque da compatirsi, ma non da stupirsi, in vedendosi un Giovine di tanta pietà, e castimonia nella sua Casa, lungi poi da essa mutarsi all'usanza degli altri meno santamente allevati; Anzi deve apprendersi, quanto giovi respettivamente, e pregiudichi alla Gioventà Cristiana, la presenza, l'esempio, e gl'insegnamenti nelle occasioni del ben vivere, e del mal fare.

Fino dunque alli diecissette anni Paolo visse con molta semplicità fanciullesca, non avendo nè anche mai sentito lo stimolo del senso se non entrato nell'anno quintodecimo, e questo non deve ascriverse gli a colpa, imperocchè una tale età essendo capace della generazione,

por-

fa .

Ca

efo

tut

800

nate

Fria

di l

qual

8707

glia

e fu

lette

non

li ill

re cl

fino

dava

porta feco l'effere foggetto a quelli movimenti, i quali fervono ad efsa. Perciò egli accusandosi di questi come di colpa, espressamente lasciò scritto in una sua Confessione generale fatta in Camaidoli, nell'occafione di farvifi Eremita, che febbene fino all'anno decimofettimo pre. detto visse con molta semplicità, non però con molta innocenza, per cagione de' movimenti accennati, dalli quali parimeute dando lode al fuo Dio, dice, che non aveva in se un minimo titillamento alli piaceri del fenso, tuttavia accostumato nella purità, e molto bene posseduto dal timore di Dio, si andò schernendo da' bollori del fangue, e dalli incentivi dell'età sua, ajutato ancora frequentemente dalle letteres esortatorie, che li scriveva in ogni ordinario la Madre, del pari amante, che follecita del Figliuolo, col quale non potendo più parlare con la lingua, discorreva con la penna, a consolazione propria, e profitto del Figlio; Morta poi che fu essa nell'anno seguente decimonono di Paolo, mancati affatto quegli ajuti spirituali, che per lui esser potevano più efficaci, rimesto come Padrone di se medesmo, e ingolfatosi tutto nelli studi, incominciò ad intiepidirsi nelle virtù morali, e sopra di lui prevalsero i nemici della sua anima; Quindi incominciò a vivere genialmente con Amici, e investitofi de' fpiriti propri di quell'aria, godeva comparire, e piacere, sì nel portamento della persona, che nella gloria de' studi, e nello sfarzo di sua condizione : godendo (sono fue parole cavate dalla Confessione poco anzi mentovata) con disordinato affetto delle Possessioni, delle Case, e delle ricchezze, che mi aveva lasciate mio Padre, molto più che nelli libri, che per l'avanti erano tutte le mie delizie; laonde, soggiunge : questi piaceri di gloria, di avarizia, e di libidine veramente illeciti sminuivano li primi per altro più leciti. In tal maniera l'ufo de' libri, e della penna, e la compagnia degli amici (2 quali erano stati suoi divertimenti nell'età più innocente) tante volte mi erano di molestia, quante occorreva preporre quelli di gloria, di avarizia, e di voluttà secondo il senso. È in questo stato ritrovavati intorno a gli anni venticinque, e ventisei di sua età, vale a dire, nel Sol Lione della vita umana, tempo, in cui tutto l'Uomo spira, per così dire, fiamme, e fuoco di concupiscenza, la quale arde come la fornace di Babilonia fette volte più del folito, carica di legna per incenerire quanto ritrova a se vicino capace di appigliarvisi dentro suoco, se la Divina grazia non fail miracolo di convertire le fiamme sue in pure fiaccole, le quali illuminano, non abbruggiano, o se riscaldano, non riducono in cenere chi le sente .

3-

0

)=

.e

00

ufe

re

a,

lla

VO.

rl=

1-

2-2-

110

pa

è

/ [=

rle

11,

12,

res

ità

0 0

· Seo

ne,

Ma quanto però è grande la Divina Bontà? Non per questo Paolo era affatto perduto dietro a ciò, che tanto lo allettava: tenendoli sempre addosso l'occhio la Carità di quel Signore, che lo aveva scelto simo dall'eternità per suo ministro della conversione di molti. Secondava egli, è vero, il genio della sua Gioventù, più di quello, che non

conveniva ad un Giovine Cavagliere suo pari, e pieno di quelle massime di Pietà, delle quali così bene fornito, erafi egli partito dalla fua Casa: Ciò non ostante, non tralasciava i suoi studi, per i quali si era. portato a Padova, anzi non contento di quelli più gravi, quali fono li Filosofici, o veramente, il che stimo più probabile, per interrompere la loro ferietà fommamente nojofa a chi ha un genio più ameno, si tratteneva spesse volte nella lettura de' libri, che fanno, se non dotto, almeno erudito; come sono tutti quelli, che si chiamano, di belle lettere, ed umane;ed oh effetti mirabili della Divina Grazia, che fiferve di tutto per fare bene a quelli, che da essa sono stati eletti, secondo i dissegni della sua infinita Sapienza! Per mezzo di questa lettura si ridusse appoco, appoco nel pristino abbandonato sentiero della cristiana,e sua prima pietà, verificandosi d'esso a maraviglia bene, quella maniera di tirare l'anima, che fa Dio a se, nelle funicelle di Adamo, e ne' lacci della carità, come parla il Profeta, cioè per quelle vie, che più piacciono al genio dell'Uomo medesimo, quale egli vuole ricondurre al suo amore. E' un bel sentire il medesimo Paolo, che così scrive: Ma in questi piaceri di senso, con la divina misericordia incominciai in qualche modo appoco appoco, ora a quelti, ora a quelli resistendo, a rimediarvi, con l'applicarmi allo studio delle lettere, si per qualche diletto d'esse, come per il gusto della gloria, che da quelle si suole acquistare. Si dilettava molto il mio animo con i versi de' Poeti, e con le spiegazioni degl'Interpreti de' medesimi; Ne' quali mentre odo spesse volte esfere riprovati li vizj, e ladate le virtà, si andava sminuendo il desideria delle ricchezze, e della gloria, ma non già de' piaceri del senso, che di giorna in giorna crescevano. Già per quello che toccava alla gloria, e alle ricchezze, l amore della virtù con un megliore diletto mi aveva preso, e il diletto della liberalità aveva vinto ogni diletto dell'avarizia, e cusì non solamente lodavo l'amore della virtà, ma anche nella propria coscienza non lo stimavo diversamente, ne altrimente sentivo d'esso. Ma nondimeno crescendo le voluttà delle bruttezze carnali, con maggiore diligenza mi applicai allo studio,e già essendo di età più matura (cioè dopo li 25. anni) con tanto giocondo piacere l'animo mio si tratteneva nelle disputazioni filosofiche.che niun'altro maggiore fino a quell'età, pensai d'avere goduto; e così anche il diletto della eurne di giorno in giorno si faceva sempre minore, sì per la continuazione delli studj, si per la mancanza del tempo, è per l'applicazione di tutte le forze del mio ingegno. Onde quelle bruttezze, che per l'avanti con molto studio avevo cercate, e altre che mi venivano offerte, le sprezzava l'animo mio, il quale più giocondamente si dilettava, e godeva nella cognizione delle cose, e delle scienze. Sebbene alcune volte la forza del senso violentemente lo possedeva, e in questo tempo, poco, o niente mi dilettavo delle compagnie degli Amici, anzi quando da essi ero distratto, v dalla lezione de' libri, v dal consorzio di altre Persone più

feg

mer

men

duti

li ap

mor

COIL

V3 10

Santo

Con

anch

Plici

elo-

geniali, mi davano piuttosto disgusto, che contento. In questa forma combattevano frà di loro gli inonesti piaceri della carne, e la giocondità dello studio, e della dottrina: nè facilmente avrei potuto distinguere quale fusse maggiore, perche spesso da i libri, a' piaceri, e da' piaceri, a' libri facevo passaggio. Fin qui Paolo parlando di se medesimo, sù gli andamenti di un S. Agostino, che nel suo ammirabile libro delle Confessioni, publicò a tutto il Mondo, ed a' secoli d'avvenire, quello che era egli stato in un tempo, e come era vissuto anche non offervato da alcuno. Dal che si vede con quali passi la divina grazia lo ritirò tutto a se, imperocche appoco con la seria applicazione alli studi, li tolse quello, che poteva effere l'unico impedimento alla medesima, cioè l'abbandonamento totale volontario del suo cuore a' piaceri animale. schi della carne; e così lo spirito ebbe comodità di sollevarsi sopra del senso, ed unitosi alla ragione dare mano alla divina grazia, che lo voleva ajutare, e che in fatti l'ajutò, come vederemo nel Capitolo che legue.

#### Emendazione fatta di se stesso dal B. Paolo Giustiniani. CAP. V.

Q-4

ŋ ...

11

G

00 lla

Q= la

tà

40

70

it-

be

be

er

30

rer

189

10-

10

e40

A lettura de' libri sagri è sempre stata un mezzo molto efficace per 🗸 ridurre le anime traviate al cammino della falute, ed istradarle ne' sentieri della perfezione Cristiana. L'Uomo si move assai dall'altrui esempio, e resta facilmente persuaso dalla ragione, quando questa è ben portata, e posatamente considerata da chi l'ascolta. Finalmente ancora l'autorità è un'argomento, che troncando ogni altro discorso, riduce all'ubbidienza del retto la volontà, sommettendo qualunque discorso al credito di chi li parla. Contenendosi pertanto ne' sagri libri, e autorità, sì di Dio, che d'Uomini in ogni genere di virtù stimabili, e dottrine pure come l'oro, e sode come diamante, finalmente esempi sì antichi, che moderni in ogni genere di persone accaduti, e approposito per ogni caso, ogni volta che l'Uomo seriamente si applica alla lettura di tali cose, presto, o tardi sente con suo sommo profitto il giovevole di così fatte spirituali medicine . L'esperienza d'ogni giorno ce lo mostra per più che certo, e sappiamo che S. Ignazio di Lojola, incominciò a diventare quel Santo, che fu poi dopo, con la lettura, benche fatta a caso, di libri spirituali. S. Agostino provò lo stesso, con il suo compagno Alipio, e quelli due Cavalieri della Corte di Valentiniano, che ricorda a questo proposito il medesimo Santo Dottore negli ammirabili libri delle sue umilissime, e dottissime Confessioni. Non è pertanto maraviglia, se accadde una simile fortuna anche a Paolo Giustiniani. Già abbiamo veduto, che leggendo i semplici libri gentileschi di Poesia, ed altri, nelli quali vituperato il vizio, B 2

e lodata la viren trovava in quelle forme aride e fecche, le quali fono proprie di fimili Maestri, non solo senza virtà, ma tutti pieni di peccati, ne ricavava del profitto per così dire filosofico, laonde appoco andava contenendos, se non poteva essere casto, e moderando con quell'acque false l'ardore delle sue passioni, giacche non erano bastanti a smorzarli affatto la sete. Quanto dunque sarà stato l'avvantaggio spirituale da lui riportato, in leggendo que' libri sagri, e d'Uomini Cattolici, i quali contengono l'acqua della fapienza? Eccone. quello che il medesimo lasciò scritto sù questo punto. Finalmente ajutandomi quella Divina Misericordia, la quale ancora a gl'indegni spes. Le volte concede il suo potente ajuto, già non sò in che modo incominciai non solo a leggere gli inutili libri de' Filosofi, mà ancora de' Cristia-Bi Dottori, ne' quali in tal maniera si dilettò il mio animo, che tutte l'altre allegrezze incominciai a stimare per non vere allegrezze, ma deliramenti di chi sogna; Cosicche, à la notizia dell' Altissima Divinità, per quanto si può avere ne' libri de' Cristiani, ò la virtu: di un'anima Cristiano, anzi il desiderio di questa virtà, con tanto gusto, e piacere s'impadronirono dell'animo mio, che ogni piacere delle carnali miserie, mi si erano rese grandemente abbominevoli, e mi recava tristezza anche il solo venirmi in fantasia le medesime . Solo mi dava gioja lo studio delle sagre lettere, e si scemava quello, che prima avevo ne' libri de' Filosofi, e de' Gentili, e la memoria delli carnali diletti, ò già avuti, d che di nuovo potuto averei conseguire, in tutto era svanita, e perduta. Tanto fu giovevole al fuo spirito la lezione de' libri sagri.

Quindi egli lasciati affatto i libri inutili de' mentovati Poeti, e Filosofi gentili, i quali possono meritamente chiamarsi quelle nuvole. senz'acqua, delle quali parla l'Apostolo Simone Giuda nella sua lettera Canonica al capo primo, si affezionò a maraviglia delli nostri sagri, e spirituali, essendo divenuto appoco libero dalle sue passioni, le quali fe l'impugnavano poi come nemiche, non lo possedevano come tiranne, e con l'ajuto di questi riceveva ogni giorno più lume nella. mente, e per conseguenza, nuovo pio ardore al cuore, non essendo la divina luce quella de' fuochi fatui, i quali hanno qualche lampo, che scintilla, ma freddo, e come morto, laonde niente affatto riscalda; così il suo spirito respirando ogni giorno più nella bella libertà, che supera ogni fenfo, incominciò a fortemente rincrescerli la vita non retta, ma feguace de' piaceri e della vanità; così dando luogo alla grazia, correffe in breve tutti li disordini del suo vivere scorretto, amò la castità, ripigliò gli antichi spiriti della solitudine, ritirandosi a conversare con alcuni soli pochi Compagni, che potevano recarli divertimento senza pericolo di scandalo; si riaccese il fuoco della sua primiera devozione, concepì ancora fentimenti molto gravi, in ordine al volere stabilire seco una maniera di vivere, che lo rendesse fermamente quale già incominLibro 1. Capitolo V.

ciava a defiderare vivamente il suo spirito, imperocchè fino da questo tempo concepì, o per dir meglio, sentì dentro di se una gagliarda ispirazione di rinunciare affatto il Mondo, e le cose sue, ritirandosi suori d'esso, abitatore di sagre selve, nelle quali facilmente con la divina grazia gli Uomini vivono più simili a gli Angioli, quanto più lontani stanno dagli Uomini, che non sono del medesimo Instituto. Così rinovato in se stesso Paolo in ordine a Dio, su ancora un'altro in ordine a gli altri, e a se stesso, dandosi con tutta l'attenzione della sua mente, a gli Rudi sagri della Teologia; e fece egli tanto profitto nelle speculazioni più alte della medesima, che su maggiore di tutti i suoi condiscepoli, ed uguale riuscì ad ogni altro, più accreditato de' suoi tempi su quella-Dottrina: e bene lo confermano le dotte Opere da lui lasciate di propria mano nella sua morte, come ne parlaremo a suo luogo. Intanto questo basti per sar sapere, per quanto porta l'ordine della sua vita in questo Capitolo, che su tanto più studioso, quanto visse più corretto, e tanto divenne più dotto, quanto si sece con i suoi buoni costumi megliore; laonde potè ritornarsene alla Patria con tutto il decoro della fua Persona, secondata la aspettativa, che di lui si aveva da quelli, che lo conobbero, fino negli anni più teneri in Casa di sua Madre, nelli quali aveva fatto concepire di se speranze di non ordinario profitto; e le in quello che rimira il costume, non si restituì alla Patria, quale se n'era partito, nè anche per grazia di Dio vi fi lasciava di nuovo vedere, come era stato già qualche tempo de' suoi studi nella. Città di Padova.

10

Co

7-110

160

2=

1 9

ne

a

10

SI

6=

112

ffe

)i-

ıl-

)e=

n-

CO

11-

Ritorno del B. Paolo Giustiniani in Venezia da Padova , e maniera del suo vivere esemplare nella medesima.

Car. VI.

Ra giunto Paolo a gli anni ventotto di sua età, entrato nell'anno quinto del suo Secolo, e ritornò in questo tempo alla Patria, ornato di quella Dottrina, che abbiamo detto, grandemente acceso di unsanto desiderio di attendere indesessamente più che mai allo studio delle sagre lettere, ma molto più di tutto, risoluto costantemente di applicare il suo animo, all'acquisto delle virtà. Cristiane, delle quali consilocchio della mente, assai bene per la divina grazia disingannato, vedeva, e conosceva di avere maggiore il bisogno; e che queste sole erano a lui necessarie, non che utili, sì per l'anima, che per il corpo. Si portò dunque alla Casa, non de' Fratelli, con i quali già aveva diviso il Patrimonio, dopo la morte della Madre, ma a quella di sua Sorella maggiore, al di cui Marito aveva raccomandata l'amministrazione de' suoi beni, da quelli degli altri Fratelli divisi per tutto il tempo, ch'egli cra stato Studente in Padova. Quivi addunque fermò il suo alloggio, e incominciò a dare il saggio, che si aspettava di sua Persona. La prima

cosa, della quale sece, per così dire, più mostra in se, su l'Umistà, e la non curanza della lode, o riputazione secolaresca presso gli Uomini. Quindi nelle conversazioni, e congressi de' suoi Pari, egli mai non sece ostentazione di quel tanto, che possedeva con molto fondo di capitale nelle scienze; molto meno poi usava i sfarzi, o pompe, che per altro averebbe potuto praticare con l'uso splendido delle sue Entrate; al riflesso della sua Nobiltà, non mostrò mai orgoglio: non dispreggiò gl' inferiori, si mantenne sempre in riga, come suol dirsi, con gli uguali, servato il dovuto decoro con tutti. Con queste maniere così modeste, e misurate, tirava a se gli animi de' Nobili suoi Pari, che gareggiavano in accarezzarlo, bramandolo tutti nelle loro conversazioni, innamorati della sua affabilità, sapere, ed eloquenza; e per la sua grata, amabile, gioconda, ma sempre grave maniera di trattare, e addomesticarsi con esti . Egli abborriva ogni applauso, essendo già come nausante delle vanità del Mondo, e delle cose, che si chiamano del secolo: avendo pur troppo a suo molto costo imparato a non stimare le di lui lusinghe, e apparenze. Fuggiva, quanto modestamente poteva, le conversazioni, specialmente inutili, ed anche poco necessarie. Se ne viveva, ogni volta che gli era permesso, in compagnia solamente di se stesso, amico di trattare con quelli, che conversano con chi si sia, ma senza parlare, cioè co' libri; con la continua pratica di questi, se la passava scrivendo, e meditando dopo la lettura de' medefimi. Andava per la Città, ma quando così doveva fare per necessità di qualche negozio, o affare degno di lui: In uscendo però si partiva con tale impegno di un presto ritorno, che i fuoi viaggi erano li precifi, per l'affare che lo levava di Cafa, e miun'altro. Non piaceva gran fatto questa maniera di vivere a' suoi Parenti, ed Amici, che lo averiano voluto un poco più conversevole, e popolare, come dicesi da' Savj Politici di quella Città, ove una buona parte della civile prudenza si mette in sapere vivere, e convivere a modo d'altri, comunicando cottidianamente, quando si possa con tutti; essendo questa maniera di vivere atta a più cose, e tutte utili alla Repubblica. L'una di queste tra l'altre si è, che la Persona dà saggio di se medesima : prende pratica degli altri : si fa strada alle amicizie : e senza anche volerlo, s'informa appoco di molte materie, la notizia. delle quali è molto proficua nelle occorrenze, per il huon governo, tanto di se stesso, quanto degli altri. Pareva dunque, che pregiudicasse Paolo non meno a' proprj interessi, che a quelli del Pubblico, con quel suo vivere, quasi da Monaco, non da Cittadino, o Cavagliere Veneziano. Ma Paolo aveva altre massime per il buon governo di se stesso. Aveva capito, che il Cristiano è quell'Uomo giusto, del quale scrisse l'Apostolo, che vive di fede, cioè si regola nella maniera del suo vivere, tutto a tenore di quello che insegna a chi la prosessa come deve, la Fede. Pertanto non si curava di quello che ne dicevano gli Uomini.

Non

Non se ne offendeva ne anche, sapendo ben'egli, che questa Sapienza. Evangelica non è di tutti quegli ancora che ogni giorno sentono le lezioni pubbliche del Santo Vangelo. Il vivere da Cristiano vero, è un vivere non solamente contro gli appetiti scorretti de' sensi, ma inoltre fopra li dettami della ragione, che si chiama umana, molto più di quella che si dice di Stato. Pertanto egli costantemente perseverava nel suo proposito. A questo li giovava molto la qualità dello studio, in cui ogni giorno per qualche spazio di tempo, impiegava la mente, il cuore, e la penna : questa nello scrivere, quello nel suggerire, e la prima nel meditare, pensare, e speculare cose dell'amore Divino, delle quali ne sece più trattati. Questa risoluzione su l'ottima da lui posta in effet. to costantissimamente per più anni, cioè fino a quando se n'andò Pellegrino alla visita de' Luoghi santi in Gerusalemme, come si dirà a suo luogo. Oh addunque quanto dovevano effer diversi li suoi principi di vivere da quelli del Comune: e quanto poco conto doveva fare delli giudici degli Uomini non consapevoli del suo arcano,nè imbevuti dela le sue massime! Per quanto dunque ne dicessero gli altri, Paolo era sempre lo stesso, non dissimile da se medesimo, se non in questo, che ogni giorno avvanzandosi, come è proprio del Giusto, di cui attestano i Divini Oracoli, essere li suoi viaggi come quelli del Sole, di cui veggiamo ogni giorno, come a momenti si va inoltrando, e avvanzando sempre più verso l'altezza del suo meriggio, la meta ultima delle sue carriere. Si accese appoco con queste carte nel fuoco santo dell'amore. Divino, per mezzo di cui ogni giorno più dispreggiava il secolo, e le cose sue, cioè le sue pompe, le sue vanità, e le sue maniere di trattare, ed arrivò a questo, che finalmente nè anche più poteva tollerarne la vista; laonde con un'odio santo verso il medesimo, mutò l'abitazione, lasciando Venezia, e ritirandosi in Murano, come diremo nel Capitolo seguente. Prima però di ciò raccontare, stimo necessario accreditare quanto ho detto di fopra con il testimonio delli suoi medesimi sentimenti, che espresse in questi termini, come ricavo dal libro del P. D. Giovanni Trevisano: Fino avanti di questo tempo, scrisse egli, gli amori delle cose mandane, delle quali si solova ubriacare il suo animo : amarissimi gli erano divenuti, e stava pensando di ritirarsi dalle procelle del mondo, al sicuro porto di salute; e per rendersi il passaggio più sacile, vi si andava disponendo con la lezione de' libri sagri, con lo scrivere cose dell'amore di Dio, volendo in questa maniera fortificare il suo animo, e assuefarlo con la meditazione, e contemplazione di Dio, al solo. e puro amore di quello; etanto in ciò si era risoluto, che ogni giorno voleva infallibilmente qualche ora pensare dell'amor di Dio, e scrivere. E perche molte volte ne aveva impedimento, per non mancare in questo. proposito, levava parte del tempo, che necessariamente doveva contribuire per il sonno, e riposo, e in questo lo spendeva, leggendo ancora, avanti di fate questo, come per preparazione, o Salmi, o qualche libro spirituale. Fin qui Paolo, scrive il P. D. Giovanni già mentovato, avvisando, che il predetto è dettatura del medesimo Giustiniani, da se letta in un Manuscritto in soglio, che si conserva nell'Archivio di Monte Corona.

## Ritiro del B. Paolo Giustiniani in Murano: suoi studi, ed applicazioni. Cap. VII.

Ià abbiamo detto, che li Parenti, e molti amici di Paolo non 🔳 approvando la sua maniera di vivere in Venezia, gli erano assai molesti, procurando di persuaderlo con i motivi già accennati, di renderlo simile a se stessi, e accommodato a' costumi della Patria. Per un pezzo con buona maniera andò superando queste domestiche, e perciò più pericolose tentazioni: ma vedendo che quelli non desistevano, pensò di vincere tutti i suoi Avversarj, con quella ritirata, che nell' arte del ben combattere contro il mondo, e se stesso, è uno de' principali stratagemmi per riportare sicuramente vittoria, di qualsisia nemico: cioè col fuggire. Per fare questo ebbe ancora un'altro motivo, e forse a mio parere, più gagliardo, cioè la maniera del vivere nella Città di Venezia in quel tempo. Non tutti i luoghi si confanno ad ogni spirito, imperocchè sebbene si può vivere santamente dapertutto, nulladimeno è assai malagevole l'andare contro il comune costume invecchiato della moltitudine, la quale sola basta ad accreditare ogni peggiore usanza, quando non s'abbia a fare con Anime, le quali nulla più abborriscono, quanto il vivere all'usanza, sapendo esse benissimo, che per conoscere, se una via è la buona per camminare da virtuoso, non si ricerca se non il ristesso attento alla moltitudine di chi la passeggia. La sola calca di chi batte una strada è una gran prova del male, anzi del pessimo a cui essa porta, diceva Seneca Gentile. Pertanto con saviezza cristiana pensò il Giustiniani di ritirarsi in luogo più approposito per quello tenore di vivere, che già si era proposto nell'animo; e a questo fine scielse la vicina Isola di Murano, luogo non molto lontano dalla Dominante, nè troppo vicino; ficchè, nelle occorrenze, era presto alla Patria, e senza necessità non aveva la foggezione delle visite, e delle viste, sì degli Amici, che de' Parenti. Essendo poi la detta Isola assai grande, fornita di belli edifici, con molte Chiese, e divisa in varie Parochie, con il ripartimento d'uguale passeggio, dà comodità a chi ama godere nella sua. solitudine la vista dell'aria aperta, come si suole dire, di potere passeggiare per istrade, e meno frequentate dalla moltitudine, e più proprie a conservare la devozione dello spirito, nel divertimento necesfario per la sostentazione convenevole della sanità del corpo. Quindi

20-

Poc

pro

Paolo trasporto la sua ordinaria abitazione nell'Isola predetta, situata dalla parte settentrionale di Venezia, e divisa da essa con una grande Laguna, nella quale sono fraposte la piccola Isola di S. Cristosoro, e quella di S. Michele, degna di essere nominata per il vago Monistero, che ha il nome del detto Angiolo: Capo non solamente di Prosessia nelle Provincie Venete, ma inoltre di tutta la mia Congregazione.

Quà ritiratofi Paolo continuò più che mai, perche con maggiore libertà, e conseguentemente con più soddisfazione del suo spirito, li confueti fuoi esercizi, e maniera di vivere incominciata in Venezia, e specialmente quelli di scrivere ogni giorno qualche cosa dell'amore divino, il quale era il suo pascolo, e l'anima del suo spirito. Aveva tutte le ore della giornata con una fanta economia di tempo così bene distribuite, che non viveva mai in ozio, nè si affogava con le applicazioni continue, sapendo, che l'ossequio dovuto dagli Uomini alla Maestà dell'Altissimo deve essere ragionevole, come ne parla l'Apostolo. Dava la sua parte in maniera tale allo spirito, che non si scordava della sua propria carne, senza l'ajuto della quale, per molte cose quello folo non basta. Conversava sì fattamente con Iddio, che non si toglie. va tutto a gli Uomini: anzi sapendo, che è servizio del Signore il comunicare co i suoi Amici, ne aveva di questi anche Paolo, e surono Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi: tutti due Nobili, suoi Concittadini, etalmente geniali nelle massime cristiane, che fra essi era una lega strettissima di spirito, con risoluzione espressa di vivere sempreinsieme in un persetto Celibato, non mancandovi ancora una certa. specie di convivere all'Apostolica, somministrando Paolo a gli altri due meno di lui facoltosi, quanto poteva ad essi occorrere di necessa. rio nelle contigenze. Così quasi un'Uomo nuovo incominciò una nuova vita, del tenore della quale mi pare bene trascrivere sedelmente. quello che ha lasciato di suo carattere il di lui Istorico Padre D. Giovanni, nel primo libro al capo sesto, dove dice.

R

0,

]-

re

10

0

00

Subito che fu ritirato nella fua amata solitudine di Murano, con animo di vivere segregato dalle cure secolari, e dalli strepiti del mondo, pensò che era necessario di presigersi un metodo di vivere, e lontano dall'ozio, il quale in ogni scuola deve principalmente essere sbandito da chi vuole sare qualche prositto. Primo addunque deliberò d'applicarsi a' studj più utili, e necessari di quelli, che sino allora aveva poco fruttuosamente praticati, cioè a quelli dello spirito, e della perfezione cristiana. Per sare questo, prudentemente, e senza pericolo di errare, avanti tutte le cose si elesse un'ottimo, e peritissimo Maestro di spirito, a cui non solo saceva le sue Consessioni, ed apriva intieramente la sua coscienza, ma ancora in ogni altra cosa aveva fatto proponimento di dipendere dal suo conseglio, e di non sare cosa alcuna, senza la sua licenza; volendo in tal modo rinunciare alla pro-

C

pria volontà, perche sapeva benissimo, che questo era il primo, e stabile fondamento della vita spirituale, senza il quale è quasi impossibile, di potere camminare sicuramente per la via di spirito, e che da' propri sentimenti, e dall'amor proprio (dal quale non di rado suole essere prevertita la mente dell'Uomo, che di se stesso troppo si sida, e presume) non resti, ò deviato, ò ritardato l'incauto principiante. La regola, e il buon'ordine in tutte le faccende, è semplicemente necessario; così per agevolarne l'esito, e ridurle facilmente al bramato fine, come per levare la confusione, che senza di esso ne seguirebbe, con poco frutto delle fatiche. Perciò il B. Paolo questo considerando, distribuì tutte le ore del giorno, dando ad ogn'una con prudente difcrezione il suo esercizio, non volendo che niuna passasse infruttuosamente, e fusse perduta nell'ozio.

Erano diversi gli Esercizi, che si aveva presissi. La mattina primieramente, e la fera, faceva diligente Esame di coscienza, di tutto quello che aveva pensato, ed operato la notte, ed il giorno, e trovandovi difetto, ò negligenza, se ne doleva, e proponeva l'emendazione per l'avvenire. Chi vive in questa forma, non può fare che gran viaggio, perche sebbene cade, tosto se ne leva, e con maggior servore

continua il fuo cammino.

Altra parte del giorno aveva applicata all'orazione, e alle pie meditazioni, con le quali sempre maggiormente andava illustrando il suo intelletto, e infiammando la sua volontà nell'amor di Dio; e per farsi questo fanto efercizio più facile, e poterne cavare maggior frutto, aveva rinovato il fuo proponimento di scrivere ogni giorno, qualche cofa dell'Amore di Dio, perche essendosi per l'avanti più esercitato nell'orazione mentale ( come quello che fu tutto dato alli studi delle scienze. e alla lezione de' libri profani) con grande fatica, e fenza qualche ajuto ftentava a introdursi, e approfittarsi in essa. Procurava perciò di ajutarsi con lo scrivere dell'Amor Divino, e con levare di quando in quando la mente a Dio, alla vita passata, alle vanità del Mondo, e ad altre cose, che sollevano l'animo dalie bassezze terrene; col qual modo si sforzava di acquietare l'ondeggiamento de' sensi, e di sottomettere la parte inferiore alla fuperiore, e ragionevole; valendofi anche, per domare quella più facilmente, delle discipline, del cilicio, e delli moderati digiuni. Frattanto dall'altra parte, non mancava l'inimico dell' umana generazione frastornarli quanto poteva l'intrapreso cammino; onde sebbene era ritirato dal secolo, parevali ciò non ostante di ritrovarsi quasi nella consusione di Egitto, e di udire nella sua solitudine una lingua da lui non intefa, che erano le afflizioni di spirito, quali mat più non aveva sperimentate. Parevali di non poter fare Orazione, nè levare la sua mente a Dio, con altre desolazioni. La penna erali sì grave, che appena poteva regerla per iscrivere un periodo dell'Amor di

Dio, e se pure lo scriveva, era secco, e senza alcun saggio di quella consolazione, che per l'avanti soleva gustare. Tutto questo permetteva, e ordinava Iddio per maggiormente purgarlo, e persezionarlo, ancorche egli non l'intendesse per allora, e con gran sua fatica, sosse bastante a superare le tentazioni, li movimenti del senso, e la sorza delli mali abiti fatti.

3.

30

)=

Ç=

10

1

e=

fa

2=

3

to

11-

re

0

re

er

04

111

03

0-

ne

121

nè

20

di

Quindi ecco, segue a scrivere l'autore mentovato, come si lagnava di questo stato così infelice in uno de' suoi trattati dell'Amor di Dio. il Giustiniani. Desidero certo d'amare: e pure non trovo cosa d amare. Ho cercata qualche cofa, che potesse amare il mio spirito, e l'anima mia, e non la trovo. Già odio le delizie del senso: abborrisco le ricchezze: sprezzo la gloria mondana, e stimo tutte le cose terrene, ombre, e vanità; che cosa dunque ho da amare? Cerco, e non la trovo. Chi vuole amare, desidera porre il suo amore in cosa ferma, e stabile; laonde quelli che amano le creature (del quale numero, Dio volesse che mai io non fush state) se credessero, che il giorno appresso dovessero essere diverse, mai non si metterebbero ad amarle. E pure questo è certissimo, che nientë vi è fotto il Sole, che sia durevole per un momento, ed ogni cosa che vediamo, è instabile, si corrompe, muore, e manca in una girata d'occhio. Che amerò dunque? Amerò Dio, che sempre dura, sempre è bello, sempre lo stesso sommamente amabile; ma ahi misero, che non lo trovo: Ed in un' altro luogo dice: Oh Dio non sò d'onde proceda: poco scrivo: poco leggo: poco medito: ed ora che doverebbe crescermi l'amore di Dio in questa solitudine, veggo che in me s'intepidisce: che miseria è questa mia, che tepidezza grande? Accendi, o Dio mio, accendi in me il fuoco del tuo santo Amore, acciò ti conosca, e ti ami. Così, così mio Dio clementissimo tratti con questo tuo inutile servo? Ma t'intendo. è Signore: se io in questa solitudine ti amassi più veementemente del mio solito, facilmente forse. pensarei, ciò provenire dalla mia operazione, ed essere stato io l'autore, e non averlo ricevuto da te. Però, tu o Signore, vuoi che io conosca, che il tutto è da te , e che ancora tutto quel più ardente affetto di amarti , il quale io avevo fra i tumulti della Città, proveniva da te, il che forse io non così bene lo pensavo; e così ora che mi credevo di poter fare qualche cosa di meglio, tu ragionevolmente mi levi il tuo amore: non però dico il tuo amore, col quale ami me, ma il tuo amore, con sui io posso teneramente amar te &c. Da te addunque, tutto quello che sarà in me, lo ricevo, lo credo, e lo confesso, e così sempre farò, credendo fermamente, che da me niente di buono può essere, perche niente sono, e niente posso: fammi, ti prego, tuo Amante &c.

Ho mutilata parte di questi discorsi per riferirne parte di qualche altro, giacchè alla distesa non si possono riportare tutti. Aveva pensato il buon Giustiniani, che con lasciare l'amore delle cose del Secolo, dovesse subtito tutto infiammarsi dell'Amore di Dio, e liquesarsi sensibil-

mente în quello; ma non avendo trovato ciò che s'era immaginato, di nuovo dà in questi lamentevoli sentimenti, accusandosi ancora di ave-

re mancato di scrivere qualche volta, e dice.

Gredevo, che nel mio proponimento di scrivere ogni giorno dell' Amor di Dio con l'istesso amore, con lo stesso desiderio, e diletto avessi dovuto continuare, nè mai esser ritardato da alcuna negligenza: ma ahi misero! quanto mi è succeduto in contrario! Desidero amare Dio, ed ho proposto di pensare ogni giorno dell'amor suo: e pure è tanta la tepidezza del mio cuore, e la freddezza del mio animo, che spesse volte lascio questa buona usanza. Ora mi manca la penna, era è seccato l'inchiostro; e se pure serivo, il faccio l'ultima ora del giorno, con negligenza tepidamente, inconsideratamente. Dunque in me non si trova veramente amor di Dio. Questa è la mia miseria: la mia tribulazione: la mia angustia: il mio dolore: la mia afsizione: e la mia ruina. Niuna cosa mi può essere più dura, e più amara, quanto è il vedere, che non amo Dio &c.

Ed in un'altro luogo fa fimili doglianze, che la sua mente non li suggerisce più cosa alcuna dell'amor di Dio, e che non più pensava cofa alcuna buona, e degna da scriversi, che stava arido, e senza amore: Desidero (diceva) d'amare, oh Dio, e non amo. So Signore, che anche questo desiderio è da te, ma credo, che il non amarti con affetto venga da me. Deh Signore, tu che mi hai dato il desiderio di amarti, donami anche il tuo amore, con il quale veramente ti ami &c. Non sentiva Paolo quelle consolazioni sensibili, delle quali forse altre volte aveva goduto, e che nel principio, come a fanciullo nella via dello spirito, gli erano state concesse, quasi allettandolo Iddio, come con tanti dolci a maniera di dire, a maggior persezione, e staccamento; e però li pareva adesso di non amare, e di essere senza l'amore di Dio, quando più sorte,

e virilmente amava in verità, senz'alcuno allettamento.

Intorno al mese di Aprile di quest'anno 1506, morì di parto sua Cognata, moglie di suo Fratello: da che egli prese abbondante materia di pensare, e di scrivere dell'Amor di Dio, e di maggiormente infiammarsi, e stabilirsi in quello, vedendo tutte le cose fuori di Dio, effer un' ombra, un fumo, e un puro nulla. Voglio riferire le formali parole del Giustiniani, così per manifestare quanto era egli bene illuminato, e già difingannato delle cose terrene, come per dimostrare lo splendore della Casa Giustiniana sin da quel tempo nella Città di Venezia. Diceva dunque, parlando della defonta fua Cognata: Che gli giova ora, effere nata da un Padre veramente grande nel secolo: essere discesa da Avi, ed Antenati, che furono illustri Dogi, e Principi? L'abbondanza delle vicchezze, che portò in dote al marito? Le deliciosissime vesti, che usava? Niente certo tutto questo gli ha giovato. Ah. che tutto lo studio delle cose mondane è vano, ed inutilissimo. Poco prima tutta la Caja era di tapeti d'oro, ed altre diverse preziose supellettili ornata, per l'allegrezza deldella poco fa nata figlia, e subito all'improviso per la morte della Madre, la miro spogliata delli suoi soliti ornamenti, e vestita di lugubri, e mestissimi apparati. Ob dell'umane felicità velocissima suga! ob allegrezza momentanea delle cose umane!udivo per tutto risuonare la Casa di pianti, di gemiti, di strida, e d'inconsolabili clamori &c. E però conchiude, che non potendosi trovare amore sermo, e stabile suori di Dio, si risole veva di amare solamente Dio, e che sinalmente nulla succede all'Uomo, che non possa per mezzo d'esso innalzarsi maggiormente a Dio, ed infiammarsi nel suo santo Amore.

Nel mese di Luglio si ammalò Paolo di febre terzana doppia, dalla quale talmente fu travagliato, come lui medelimo scrive, che non li permetteva un breve riposo; e li pareva di già avere la morte vicino al letto. Questa infermità gl'insegnò molto bene, che tutte le cose del Mondo, e li studj delle scienze terrene, erano mera vanità: laonde nel suo cuore diceva allora: Ah misero, che ti giovano li studi di Filosofia, e delle cose naturali? che ti giovano l'opinioni di Aristotele, e di Platone? Niente certamente mi giovano, solo quel poco amore, se pure anco è poco, che avevo verso il mio Dio, mi consolava alquanto, considerando, che dovevo lasciare tutte le altre cose, e questo solo portare meco: e perciò in avvenire voglio sforzarmi d'amare meglio il mio Dio, continuando a scrivere, e meditare ogni giorno, di questo santo Amore, per maggiormente infiammarmi, e innamorarmi; nè mai interromperlo per qualunque negozio, o pigrizia. E così effendo rifanato, riprefe li fuoi lodevoli esercizi, li quali per la suddetta infermità necessariamente aveva lasciati, e per altre antecedenti occupazioni aveva interrotti molte. volte, con fermo proponimento di consecrare a Dio in questo modo, il resto di quella vita, che per sua divina liberalità egli avevali prolungata, ringraziando la sua infinita Bontà per il tempo, che gli aveva concesso di fare penitenza, e servirlo meglio come sece.

io

Out

e:

be

da

120

)=

)=

2

va.

C3

ua ia

11-

'n

10

v2

18

13

le

a?

00-

10-

20

### Il B. PAOLO GIUSTINIANI fa voto di Pellegrinaggio alla Terra Santa. CAP. VIII.

S I è detto più volte nel Capitolo precedente, che il B. Paolo Giustiniani si esercitò molto nella sua abitazione di Murano, scrivendo trattati dell'Amore di Dio, anzi se n'è parlato in maniera tale su questo punto, che facilmente qualcuno potria darsi a credere, che tutto il soggetto delle sue meditazioni non sosse altro, se non il puro Amore di Dio, servendosi a questo essetto di quelle sole considerazioni, le quali, con rissessi piuttosto scolastici, che ascetici, e da speculativo Filosofo, che da contemplativo Cristiano, li facessero conoscere in varie guise le divine Persezioni, e l'amabilità infinita dell'Essero, di cui solamente si può dire, con ogni verità, che sia Buono. Onde potria immaginarsi,

che la sua mente non si occupasse in altro, che in pensieri amabili, dolci, e fant amente geniali, tutti fatti per trattenere in amorofi colloqui l'anima con la Divinità, e non altro. Quindi è da sapersi distintamente, che essendo vari li motivi, col mezzo de' quali può un'anima contemplativa svegliare se stessa all'amore di Dio, Paolo si avanzò nella divina carità, con le meditazioni della medefima divina carità, la quale se in maniere infinite si fa vedere ne' suoi tratti con gli Uomini, spicca tuttavia singolarmente in quel tanto, che il Signor Gesù Cristo vero Uomo, e vero Dio, ha voluto patire in grazia de' Peccatori, per i quali ha dato tutto il proprio Sangue, per mondarli in esso dalle sozzure delle loro colpe; Ha impiegata tutta la sua Vita santissima in fatiche, stenti, e sudori, per fare, che la Redenzione di essi riuscisse più copiosa: finalmente si è veduto a morire sopra d'una Croce, con tutte quelle circostanze di penalità, delle quali ci raguagliano con narrativa di Fede li Santi Evangelisti, che ne descrissero minutamente la sua dolorosissima Passione. Quindi scriveva dell'Amore di Dio, addottrinato ogni giorno per qualche spazio di tempo, nella Scuola di quella carità, che un'Apostolo Paolo chiamò eccessiva. Pertanto non è maraviglia, se lo facesse con sentimenti sì teneri, e sì infuocati, come può congetturarsi prudentemente da quel poco, che abbiamo riferito nelle parole de' suoi manuscritti medesimi. Per verità non può mai essere, non dirò freddo, ma nè anche solamente tepido, chiunque conversa su le cime del Calvario. Esso è un monte di suoco, e assai più ardente, che non era il Sinai, quando vi calò sopra Iddio, per dare a Mosè le tavole della fua Legge. Cristo Signore degnossi paragonarsi a una pietra, e S. Paolo espressamente lo chiamò tale; laonde non può alcuno lavorare intorno ad essa con servore di divozione, senza farne uscire suori, non semplici scintille, ma vive siamme di quel suoco, che una volta acceso in un cuore, oh quanto è facile cosa a non solamente mantenervelo vivo, ma di più a farlo dare ancora in incendi. A vista attenta, e frequente di un'Uomo Dio paziente, come fu il nostro Divino, e caro Salvatore, non può a meno, che ancora cuori di porfido non fi ammollifcano come cera, per ricevere tutte quelle impressioni, le quali ha in disegno sopra di essi il divino artefice Amore. Non occorre pertanto dire d'avantaggio, per dare sufficientemente ad intendere, perche scriveva. d'Amore un devotissimo della Passione di Gesù. Questa meditava ogni giorno, di questa parlava: di questa leggeva, e da questa avvenne, che non contenta la sua devozione, o per dire meglio, non soddisfatto il suo amore verso Gesù, di visitare con passeggi di spirito quella fanta Città, confegrata da' misteri principali del medesimo Signore, si accese in vivi desideri di rimirare con gli occhi propri, e baciare col cuore su le labra, le soglie, e i sassi di quel Getsemani, nel quale lo vedeva sudare sangue: di quel Pretorio, dove lo adorava interrogato, e

Sa L'. Me co

> na nie go tor

nia
am
del
fe i
fpir
ne
fni

tidir Va t Col den tate

prin defin mar lei I ne' f

gio ritu che 010

luj

Π-

n-

la

112-

ic.

ve-

er i

oz⊲

ati-

00-

tte

va

0-

ato

tà,

a ,

et-

ole

rò

me

era

112

104

111-

on

0]

VI-

en-

00

10

10

2-

مه

ni

1100

12

, [1

col

180

, e

sentenziato da Pilato: e di quel Palazzo di Erode, dove ammirava la Sapienza del Divino Padre schernita come una sciocca da' Politici : L'Atrio, alle colonne, del quale stupiva legato quello, che sostenta il Mondo, e lo piangeva spietatamente hattuto; sino a vedere un miracolo, che non moriffe per l'ajuto della fua Divinità, chi non poteva vivere fotto i colpi di sì spietata carnificina, per non essere un'Uomo puro: di quella stanza, ove la umana crudeltà instigata da tutta la malizia diabolica, aperse in un teatro di più che barbara inumanità, che per trattenimento festivo, fece comparire in iscena il Re de' dolori, incoronato di spine, adorato per ischerzo, riconosciuto per Sovrano con ironìe d'offequi, e con tributi d'ogni strapazzo: finalmente di que! Golgota, monte, su le cime del quale, con issinimenti di spirito era spettatore dell'atto veramente grande, che la Giustizia divina sece vedere nella Persona sagrofanta del medesimo Figliuolo di Dio, volontariamente fattofi mallevadore presso il medesimo Iddio, de' peccati di tutti gli Uomini .

Questo dunque desiderò vedere con gl'occhi del corpo il Giustiniani, per rendere maggiormente riformata l'anima, che quanto più amava, tanto meno si saziava di contemplarlo estatica con gli occhi della sua fede; Tuttavia non subito volle contentare sì sante brame di se medesimo. Volle esaminare molto bene in prima la qualità d'uno spirito, che facilmente agl'incauti suggerisce pellegrinaggi di devozione, per meglio coprire quello, che molte volte è desìo di curiosità, e fpirito di vagabondo, o che per almeno diventa tale nel viaggio, la lunghezza del quale porta feco una continua distrazione, e vi si aggiungono sovente alcuni casi, ne' quali anche in una occhiata sola, si perde infelicemente, quanto si era acquistato in molti auni, e con grandi stenti,in materia di perfezione. Pertanto lo consultò più volte con chi aveva tutto il fegreto della sua anima, ed ogni autorità sopra di essa, cioè col suo Padre spirituale, che era Uomo di gran lume, e spirituale prudenza. Nè contento di questo, ne stette attendendo le prove più accertate del tempo, imperocchè saole questo coll'andare de' giorni mettere in buon lume, quelle cose, molte delle quali pajono assai chiare a' primi lampi,e poi si conosce, che la loro vista era falsa. Andò egli medesimo supplicando con orazioni particolari la divina Bontà a degnarsi manifestarli nelle forme più gradevoli alla Sua Maestà, quale sosse il di lei Beneplacito in questo punto. Stette su l'osservazioni di se medesimo ne' fervori, ed impulsi continuati delle prime inspirazioni, e vedendo, che alla giornata si facevano sempre questi maggiori, non solamente si confermò ne' primi sentimenti, ma inoltre si obbligò al santo viaggio coll'impegno di un voto formale, approvato dal fuo Padre Spirituale, per non avere a trattenersi da un tale pellegrinaggio, nè anche per alcuna di quelle tante difficoltà, le quali (servendosene il Demonio per frastornarso) di quando in quando si rappresentavano alla considerazione di Paolo: ed erano, la lunghezza del viaggio: il rischio di una lunga navigazione: e finalmente gl'incontri di tutti quelli pericoli, che prudentemente devono temersi in terra, possedute da Bar-

bari, quali sono quelle appunto della Palestina.

Fatto il voto predetto, differì ancora un poco il metterlo in esecuzione, ma su il principio dell'estate dell'anno 1507. posti prudentemente in assetto tutti li negozi che a lui appartenevano, devotamente confessatosi, e preso come per viatico del viaggio che intraprendeva verso la terra Santa, felicitato con la santa benedizione del suo Patriarca in Venezia, tra gli abbracci tenerissimi, e saluti più cari, mischiati di lagrime (che non ponno in modo alcuno trattenersi ancora dagli animi più virili in simili sorte di addio) si inbarcò di conserva con molti altri, alli 4 di Giugno. Levate l'Anchore, incominciossi se-licemente la navigazione, la quale con uguale prosperità ebbe sine alli 24 di Luglio, e proseguito il viaggio per terra senza rischio, la Dio mercè, arrivò Paolo alla santa Città la mattina delli 30 del medesimo mese; la onde il viaggio tutto insieme non su più lungo di 56 giornate, 52 per mare, e quattro sole per terra, come apparisce dall'Iti-

nerario fatto dal medefimo Paolo con diligenza.

11/1

Sò, che quì potrebbe alcuno desiderare, che si riserisse quanto dice la descrizione di un tal viaggio, per vedere di giorno in giorno il proseguimento del cammino, sapere i luoghi, Porti, Isole, e Città che toccò la Nave, con quell'altro di più rimarcabile, che si ha nella predetta descrizione; ma saria una digressione nella vita del B. Paolo il volere riferire, quanto egli lasciò scritto per suo divertimento one. sto di quel viaggio; specialmente, perche non vi è nel detto raguaglio cosa, la quale meriti singolare attenzione, se non che nella Città di Candia, la quale dà il nome a tutta l'Isola, ove la Nave approdò alli 24. di Giugno, e vi fece ferma una settimana intiera, pochi, ò niuno degli Uomini, scrive egli, si confessano, e le Donne non ascoltano Messa. Quindi abbiamo un bell'intendere, perche Iddio ha permessa la caduta di quel Regno (come di tanti altri infelici fotto il giogo tirannico de' Maomettani). E' stato un castigo della Divina Giustizia. Quei Popoli non si curavano di essere Cristiani, quindi stà loro molto bene l'essere divenuti mezzo Turchi, come pur troppo sono tali tutti i miseri Popoli, e nominatamente di Grecia, i quali vivono sotto il dominio infedele del Gran Signore. Lasciato pertanto da parte il mentovato Itinerario, parlerò della visita devotissima, che sece Paolo di que' luoghi fantificati in tante forme, come c'insegna la Fede, dalla Presenza, Miracoli, Predicazione, Passione, e Morte del nostro comune divinissimo Redentore.

desi

ordi

rinu

do,

Moll

e cro

glig

tutt

dizh

IIa.

110

riar-

le-

te-

nte

eva

ar-

12-

gli

OR

fe-

a[=

)io

no

28

1[=

di-

il

ttà

1]2

10

Co

2-

tà

dò

11-

10

Ta

tia

to

til

0-

n-

di

lla

0.

# Visita devota del B. Paolo Giustiniani della santa Città di Gerusalemme, e suoi luoghi più famosi presso i Cristiani. Cap. IX.

Rima d'ogni altra cosa deve riferirsi, come il B. Paolo Giustiniani partendosi da Venezia si era imbarcato con la provisione ragionevole di molte lettere di raccomandazione per alcuni Ministri della. sua Repubblica, presso i quali nella fanta Città di Gerusalemme averia potuto sperare, e avere ogni favore, concernente la sua Persona; ciò non ostante, la di lui pietà volle farla da vero Pellegrino, e accomodarfi alle qualità del luogo, ove per divina Bontà, dopo tanti desiderj, viaggi, e patimenti si vedeva giunto selicemente. Avendo pertanto in detta terra il Figlio di Dio fatto Uomo esercitata da suo pari l'umiltà, annientandosi per così dire, come parla l'Apostolo, non solamente con l'abbassarsi a farsi Uomo, ma inoltre riducendosi a una rappresentanza di servo, che morì poi per ubbidire sovra una Croce, Paolo non volle farla da grande all'usanza del secolo, spacciando fasto, titoli, e nobiltà, in farsi largo all'ombra di magnisiche protezioni, ma in quella sola guisa, che prescrive il Geremoniale Evangeli. co, instituito, e pubblicato dal medesimo Signor Giesù Cristo, il quale disse a tutti: Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Chi tra voi è il maggiore, si faccia il minimo di tutti: Io vi ho dato esempio nella mia Persona, di quello che dovete fare: Io non sono venuto a farmi servire, ma anzi a servire ad altri: Pertanto detto a se medesimo con grande sentimento di Spirito: E come io, che sono venuto a visitare questi sagri luoghi consegrati dalla vita, e morte del mio umilissimo Redentore, sdegnerò di essere computato trà gli altri Poveri, e ordinari Pellegrini? Non volle manifestarsi ad alcuno, il quale avesse potuto favorirlo, e farlo comparire con qualche distinzione fra gli altri. Quindi considerando, che il suo Dio fatto Uomo, e nato come tale di stirpe regia, e perciò ben meritevole di qualunque onore, trattamento alla grande, e quale 6 conveniva a una Persona sua pari, ciò non oftante, in grazia nostra, in quella stessa Città, e sue provincie, rinunciò a tutti gli onori, che poteva, anzi doveva ricevere, dal mondo, conversandovi trentatre anni, come Uomo vile, ed abjetto: poi volle terminarvi questa stessa vita, schernito, vilipeso, maltrattato, e crocifisso, ancora Paolo volle imitare tanta umiltà, nelle forme che gli erano per essere permesse: e perciò, si accomunò in tutto, e per tutto con gli altri, accompagnandosi con quelli, che parevano di condizione inferiore, alli quali anzi rendeva ogni offequio, e qualfifia fervizio, di cui avessero presso lui alcuno bisogno, non ischifando di maneggiare con le proprie mani gl'Infermi, ancorche impiegati con molta sordidezza, ed orrore, e questi non solamente consolava con parole dolci benignamente, ma inoltre con molta carità li ajutava, e sovveniva, trattando se stesso come insimo, ed il minore di tutti.

201

gli

le,

Con quanto apparecchio addunque, e disposizione d'animo, incominciò egli a dare il defiato pabolo alla sua pietà, e devozione, con la visita, di tutti i luoghi degni di venerazione in quella santa Città ? Con quali sentimenti di spirito, e movimenti estatici della sua anima. si portasse all'adorazione di tutti que' luoghi, santificati in varie guise dalla Presenza personale di un Dio fatto Uomo, non si può immaginare da me, e perciò nemeno ridire nè anche in parte per tua foddisfazione, ò Lettore. Nelli racconti istorici sinceri è manco male il confessare con ingenuità, che non ha maniera l'Autore di sodisfare alla pia curiosità altrui, e così passare il tutto con un'umile silenzio. Una cosa sola posso dirti, se mai t'intendi qualche poco di cose di spirito, ed è, che visite di questa sorta non hanno regola generale ne' movimenti del cuore. A misura della carità che possiede la volontà, della luce che fa. conoscere l'Anima i misteri che contempla, della devozione che tiene naccolta il cuore, e finalmente della divina grazia, che si compiace favorire in queste occorrenze le anime; nella maniera, che a Dio Signone più piace, a questa misura, replico, il Pellegrino sente nel suo spirito gli effetti del suo servore. Pertanto, se vuoi congetturare qualche: cofa di Paolo in visita de' Luoghi Santi di Palestina, devi in qualche: forma investirti della sua medesima l'ietà, devozione, nominatamente di quell'amore di Dio, del quale già hai udito, che era il suo esercizio cotidiano. Così potrai immaginarti qualche cosa di Paolo, che ora medita in Bettelemme, dove nacque Gesu:ora nel Tempio, ove fu presentato, e la fece da discepolo in Catedra di dodeci anni, ascoltando, e interrogando li Dottori della Legge: e poi più volte nel fagro triennio della sua predicazione vi comparì, e orante, e Predicante, e zelante dell'onore Divino, scacciandone li trafficanti delle vittime: e finalmente tanto Operatore di miracoli non mai più uditi: ora nel Getfemani, ove sudò sangue il Redentore, e su preso dalla Corte : ora in: Casa di Anna, e Caisa, ove su la prima volta udito, percosso, e giudicato degno di morte: ora nel Pretorio di Ponzio Pilato, ove ebbe la condanna alla Croce, dopo esservi stato sagellato, e coronato di spine : ora nel Palazzo di Erode, nel quale fervi di scherzo all'empietà. curiosa di quel Tiranno, e sue squadre : ora nel Calvario, ove su crocefisso: ora nel Sepolcro, nel quale su deposto di Croce: ora in fine nell'Oliveto, monte, che fu quello de' trionfi all'Umanità Sacratiffima di Gesù, che se ne andò al Cielo carico di spoglie tolle all'Inferno, accompagnato dagli applausi, e adorazioni di tutti li Spiriti beati, e corteggiato dal seguito delle Anime selici, che liberate dal Carcere

) a

on

à?

2

ile

3-

fa-

112-

0-|è,

fa.

ne

20.

00

ria

he.

he-

ite.

110

e-

n -

) <sub>9:</sub>

Π=

100

9-

to

in:

[=

12.

210

12

0.

na

0 9

, e

e 9.

Comi >

nel quale stavano sotto terra aspettando da tanti secoli la venuta di si grande liberatore, ammiravano il suo trionfo.

Per darti poi maggiore facilità a concepire dentro di te qualche idea, che ragionevolmente possa rappresentarti la devozione tenerissima del Pellegrino Giustiniani a' luoghi accennati, ed altri ancora da me passati in silenzio, mi prendo la fatica di trascriverti a parola per parola, un devotissimo Soliloquio da lui fatto nel Cenacolo. Il suo Originale è latino, e il molte volte lodato Padre D. Giovanni da Treviso

l'ha tradotto in nostra favella nella maniera che siegue. In questo sagrosanto Cenacolo, nel quale tu Signor Gesù Cristo Re mio, e Dio mio hai instituito il primo Sagramento del tuo Corpo, e del tuo sangue sio miserabilissimo peccatore, ecco che mi accosto per ricevere lo stesso Sagramento del tuo Corpo, e Sangue, e benche la tua immensa, e indicibile elemenza, somma Pietà, e misericordiatua, mi ammonisca ad accostarmi con fiducia, nondimeno considerando gli errori della mia Gioventù, le più recenti mie iniquità, e le ultimamente mie commesse sceleraggini, vengo, e mi avvicino, mio Dio, tutto timido, tremante, e pieno di sospiri. E come mai non potrò con tutto il cuore non ispaventarmi, quando a me stesso rimiro? Io, il quale, abi lasso sche nelle iniquità sono concepito, e in peccato mi concepì la mia Madre: Io, dico, il quale dal primo giorno, in cui viddi questa luce del Mondo, sino al presente, sono stato sempre involto tra peccati: Che se anche ti pregard a non computarmi gli errori della mia puerizia, e le ignoranze della mia Gioventù, come quelle stesse maggiori mie sceleraggini da me in questi anni più maturi commesse, non mi condanneranno? ahi me misero, ahi me! che quanto più di tempo è stato concesso alla mia vita, tanto io sempre di male in peggio andando, più gravemente, più ostinatamente ho commessi peccati, e gli ultimi (certamente stupore,) furono in me peggiori de i primi. Negli altri sogliono con gli anni crescere le virtà, ma in me misero, tale è la mia nequizia, che insieme con l'età crescono i vizj, e mancano le virtù. Oh Dio volesse (accid tanto non ti avessi offeso) che non dal ventre come diceva Giobbe, ma dal Fonte Battesimale fossi stato trasportato al Sepolcro, giacche ogni giorno crescendo nella mia miseria, e male a male, e peccato a peccato aggiungendo, aggravato dal peso di tutti i miei peccati, continuamente giaccio. Già sono avanzate le mie iniquità sopra il mio capo, e come un grave pefe mi opprimono: e mentre io stolto, ed ignorante affatto, sono negligente, nel curare totalmente le piaghe della mia anima, si sono putrefatte, e infracidite le mie profondissime cicatrici: Così che in me non ci è alcuna sanità; dappertutto mi ha circondato la miseria de' miei peccati, tutto sono puzzolente, involto tra le bruttezze delli terreni, e carnali piaceri, e niente è in me, che non sia lordura. Non vi è genere alcuno d'iniquità, niuna specie di sceleratezza, niun'or-

dine de' vizj, nel quale io conosca di non essere miseramente caduto. Ec-

The state of the s

11/2 -11

comi, Signore, a giacere nella profondissima ombra delle mie miserie, nella feccia, e fetidissimo fango de' miei diletti, talmente oppresso dal grave peso de' miei delitti, che per niuna delle mie forze pud essere speranza di poter sollevarmi. Ab mio Dio: manca il mio spirito per il timore, per la tristezza si disfà l'anima mia: tutto violentemente mi abbatte il timore, e lo spavento mentre alla mia vita di giorno in giorno caduta in peggio, rivolgo l'occhio della mente. Ecco, Signore, che tutto avanti te spandendo il mio cuore, la mia miseria chiaramente ti confesso: e che altro è la miseria mia, se non i miei peccati? su quali mentre l'animo mio vuole considerare subito incomincia ad inorridirsi; mentre con la mente li conoepisco (ancorche non affatto tutti) resta stupido il mio spirito: mentre avanti gli occhi del mio intelletto si riduce la terribile, e tremenda immagine de miei nefandi peccati, è gran maraviglia, je la mia stessa anima non mi abbandona, dalla grande paura tutta commossa. Ecco, Signore, di dove ho cagione di accostarmi all'inessabile Sagramento del tua Corpo, e Sangue, tutto timido, e tremante. Ecco per qual causa mi spavento. dubitando di correre a mangiarmi il giudicio eterno, mentre il salutare Sagramento prendere presumo; perche se voglio incominciare ad esaminarmi. e a provarmi, niente certamente trovo in me, dove piuttosto non mi conosca degno di eterno supplicio, che d'esser fatto degno della participazione di un tale, e tanto Sagramento: Imperocche egii e la steffa vita, ed io sono più degno della morte, che della vita: egli è la salute di chi lo prende, e a me si deve piuttosto dolore, e tristezza, e pianta, che salute alcuna: Egli è a chi degnamente lo piglia somma felicità, ma la mie sceleraggini meritano piuttosto il cumulo di tutte le miserie, che qualche piccola porzione di felicità. Deb, mio Dio, se io certamente sono indegno di avere ardire adalzare gli occhi al Cielo, e indegnissimo di godere questo spirito sopra la terra, come mai potrò io pensare di essere degno di mangiare la carne, e bevere il Sangue del mio Dio, Creatore, Salvatore, e Redentore mio? Cibo degli Angioli, nel quale ogni diletto, e ogni sorta di soavità essere, punto non dubito: nel quale sermamente. eredo trovarsi la lavanda de' peccati, la fortezza per la fragilità, e contro gli assalti di tutti, tanto visibili, quanto invisibili nemici, la ferma difesa, e la sicuratutela? Come, dico, potrò stimarmi degno di poter godere l'eredità di un tanto tesoro, tristo figlio, e peggiore servo, che conoscendo la volontà del mio Padre, e del mio Signore, punto però non l'ho eseguita? Che non come figlio, o servo, ma piuttosto come nemico suo, ha camminato nel cospetto del mio Dio, del mio Padre, e del mio Signore ? Che tutti i suoi precetti, e comandamenti sfacciatamente ho trasgrediti, non osservando punto cosa alcuna di quelle mi ordinava? Ah. ah, non sono. non sono degno, o Signore, non sono, che del tuo Sagratissimo Corpo, e del tuo Sangue meriti toccare il Sagramento: non sono degno, che debba godere della participazione di un tanto dono. Io però, o mio dolcissimo

11/18

ve

la

1/2 10

13

ole

17%0

170

ma

12 -

10-

110

7 Cm

1am

ad

ite

he

la

حمد

10=

di

10

63

to

73-

na

0=

10-

bo

ba

e 3

ti,

Jo≈

000

·h-

mo

Signore Gesù Cristo, che è tanta la tua clemenza, e la tua misericordia, che in essa tutto confidato, non dissido di accostarmi con riverente fiducia a questo stesso tanto tuo mirabile Sagramento: imperocchè quando io mi viduco a gli occhi della mente quell'eccesso di Pietà, a tutti i Secoli inaudito, con il quale tu che sei Dio, Figlio di Dio, e Dio vero di Dio vero, per sola mia causa non recusasti di essere fatto Vomo per salvarmi: e ti sei degnato di giacere in quel Presepio, sotto quella rupe, la quale io con questi stessi occhi ho veduta, con la mia bosca baciata, e con le mieproprie mani toccata, nasce in me la speranza della tua misericordia, e prendo confidenza, che tu, il quale per la mia salute dal Cielo in terra scendere volesti, vogli anche clementemente porgermi la mano della tua pietà per sollevarmi dalle mie miserie. Si aggiunge di più quell'abissa. (per lasciare molte altre) della tua misericordia, e compassione, con la quale hai sopportato, per liberarmi dal peccato, di essere preso, legato, d'essere condotto al Tribunale di Giudici terreni, tu che sei il Giudice dell'Universo, di essere con ischiaffi percosso, sputacchiato in faccia, coronato di spine, dalla cima del capo fino alle piante de' piedi duramento flagellato, derifo, schernito, bestemmiato, e finalmente nel Monte Calvario (nel quale con il favore della tua grazia, sono stato, ed bo veduto, e baciato) nel legno della Croce finire la tua Passione, e la tua stessa vita, spandendo tutto il tuo Sangue per me miserabilissimo Peccatore. Certamente. Signore, che considerando la tua clemenza, più vigorosa, e più allegramente riforgo, sperando, che quelli cinque rivali, da' quali tuttavia scorre il tuo innocentissimo Sangne, anzi una minima goccia, o piccola stilla di tanto Sangue, mi deve lavare, e perfettamente mondare dalle mielaidezze, e da tutte le mie macchie. Spruzzami addunque, o Signore, con il sanguigno isopo dell'immacolato Sagrificio, che tu nell' Altare della Croce offeristi a Dio Padre, e sarò mondato, sopra le stesse nevi sarò più bianco. Queste, o mio Signore Gesù Cristo, ed altre innumerabili misericordie, le quali a me tuo indegno Servo hai fatte, proponendo avanti gli occhi della mente mia,implorando con tutto il mio cuore la tua misericordia, e grandemente della medesima confidando, ardisco accostarmi a tanto, e così mirabile Sagramento tuo, perche quanto più (mentre mi rimiro) diffido per l'ostinazione de' miei peccati, e delle mie iniquità, e timido, e tremante divengo, tanto maggiormente pensando alla tua clemenza, dalla grandezza, e moltitudine delle tue misericordie, prendo ardire di confidare, e d'accostarmi con fiducia a questo Sagramento: perche, se la miseria mia mi atterrisce, la tua misericordia mi consola: se quella mi deprime, questa mi solleva: se quella mi calpesta, questa m'innalza. Pure, essendo tanto grande la mia iniquità, con la quale contro di te (da cui ho ricevute tante misericordie) ho gravemente peccato,e da qui la tua clemenza accresce la mia iniquità, di nuovo fra il timore, e tremore incomincio a spaventarmi, e inorridirmi; ma però per questa mia stessa. grane

A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA

grande miseria, non resto di confidare della tua misericordia, perche tu a più grande miseria, con maggiore misericordia sei solito di sovenire; e sebbene la mia miseria è in sommo grado, non mi abbandona però la speranza della molta, e grande tua misericordia. Pertanto confidato in questa sola, e appoggiato alla tua sola clemenza, ecco vengo per ricevere in questo santo luogo un tanto Sagramento: pregando la tua clemenza, giacchè io non posso farlo con qualunque abbondanza, e profluvio di mie lagrime, e con qualsivoglia contrizione interna del mio cuore, che tu non isdegni lavarmi, mondarmi, e scancellare le macchie delle mie iniquità con una stilla del tuo preziosissimo Sangue, acciò così fatto mondo, e bello possi accostarmi a questo Sagramento. Ricordati, Signore, che io sono premio del tuo Sangue: non permettere addunque, Signore, che per sua iniquità perisca colui, che tu con il tuo Sangue, e con la tua Passione salvare volesti. Prevalga, ti prego, la tua misericordia alle mie miserie, e concedi a me tuo Servo, che de' miei peccati mesto, e dolente, in vera contrizione di cuore, e con abbondante fonte delli miei occhi, sia fatto degno di venire a te, per ricevere il Sagramento del tuo Corpo, e del tuo Sangue, vero, e solo nutrimento dell'anima mia, e non permettere, che lo riceva in tremendo giudicio, ma bensì in misericordia, e lavanda de' miei peccati, e sceleraggini, in requie, e riposo delle mie fatiche, per le quali sotto il giogo del peccato cotidianamente travaglio. Tu stesso comanda, o Signore, che noi tutti, i quali affatichiamo tra le iniquità, e che siamo aggravati da' peccati, ate ricorriamo, e confidentemente veniamo, promettendoci di reficiarci, con la tua grazia, e con la tua misericordia. Ecco pertanto, che io travagliando nelle mie iniquità, cercando da te solo ristoro, e riposo, gravato bensì dal grave peso de' miei delitti a te vengo, e a te ricorro, acciò tu, il quale già soddisfacesti per tutti i miei peccati sopra il banco della Croce con lo spargimento del tuo Sanque, di più, e di nuovo mi levi la soma pesante de' miei grandi delitti, porgendomi ora dal Cielo clementissimamente la mano della tua misericordia. Siami questo Sagramento del tuo Corpo, e Sangue sagrosanto medicina delle mie infermità, antidoto contro le velenose tentazioni del Demonio, del Mondo, e della Carne: siami scudo, corazza, ed elmo contro tutti li miei nemici visibili, ed invisibili, e finalmente mi sia un'efficace stimolo, e ajuto per vivere giustamente, per camminare rettamente nella via de' tuoi comandamenti, acciocche lusciate le false, e storte strade, per te, Signor mio Gesù Cristo, che sei la via regia, possa camminare per tutto il resto di questa mia pellegrinazione, e possa seguitare te mio Salvatore, che sei la vera mia luce, in questa ultima parte della mia notte; e finalmente nel termine di questa vita mia mortale, sia fatto degno d'arrivare a te Dio mio, Remio, Cristo Gesà, che sei la vera, e sola vita, e meriti, mediante la tua misericordia, e di godere te mia luce, e mia vita per tutti i secoli de' secoli eterni. Amen.

Sa-

appi

Dot

di pe

Pale

bile

UB

.0

10-

18 =

31%

ac.

la-

1011

re-

113-

11-

18-

17 a

uo he

6

13-

10

,,

9

21

Sarebbevi molto da confiderare ne' fentimenti predetti, per far wedere quanta fusse la pietà, e devozione di Paolo in ogn'uno di quelli Santi Luoghi, mentre nel folo Cenacolo il di lui cuore fi sfogò con maniere sì umili, sì fervorose, e penitenti. Che sarà dunque stato nel Calvario? Luogo, in cui ficcome Gesù Cristo sece l'ultimo sfogo, per così dire, della fua carità verso Iddio, e noi altri, così parimente ogni Anima, ancorchè mediocremente amante del medefimo, giunta che fia a quello paffo, bifogna per forza del fuo amore, che fi disfaccia in l'agrime caldissime, e che tutto il suo cuore si risenta con movimenti ineffabili di dolore, alla confiderazione di un Dio fatto Uomo, il quale ha voluto morire sopra una Croce, carico ugualmente di confusioni, e dolori, in grazia dell'Uomo? Che farà stato similmente in ogni altro luogo, che rappresenta i misteri più dolorosi della sua Sagrosanta Passione? Come pure ove si venera la memoria di quelli ancora, che si chiamano gaudiosi, come alla Spelonca di Bettelemme, dove si adora Gesù Bambino nella mangiatoja tra due Animali. Finalmente in... quegli altri, ove si rappresentano i misteri gloriosi, come nell'Oliveto, d'onde Cristo vincitore della morte, e trionfatore dell'Inferno si portò al Cielo, per colà regnare Signore di tutte le cose in eterno? Saranno certamente stati li suoi affetti proporzionati al luogo, e propri del tuo cuore, ma non possiamo immaginarli quali precisamente essi fussero, perche a ciò fare, è necessario avere il medesimo cuore, lo stesso. amore, la medesima pietà, e finalmente la medesima devozione. Ci basti dunque come per faggio di quello che non potiamo fapere, quelto, poco, di cui fiamo informati, e profeguiamo la storia, notando qui una cofa, la quale parmi degna di offervazione, e questa si è, che il Giultiniani in Gerusalemme sece la distribuzione di se medesimo in maniera tale al proprio genio, che non lasciossi tutto alla devozione, quasa scordato della sua naturale studiosità, ma compite le parti di pio Cristiano, foddisfece anche a quelle di Cavagliere dotto, e letterato: imperocche, oltre le cose le quali potevano somentare la sua devozione, quasi come per Parentesi della medesima, cercò le altre, che erano approposito di renderlo più erudito. Laonde su diligente in vedere se anche in Terre possedute da Barbari, inimici espressi delle Lettere, potesse ritrovarsi qualche avvanzo per gli Eruditi. Non su vana la sua diligenza, imperocche gli avvenne d'incontrarsi in alcuni Opusculi del Dottore Massimo, Interprete delle Divine Scritture, Girolamo, i quali allora non erano in Europa, ò almeno in Italia; onde egli li trascrisse di propria mano, per riportare seco alla Patria, trà le altre Reliquie de' I uoghi Santi, anche queste copie, nelle quali si fece vedere, come s'era tutto dato a due studj, uno da diventare Santo, che era il principale, e l'altro da farsi Dotto. Ripartimento degno di qualunque nobile Battezzato, essendo la Santità, e la Dottrina il vero, e proprio Vita del B. Paolo Giustiniani

carattere dell'Uomo Cristiano: imperocchè siccome l'essere dell'Uomo consiste nell'Intelletto, e nella Volontà ragionevole, così l'essere di Cristiano consiste in un'Intelletto, con la fede viva illuminato, per la cognizione del vero; ed in una Volontà accesa nell'amore del buono, e consecutivamente di Dio, il quale solo è non meno il primo Bene, che la prima Verità in ogni cosa.

### Ritorno del B. Paolo Giustiniani alla Patria, ed impieghi di esso nella medesima. Car. X.

T Ntorno a tre mesi si fermò il B. Paolo Giustiniani nella Palestina; 🧘 imperocchè egli più volte fu alla visita de' luoghi sagri, i quali si venerano da' Pellegrini Cristiani nella santa Città di Gerusalemme, e intorno ad essa: Avendo lui medesimo lasciato in iscritto alla memoria de' Posteri, che non lasciò di visitare luogo, ove sapesse che vi aveva praticato il Signore Iddio fatto Uomo, tanto nella Città di Gerufalemme, quanto fuori di essa, piangendo amaramente la perdita di quelle Santissime memorie, cadute in mani sacrileghe de' Barbari Maomettani; e con vivissimo desiderio del suo cuore supplicando la Divina Bontà, che si degnasse a maggior Gloria del suo nome, il fare che ritornassero ad abitarvi Padroni assoluti i Cristiani. Passò ancora di là dal Giordano, fiume famolissimo, e mirabilmente fantificato nel Battefimo di Gesù, bevendone con somma devozione le sue acque. Si portò in quelle solitudini, le quali surono già un tempo tanto celebri per l'abitazione de' primi Santi Padri Anacoreti. Contemplò Paolo con fomma devozione, e devotissima attenzione quelle solitudini, e deserti, e quasi riempito a quella vista di nuovo spirito, propose, come pure aveva già incominciato a risolvere nella Patria, di rimanere per sempre in. tutto il resto della sua vita, in un qualche luogo vicino, sì alla fanta Città, che a detto Fiume, per essere più d'apresso a tutti que' luoghi, a lui fatti allora sì cari, che erano le sue delizie, e il suo Paradiso quì in terra.

Comunicò sì pia deliberazione a' Compagni: ma questi maturamente esaminatala, giudicarono non essere espediente per esso, stanti le circostanze, le quali furono molto bene avute in considerazione, e con rissessi prudenti, che Paolo medesimo stimò cosa ragionevole, il fagrificare i desideri della sua devozione alli savi consegli de' suoi Amici, e Compagni, i quali appunto per essere Amici, e Compagni d'esso, non dovevano essere Persone, se non di quelle qualità, che convenivano, per avere l'onore dell'Amicizia, e considente compagnia del medesimo. Pertanto risolutosi il ritorno, Paolo si dispose al viaggio, lasciando il cuore, ove aveva avute tante, e sì delicate delizie del suo spirito. Per adempire poi ancora a quelle parti, che richiedeva la

THE A

civi-

le moneta ta ad to

pic bar tan a p

del tuti dir gia

la d me la fi t an fim

me,
no h
due
men

prop che l nezi: le, r

spec Infed dohl

to fo

folit simo 0-

re

er

0-

Ber

thi

12;

re.

n-

ria

eva

m-

lle

tae

0114

or-

no

111

bi-

ma

12-

V2

مسلاا

1t2

il,

2=

e

0-

10%

ni

III<sup>a</sup>

112

13

civile qualità di fua Persona, fu a visitare chi doveva, dando soro quelle lettere, le quali fin'a quel tempo aveva ritenute presso di se, per i motivi accennati nel principio del Capitolo precedente. Come rimanessero tutti edificati sì, ma insieme ancora mortificati in vedersi tolta l'occasione di servire un Personaggio della sua condizione, è facile ad immaginarfelo a ciascuno. Se ne dolsero per tanto seco con lamento gentile, e Paolo corrispondendo da suo pari con legitime scusepiene di Cristiana umiltà, e civilissima gratitudine, si licenziò da esse baciando loro la mano, e per l'ultima volta la terra fanta, che aveva tante volte toccata co' piedi. Quindi verso il principio di Novembre a prima occasione imbarcatosi, con varia fortuna di tempo, e altri accidenti, navigò verso la Patria, alla quale giunse nel mese di Febraro dell'anno 1508. Furono ad incontrarlo al lido Amici, e Parenti, che tutti lo ricevettero, ed accolfero come uno, che ritornava, per così dire, dall'altro mondo, abbracciandolo, e accarezzandolo, come veggiamo farsi, in occasioni anche non simili, da chi si fia, che ritorna da un lungo viaggio a rivedere i suoi, e consolarli con la sua presenza.

Partendos Paolo per Gerusalemme si spiccò da Murano, oveaveva l'abitazione, ma ritornato, si fermò in Venezia presso una sorele la da lui tanto più amata, quanto essa era a Dio più cara. Aveva nome Cecilia: era Donna di grandi virtù, che però parlando di essa dopo la sua morte, scrisse, che aveva menata una vita fanta. Essendo pertanto in ogn'uno la fomiglianza causa dell'amore, che si chiama di simpatìa, questa che era tanto simile al suo spirito, sacilmente arrivò ad acquistarsi il suo affetto. Perche poi l'amore è un legame dell'Anima alla cosa amata, essa facilmente potè trattenerlo seco a sorza di lagrime, e di tutte quelle persuasive, le quali ajutate da ragioni, che almeno hanno dell'apparenza, presto convincono. Erano rimaste a Paolo due piccole Nipoti, figlie di un suo Fratello, il quale morendo caldamente raccomandolle alla cura, & educazione sua: Aveva trè sorelle proprie, delle quali una fola era accafata. Pareva dunque neceffario, che Paolo per non mancare alla carità, ed al fangue, fi restasse in Venezia, per assistere del continuo alle due pupille Nipoti, ed alle Sorelle, rimaste senza Padre, e senza Madre. Abbiamo in S. Paolo una notabile sentenza, la quale dice, che chiunque non si prende cura de' suoi, specialmente domestici, ha come rinegata la Fede, ed è peggiore di un' Infedele . Pertanto fenza uno speciale impulso della divina grazia, non dobbiamo voler effer fimili a quelle Piante, che per non pregiudicare alla dolcezza delle proprie frutta, si scusorono di ricevere il Principato sopra le altre, come ad esse veniva proposto; così a noi per una tal quale attaccatezza alle foddisfazioni spirituali d'una vita genialmente solitaria, e contemplativa, non è lecito il trascurare la cura del Prossimo, che ci si attiene per ragione di sangue, e specialmente tratVita del B. Paolo Giustiniani

tandosi di assistere agl'interessi, sì economici, che spirituali di Figlie ; l'educazione delle quali tanto è più necessaria, quanto più è pericolosa la trascuranza in esse delle medesime. Al più bisogna bene guardarsi, che l'occasione di una tale sollecitudine non diventi a poco a poco per nofira negligenza di qualche pregiudicio allo raccoglimento dello spirito, il quale facilmente si estingue nella moltiplicita degli affari, che inquietano la vita attiva, o veramente se lo spirito della grazia sopradi noi non richiede altro: perche all'ora deve posporsi ogni cosa alla propria vocazione, essendo Iddio che chiama, il Padrone Sovrano di tutti. Quindi là dove nella nostra volgata leggiamo nel Profeta Michea quel suo bell'avviso a ciascuno: Ti mostrerò o Vomo quello che è bene, e che cosa Iddio da te ricerca. Non essendo altro questo, se non fare quello che è giusto, amare la misericordia, e camminare con sollecitudine con il tuo Dio: la traduzione delli Settanta Interpreti in luogo di dire il camminare con sollecitudine con il tuo Dio, ha detto (e l'offerva Sant'Agostino nel libro 10. della Città di Dio, al cap. 6.) Et essere preparato ad andare con il Signore Dio mio. Il che fignifica il compimento della nostra spirituale persezione consistere in un'animo libe. ro da ogni impiccio, e sempre in portata di andare per qualunque strada lo chiamerà il Signore: Dio fuo-

Fece adunque molto bene il Giustiniani a fermarsi in Venezia nella Cafa della fua buona Sorella Cecilia, per effere in Iuogo di Padre,s). alle due fue. Vergini Germane, che alle due picciole figlie del Fratello. Lorenzo. Specialmente perchè divise con tale aggiustatezza di virtù se stesso alla cura altrui, ed alla propria, che l'una non pregiudicava all'altra in sostanza. Quindi abbenchè avesse fermata la sua abitazione in Venezia, come si è detto, nulladimeno manteneva la sua prima Casa aperta in Murano, e colà di quando in quando tra la fettimana vi si trasferiva,, come a luogo di riposo, e a porto, ove si ricovrava dalli ondeggiamenti (giacchè, grazie a Dio, non provava tempeste) degli affari domestici, li quali, a motivo di pura carita, si aveva addosfati. Quivi respirava con tutta la libertà del suo cuore, meditando; leggendo, scrivendo, e quando non glie lo vietasse qualche grande impedimento, continuando li suoi primi santi Esercizi, con tanto maggior fervore, quanto più viva era l'immagine, che portava del continuo feco altamente impressa, de' luoghi da se veduti più volte, e con tutto il raccoglimento della fua anima contemplati nella fanta Città di Gerusalemme, e suoi contorni. Non se ne scordava mai, ed aveva sempre, per così dire, avanti gli occhi que' Santuari adorabili, testimoni visibili, ed esterni della Divina Carità verso l'Uomo. Laonde a Paolo riesciva più facile per questo capo il raccoglimento del suo spiritose l'accendersi a que' rissessi nell'amore santo, del quale era cotanto sitibondo il suo cuore. Da quasi tre anni continuò in questo tenore di vita:

ed ,

e fo

riti

e p

Pud

Libro I. Capitolo X.

ie į

ofa

che

10=

iri-

in-

ra

alla

o di

Mi-

he è

11011

ci-

ogo

0[-

elle-

m= be •

rae

iel-

ello:

rtù

ava

one

afa i si

ati.

en-

dia

101

nuo

itto

Ge-

re,

ili-

ric-

ac-

on-

ta 🖫

ed, o fosse poi, che per verità la cura domestica li servisse di qualche distrazione, o quello che io stimo più probabile, andando egli ogni giorno più crescendo nella cognizione delle cose divine, ed innamo. randosene tempre più, con la divina grazia, incominciò a sentire tutta la forza del suo genio alla solitudine, con un veemente desiderio di ritirarsi affatto dal mondo, e suoi maneggi, per ottenere quello, che è l'ottimo nella Casa del Signore, cioè lo spirito della Contemplazione, il quale difficilmente nelli tumulti del secolo, o si conserva, o si ottiene.

Fra Murano, e Venezia vi è quella piccola Isola detta di S. Michele, come già si scrisse di sopra nel Capitolo 5, si accennò parimente, esfervi un nobile Monistero de' Monaci Camaldolesi, che allora vivevano con offervanza più fimile all'Eremitica, che alla Cenobiale, quale è la presente. Vi risedeva il P. D. Pietro Dolfino Abate Generale di tutto l'Ordine Camaldolese. Era Veneziano di Patria, e appresso tutti in una stima grande, non solo per la nobiltà de' Natali, ma per la vita, e sapere, che lo rendeva molto riverito: Essendo egli il Pietro Dolsino, si famoso per le sue lettere Latine, come è noto a gli Eruditi. Ora dunque con un foggetto sì riguardevole aveva Paolo antica amicizia, e familiarità, e sovente lo visitava, e trattenevasi seco discorrendo delle cose spettanti all'anima. Andava inoltre imparando a poco a poco quanto sia buono, e giocondo il vivere in una fanta raunanza, lungi dal secolo, e suoi tumulti, senza altra sollecitudine che di vivere totalmente a Dio: lezione che andava aprendendo tacitamente da' facri silenzi, e dalla efatta offervanza regolare, che scorgeva nel presato Monistero di S. Michele. Vivevano in questo molti altri Padri per tutti i titoli non meno riguardevoli, che esemplari. Ne osservava attento gli andamenti . Ne ricercava diligente i costumi . Dimandava spesso della maniera del loro vivere, e in queste occasioni non solamente restava informato di quello che più poteva innamorarlo, la fantità, il filenzio, e solitudine di quel luogo; ma inoltre seppe ritrovarsi nell'Alpi della Toscana, e nel sommo di esse su' confini del Casentino, e Romagna, un famolissimo luogo, che non ha simile nell'Italia, nella qualità del ritiro. Questo chiamarsi Camaldoli, ed essere l'ultimo, ma principale Eremo fabbricato dal Patriarca S. Romualdo, che con un zelo da Giovanni Battista il Precursore, e con lo spirito di tutti gli Anacoreti antichi rinovò nell'Italia la vita Eremitica, la quale erafi già annientata, e per renderla eterna nell'avvenire, l'aveva moderata con alcune regole sue particolari, le quali non potevano essere le più proprie, ed efficaci per mantenere sempre vivo ne' Professori di essa quel servore, il quale è l'anima di così grande, e santo Instituto. Restò pertanto fortemente invaghito di questo vivere il Giustiniani, e perche più volte se ne udi fare la descrizione del luogo (che riportata con verità nonpuò essere più bella) innamorossi di vedere con gli occhi propri, quel-

lo che tanto lo innamorava folamente udito a raccontarsi; e si sariaben presto posto in viaggio verso la Toscana, se le vertenze che correvano allora gravissime fra la Corte di Roma, e la sua Repubblica, per

i motivi noti a gl'Istorici, non glie lo avessero impedito.

Non fu tuttavia inutile per lui una tale notizia : imperocche maggiormente si diede a coltivare il suo spirito, con mira di renunciare il Secolo, e ritirarfi a vivere tra Chiostri della maggiore offervanza solitaria, che a lui fosse possibile di ritrovare. Quindi più frequentemente del solito continuò le Viste del P. Dolfino, al quale avendo scoperto il suo desiderio, venne sempre più animato a fare prontamente la Divina Volontà, quando ne fosse rimasto certificato. Pertanto su esortato a raccomandarsi con orazioni particolari alla Divina Bontà, acciò esta restasse servita, di manisestarli, quale sosse il suo Beneplacito perfetto, sopra la di lui Persona. Tra le altre cose, gl'inculcò la scelta della Religione, nella quale pensava d'entrare, importando molto, anche alli Professori della milizia secolare, l'essere di un Regimento più che di un'altro, vedendosi per esperienza, che questo giova affaissimo nelle occasioni, per ottenere con sicurezza la vittoria. Applaudiva al suo desiderio di farsi Eremita Camaldolese: ma essere necessario l'esaminare bene lo spirito, se veramente era da Dio, e per ciò meglio conoscere, li suggeriva, che saria stato opportuno il fare qualche prova di se medesimo nel luogo stesso, la di cui rigidezza si poteva dubitare, fe si fosse addattata alla qualità della sua complessione. La maniera poi del vivere, dormire, vestire, ed altri esercizj sì spirituali, che corporali della gran Camaldola, se sosse giunta improvisamente tutta contraria a quello, che si aspettava, saria riuscita al doppio gravosa, e perciò con prudenza ben grande suggeriva il Dolsino a Paolo, il portarsi a... vedere con gli occhi propri, e provare attualmente tutto quello, che fimile alle battaglie dipinte, reca un sommo piacere, ma avvilisce poi, ed atterra molte volte, eziandio li più animoli, quando trovansi nel fuoco della mischia, e negl'incontri dell'inimico.

Per buona fortuna di Paolo viveva in S. Michele, in posto di Vicario della Religione, il P. D. Paolo Orlandiai, uno de' primi soggetti di rara letteratura, Toscano di Nazione, e Prosesso dell'insigne nossero Monistero degli Anzioli in Firenze; con esso pure aveva familiarità grande Paolo: seco frequentemente conversava, comunicando con lui que' medesimi sentimenti, i quali conseriva con il Dolsino. Pertanto avvenne, che sebbene dovette partirsi per Camaldoli il mentovato P. Generale, tuttavia questa partenza non recò punto di pregiudicio al Giustiniani: imperocchè l'eloquenza, e la vivacità dell'Orlandini, non solamente coltivò i primi semi sparsi della divina grazia nel di lui cuore, ma inoltre così bene gl'inassi della divina grazia nel di lui cuore, ma inoltre così bene gl'inassi , che vennero a disposizione di germogliare selicemente; e oltre di ciò, sece due rampolli considerabili ;

l'uno.

nai

Fir

Fiv

Ch

.G.,

er

0-

en-

er.

a

)Ľ«

ac-

ito

lta

ane

più

IIIO.

a al la-

00-0V3

e,

ra.

ra. ciò

2

Ois

nel

Vim

et-

100

Lle

OB

nto

P.

121

1011

1100

era

11 >

l'uno de' quali fu Vincenzo Quirini, del quale si è già parlato di sopra, e l'altro D. Giovanni Battista Ignazio, Sacerdote amicissimo ugualmente che il primo del Giustiniani, imperocchè vennero nella mededefinia sua vocazione ambidue, abbenche con fervore di spirito assai diverso. Il Giustiniani aveva maggiori cognizioni delle cose dell'anima, e di Dio, degli altri due: aveva ancora impulsi più gagliardi: era finalmente affai più fervorofo nell'Amore divino; quindi non pensava ad altro, che ad uscire dal Secolo, a lasciare il Mondo, ed obbligarsi per sempre al divino servizio. Gli altri due pieni di quella buona volontà, che chiamasi velleità, con pretesto di fare la risoluzione tanto più prudente, quanto più cauta, andavano temporeggiando con varie scufe,e fino fi avanzarono a proporre patti al P. Gen. Dolfino, e agl'altri Padri della gran Camaldola, eziandio con l'appendice di condizioni riferite più a basso, che la prudenza de' predetti pensò bene dissimulare, per non dar occasione al comune nemico di divertire i buoni principi del Quirini, e compagno, ma non potè accettarle senza una notabile modificazione, come fecesi in fatti: sperando, che questa discreta condescendenza servisse a gli due di ultima spinta all'ingresso in Religione, come di fatto successe al Quirini, dappoiche li ne diede prima esempio il Giustiniani, rimasto l'altro nel secolo, come vedremo a suo luogo.

### Andata del B. Paolo Giustiniani al Sagro Eremo della Gran Camaldola di Tofcana. Cap. XI.

T L B. Paolo Giustiniani vedendo, che li Compagni con nuove cotidiane difficoltà non risolvevano quello che pensavano di fare una volta, e che in questa forma impedivano a se l'effettuare quel desiderio, che facevasi maggiore alla giornata, risolvè di portarsi in persona propria a Camaldoli in Toscana, e colà di veduta, e per prova, restare pienamente informato per se, e per i Compagni, di quanto poteva incontrarvisi più disficoltoso, e meno pensato. Su'I principio adunque di Giugno del 1510. s'imbarcò a Venezia per Ravenna, e di là portatosi a Firenze su'l principio di Luglio su guidato a Camaldoli, cavalcando, ma con un'accidente, che forse tanto vi voleva per ultimare le divine operazioni nell'anima di Paolo; e dirò questo accidente tra poco. Arrivò sano, e salvo al termine sospiratissimo de' suoi viaggi. Fu ricevuto con somma allegrezza, e con tutta la dimostrazione di affetto, e di stima dal Padre Generale Dolfino, e dagli altri Padri. Narrò loro la disgrazia accadutali nel passare l'Alpi, e su, che in un luogo precipito-10, mancarono i piedi fotto al suo Cavallo, e questo insieme con Paolo cadde a rompicollo giù da una balza, ma con un falto così mortale, che esso restò morto subito, ove potè sermarsi il di lui corpo; quindi

faria stato inevitabile, anche per chi lo cavalcava il caso fatale, se una speciale Protezione della divina Providenza non gli avesse assistito, massimamente, perche Paolo nel cadere rimase sotto il Cavallo, laonde aveva a restarvi senza dubbio schiacciato dal peso: e pure, ciò non solamente non seguì, ma quello che è più mirabile, e chiaro argomento di un gran miracolo, non sentì un minimo male, e potè francamente cavalcare più di dodici miglia d'Alpi in tutto il rimanente della giornata, liberatofi ch'egli fu dal fuo pericolo, e provisto di una nuova Cavalcatura dalla diligenza della Guida, che lo accompagnava. Questo dunque fu l'accidente occorso al Giustiniani nell'andare a Camaldoli; e uditane da' Padri la narrativa, essi a nome suo diedero grazie a. Dio per il pericolo, da cui l'aveva liberato, e poi a Paolo misero in. considerazione, che una sì grande grazia non gli era stata misericordiosamente conceduta per niente. Pensasse egli bene però, come aveva da corrispondere gratamente ad un beneficio, per cui aveva una. nuova vita, fenza effere morto, come naturalmente doveva, e prevalendosi dell'occasione, che se gli offriva in quel sagro luogo, venisse a gli ultimi trattati con la divina grazia, la quale forse gli aveva dato l'ultimo avviso; ed essere sommamente pericoloso, che da quì dipen-

desse tutto il negocio della sua vocazione, e salute.

Intese Paolo quanto voleva fignificare questo discorso, e perciò passati con quel suo Amico antico, e nuovo Padre spirituale P. Generale Dolfino, come pure con gli altri Padri di quella fagra folitudine, quegli uffici, che furono scambievoli, di civiltà Cristiana, e Religiosa, fi mise quanto prima à vivere da Monaco, ed Eremita, avanti di essersi disfatto dell'essere secolare. Vi si trattenne da un mese, ed in. ogni cosa ancora più minuta, su puntualissimo imitatore de' Religiosi, tra li quali viveva. Non su mai singolare in cosa alcuna; il digiuno, le astinenze in pane, ed acqua: la frequenza del Coro, sì di giorno, che di notte: la misura del sonno; la continuazione del silenzio; il ritiro, e quant'altro si osservava più rigido per regola, o per santo costume dagli Eremiti Camaldolesi, furono la norma del suo vivere. Giammai non su egli in ozio: O travagliava con il corpo: o si affaticava con la mente, meditando, leggendo, o scrivendo: avendo composto in quel poco di tempo alcune Operette spirituali, trà le quali si numera una Consessione generale latina, molto lunga, ma altrettanto umile, e di edificazione à chi la legge; di questa abbiamo riportati alcuni pezzi ne' Capitoli precedenti, e forse averemo occasione di riportarne degli altri. Andò inoltre offervando minutamente la qualità del luogo, e prendendo informa zione da varj, sì Monaci, che Conversi Eremiti, ed anche da' servidori del luogo, di quanto si faceva in tutto il corso dell'anno, e di quello che si riputaya più grave da passarsi in quella vita, che à lui pareva da Angioli.

una

to,

nde

10-

ato

inte

or-

Ca-

efto

واار

عـ

بدأ

or-

ve-

سائدا

Va-

e a

ato

en-

ciò

10-

10,

la,

el-

110

0-

Ш

)["

en-

er

uo

0 4

0:

li,

ab-

e-

nla

rj,

ta-

l a

39

canto era di suo genio. Queste informazioni però prendeva egli più in grazia delli suoi Amici Quirini, e Compagno, che le stavano attendendo con impazienza; quindi bene del tutto reso consapevole, e avendo avuto non meno tempo, che commodità di darsi alla contemplazione, restò finalmente preso da quella maniera di vita; difingannato non meno che difinamorato di quanto aveva il mondo per poterlo allettare, disse tutto spirito una volta al suo Dio. Mio Dio, io vivo per voi, e à voi voglio vivere, e qui sarà il mio riposo, se così piacerà alla Maestà Vostra, che questa povera Creatura qui vi serva. Ciò detto risolse di farsi Eremita Camaldolese. Subito su a darne parte al P. Gen. Dolfino, che poi lo comunicò a gli altri Padri ; ed egli medefimo lo scriffe alli due Compagni in una molto lunga lettera, nella quale li raguagliava minutamente di quanto essi potevano voler sapere del luogo, sito, aria, e modo di vivere, sì annuo, che cotidiano in Camaldoli. Gl'informò del pericolo da se passato, e satto tutto il racconto: Onde io, seguitò a dire, conosco, e suria grande emvietà il non confessarlo, che io ho la vita miracolosamente, nuovamente concedutami da Dio, la cui somma clemenza ha voluto darmi tempo per fare penitenza, e che non sia andato all'altra vita, con sì gran carico di peccati. Pertanto aggiunta questa così miracolosa cosa al mio antico desiderio (che così voi, come io, ben sapete) di fuggire il mondo nella guisa trà noi divisata, con opinione, desiderio, e speranza di passare poi anche a farmi Religioso, mi hanno fatto fare altro pensiero, cioè che sia molto bene . più presto che io possa , fare quello che io prima volevo provare, e che pensavo di fare col tempo, lasciare, voglio dire, non solo il mondo, ma quanto più posso, anche me stesso, ponendo in mano d'altri, e sotto l'ubbidienza altrui, egnimio volere, e non volere; perche quanto più vi penso, tanto più veggo il tempo a fuggire, e la morte essere, anche quando l'Eomo meno se lo crede, vicina; në mi pare, che si possiamo ragionevolmente promettere i giorni, non che gli anni di vita; sicchè in fine, senz'altra prova di vita hò deliberato, e promesso à Dio di entrare in Religione. Questo mio pensiero io credo non abbia punto d conturbare nell'animo vostro, në il già fatto pensiero vostro per rispetto mio. Vi deve esfer caro che il Signor Iddio per sua clemenza mi abbia dato questo desiderio, che come voi sapete, è stato sempre tra noi conchiuso, essere, e più perfetto e più sicaro stato. Per rispetto vostro veramente non vi deve estere di disturbo, o impedimento per adempire i vostri pensieri, perche io voglio in ogni modo, che siamo insieme: questo è stabilito, e fermo. Se fossistato nella libertà, nella quale siete voi, vi suria stato solamen. te fratello; in questo modo essendo io obbligato, vi surò, e fratello. e schiavo, purche la mia obbligazione non iscemi punto la carità, la henevolenza, e l'ossequio, che ho io verso di voi; e mi sarà lecito mettermi ad ogni atto, e ministerio servile, che in quella libertà, e vergogna, e mil-

le rispetti mi averiano proibito; e potete credere, che se alcuno vi avez rà a servire, a me piuttosto, che ad altri sarà imposto questo servizio verso di voi. Sicche non vi conturbi, anzi vi confermi, e vi stabilisca nel buon proposito questo mio nuovo pensiero di farmi Religioso Eremita

Camaldolese.

40

Per intelligenza di che, bisogna avvertire, che li suoi due buoni Compagni tenevano bensì in idea di vivere fuori del fecolo nella Gran Camaldola di Toscana, ma averiano voluto stare in essa, nè Religiosi, nè secolari; e quà miravano le condizioni, accennate di sopra, mandate al Dolfino da Venezia, il fine delle quali era, che bramavano di vivere senz'alcun obbligo di Regola, nè Professione, senza veruno Abito proprio di Monaco, Eremita, Converso, Commesso, overo Oblato: avevano intenzione di fare quanto gli altri, alla riferva di alcune piccole cose, ma pretendevano di averle a fare con una piena libertà, piuttosto come per genio, o per altrui imitazione, che per legge, o prescritto di quel luogo. Anche il Giustiniani aveva consentito a simili condizioni, piuttosto però assine di compiacere gli Amici, che per secondare il suo proprio desiderio, e perche sperava, doversi col tempo ridurre il tutto a persezione, anche negli altri duca Compagni. Per questo motivo addunque scrisse egli ad essi nel tenore già riferito, e diede loro nuova del suo proponimento fatto di essere Eremita in Camaldoli, dove aveva confiderato quanto meritava. riflessione in quella deliberazione, e dopo averne avuti più discorsi, con i mentovati Padre Generale, e altri Eremiti di più faviezza, che vi fiorivano allora.

Mandò il Giustiniani detta lettera a Venezia in tempo di poterne avere la risposta in Camaldoli; e infatti, il Quirini li rescrisse, con ringraziarlo delle informazioni trasmesse a se, e al Compagno, che li piaceva il tutto, che persisteva nell'antico buon proponimento di lasciare il secolo, che approvava la di lui resoluzione di farsi Eremita, che l'averia feguitato suo Compagno, e finalmente si raccommandava alle sue Orazioni presso il Signore Iddio, affine di ottenere la pienezza di quello spirito, che conosceva in se necessaria, per intraprendere generosamente quanto aveva in animo di voler fare. Avuta questa risposta, stimò bene il Giustiniani di ritornare a Venezia per confortare presenzialmente i Compagni, e lasciare in bon'ordine tutte le sue cose, e poi ritornarsene libero da ogni impiccio a Camaldoli per effettuarvi il già fatto, e confermato proponimento di rendersi Ere mi-

ta Camaldolese .

va,

to

mei

914 fine Sile 41977

## Ritorno del B.Paolo Giustiniani a Venezia: pericolo, che vi corse di non più uscirne, come aveva divisato. Cap. XII.

राष्ट्रय

210

CA

ita

ran

an-

mo

on

al-

lia

ner

111-

ni•

0-

مت

10-

le-

2

ſi,

he

ne

nc

ta,

1 -

مه

2-

ita

)er

tte

net\*

11-

T On vi è cosa più arrischiata in materia di Vocazione alsa Resigione quanto il non rifpondervi tantosto, ancorche con buoni pretesti; quindi abbiamo, che il Signor Gesà Cristo non volle permettere ad un Giovine da lui chiamato alla sua sequela quest'atto, come pareva, di pictà, quale è quello di dare la sepoltura al proprio Genitore defonto: ultimo ufficio, che l'amore filiale può esercitare verso di un Padre, al quale deve tutto se stesso. Ciò sece la divina sapienza, perche la carità ben'ordinata deve esercitarsi avanti tutti con se medesimo. Ora bene, avviene ordinariamente che nell'occasione di fare co gli altri, eziandìo con quelli del fangue, quanto pare, che la carità richiede, s'incontrino certi contratempi di tentazioni non prevedute, che vi ci vogliono, per così dire, miracoli a levarsene con riputazione dagli affalti. Ciò è tanto vero, che l'esperienza d'ogni giorno ne dà grandi esempi da scriversi, o da narrarsi ad altrui insegnamento. Pertanto quando la Divina Bontà usa misericordia di sar sentire la voce delle sue chiamate, non bisogna non solamente fare il sordo, ma nè anche il pigro, o l'irrefoluto, fotto qualunque pretesto, altrimente la. Divina Grazia, che ha un genio delicatissimo, se ne ossende, e ritirandoli lenza dare legno della fua partenza dal cuore, quando l'anima fi crede di averla in pugno per prevalersene a suo talento, l'infelice trova, che nè meno è più in Casa: e quello che più importa, non ha maniera di riaverla; quindi resta abbandonata a se stessa, e il dono che parve di non istimare, conosce finalmente, che irreparabilmente si è perduto. Quali accadde questa difgrazia a Paolo Giustiniani. Se ne ritornò a Venezia partitofi da Camaldoli li cinque d'Agosto, tutto pieno di fervore di spirito, e con una volontà già risoluta di restituirvisi quanto prima, e quì fare l'Olocausto di se stesso all'Altissimo. Quindi lasciò que' Padri, e in particolare il P. Dolfino con un gran desiderio, ed una uguale speranza di rivederlo, e riceverlo quanto prima tutto suo; laonde il detto P. Generale scrivendo il di quattordeci d'Agosto mentovato, della dimora fatta in Camaldoli da Paolo, e del suo proponimento di ritornarvi in breve, dice tra l'altre cose, precisamente queste: Il luogo sommamente gli è piaciuto, e sopra modo egli ha goduto della solitudine, e del modo di vivere Eremitico. Non l'ha atterrito l'austerità nostra. Non l'ha raffreddato l'astinenza in pane, ed acqua Non l ha infiacchito la lunghezza delli divini Uffici, nè annojato l'offervanza del silenzio: ma in tal maniera si è portato nell'Eremo, che non meno egli è vimasto soddisfatto, di quello che ne siano restati contenti gli Eremiti.

-

Con tanta modestia, ed umiltà ivi ha conversato, che da tutti è stato sommamente lodato, e si ha acquistato l'amore di tutti. Oggi è il nono giorno, che è partito di quì, con animo costantissimo di ritornare nel prossimo venturo mese di Settembre, per vestire l'Abito Eremitico. Ciò non ostante, arrivato che su in Venezia, e datosi a trattare di nuovo colli Parenti, ed Amici, e a rivedere le altre cose della Patria, che più potevano allettare la fantasia d'un'Anima, non ancora abbastanza diflaccata dalla carne,e dal fangue,appoco appoco si senti riscaldato di bel nuovo di un tale affetto alle cose del Secolo, che poi in volendosene partire l'ultima volta, fu un folito tratto della grazia (che vuole favorire con una maniera particolare li suoi Eletti ) se non si pentì delle già prese risoluzioni. Pare questo un'esaggerazione: Dunque a far vedere la semplice verità del fatto, non io, nè verun'altro Istorico sia di questo testimonio, o prova con il suo dire, ma si dia fede al medesimo Giustiniani, il quale in una lunga lettera scritta al Quirini per raguagliarlo delle sue tentazioni da lui sofferte dopo la rinuncia del Secolo, da principio da quella che l'affaltò nel partirsi dalla Patria per la Gran Camaldola di Toscana l'ultima volta da secolare. Questa lettera fu scritta dal Sagro Eremo, segnata sotto li 24. di Decembre del 1510. cioè un giorno avanti che vestisse l'Abito degli Eremiti Camaldolesi; Ed io ho voluto qui per intiero inserirla, perche può servir molto bene, e di esempio, e di istruzione a chi stà su'l risolversi di suggire dal Secolo per abbracciar vita Religiosa. Scrive adunque il Giustiniani.

Volendo io partire senza vedere le lagrime de' miei, per ingannare esti, seppi mostrare così lieto il volto, come se veramente non avessi avuto à partire, e lo finsi nell'animo mio in maniera tale, che ingannai ancora me stesso; dal che partendo per non ritornare, non mi pareva punto di partire; ed avendo in quella mattina l'animo occupato a qualche faccenda, che pure mi bisognava fare in quella mia partita, non avvertii, ne pensai al partire. Ma poiche allontanati da Venezia ci mettemmo in mare, e tutti nella Barca tacevano, io quasi da un sonno svegliato rivornai a me stesso, e pensando al partir mio, mi sentii assalire cost pian piano, appoco appoco in questo pensiero da una, etanta tenerezza d'animo, che se la vergogna di quelli, con cui ero, non me l'avesse. vietato, credo io, che averei direttamente lagrimato. La qual verso la sera molto più crescendo, mi indusse una tenera pietà più d'altri, che di me stesso: mi si rappresentavano dinnazi a gli occhi due carissimi Fratelli, i quali si sono pure alcuna volta ne' suoi bisogni serviti del conseglio e dell'opera mia debole; ma fedele; e speravano, che in avvenire maggiormente se ne servissero. Sei sorelle, che tutte non come fratello, ma come carissimo figliuolo teneramente mi amano, due specialmente che vivono senza marito, le quali la maggior parte delle sue speranze abevano riposte in me. Alcuni Nipoti, e Nipote, con i quali essendo io

ata

ona

0/-

on

01-

più.

di

di

nfe-

fa-

elle

1.6-

fia

esi-

ra-

00-

·la

ra

10.

11 2

e-3c

.

116-

essi

48

12 -

he

V=

200

6-

0-

7-

10

di

0/-

10

70

molti anni vissuto, hanno verso di me quella carità dimostrata, che non a Zio, ma a Padre, e Fratello insieme potessero avere. E dopo questi, parevami vedere molti altri Parenti più lontani, che tutti insieme lagrimando mi pregaffero, che io non me ne andassi. Parevami, che alcuno mi si gittasse con le braccia al collo: Altri mi si gittassero innanzi a' piedi: Altri mi chiudessero l'uscio: Altri se ne andassero, perche io non mi partissi, e mi sentivo da una non sò qual parte, tormi il cuore dal petto. Confessarò la mia debolezza: da me stesso mi accusavo di crudeltà. che avessi voluto abbandonare tante necessità, tanti amori senza torne un solenne comiato. Mi aggiungeva voglia di lagrimare per pietà di me stesso quando volgevo gli occhi verso Venezia, e mi pareva nuova, e dura cosa dire: Questa Patria, nobile quanto altra in Italia, ove io sona non oscuramente, e di non molto basso sangue nato, ove io sono quasi tutti gli anni di mia vita vissuto, ove sono tutte le mie amicizie, non la vederò mai più? Nè quella ; nè Parente alcuno, nè Amico, o Domestico che in essa vi sia? Queste erano tutte cose, che apertamente nella loro fronte mostrano, che erano umane, e terrene: ma non mancorono dopo queste, alcune altre, che mi si rappresentarono, le quali non essendo for-Je meno terrene che le prime, avevano nondimeno una fronte nel primo aspetto, che le faceva parere cose spirituali, e pertinenti alla celeste. grazia. Vedevo due mie Nepoti senza Padre, e senza Madre, le quali insieme con le facoltà loro il mio amatissimo fratello già suo Padre, aveva alla mia fede in buona parte commesse, e mi pareva, che cusì tenere come sono, mi dicessero: Tu, che dovevi essere nostro secondo Padre, a chi lasci, e le Persone, e le facoltà nostre? Guarda, che tu non abbia a rendere ragione a Dio di tutto quel male, che in noi, o nelle nostre facoltà avvenisse, il quale tu forse averesti potuto riparare. Vedevami innanzi a gli occhi la robba, benchè poca, di un mio naturale fratello commella alla mia fede; la quale, dovendo esfere delli poveri di Gesù Cristo, guardava, che io la dispensassi avanti che mi partissi. Mi metteva avanti gli occhi non sò quale spirito tutti li miei Parenti, Amici, e Conoscenti, e mi diceva: Dapoiche per misericordia di Dio io avevo incominciato a conoscere, che il mondo tutto era vanità, e chi di cosa, la quale sia in quello s'innamora, ò si fida, è pazzo: potevo con parole, e con esempio questo stesso perfuadere a molti, e giovare al prossimo mio nella via di Dio, che io non potrò così fare nella solitudine. Così tra questi e mille altri pensieri che per non molestare voi, e turbare me stesso, voglio tacere, raccogliendomi, io sarei forse in qualche più vano, e iniqua cogitazione trascorso, se non fosse stata la grandissima misericordia del mio Salvatore Gesù Cristo benedetto, che non abbandona chi pone in lui le sue speranze, il quale volle ajutarmi, e incominciò a destare nel mio petto più santi, e più ragionevoli pensieri, immaginazioni non puerili, e Volgari, come erano le prime, ma da Vomo, e da Cristiano; e incomingiai

ciai a pensare, che li Fratelli, le Sorelle, e le Nepoti, se sono, come doverebbero essere, Cristiani, se banno il timore di Dio innanzi a gli ocohi, non doveriano piangere per me ora; Allora dovevano avere per me lagrimato, quando mi vedevano ogni giorno, di peccato in peccato, di male in male andare alla perdizione eterna: E se i mici Fratelli mi amano, devono esfere contenti, se io fin qui ho serviti loro, che ora serva a me stesso. Le Sorelle mie, che sono maritate, hanno i suoi mariti, non possono aver bisogno molto di me; e se abbandonarono esse prima me per seguire il Marito, siami or lecito l'abbandonare loro per seguitare Cristo. Quelle che sono senza Marito, sprezzando, come fanno il Mondo, poco possono, ne di me, ne di altrui, che di Dio solo, avere bisogno; se esse non hanno voluto il Marito per salute delle Anime loro, a me ancora sia lecito esser lungi dulle Sorelle per potere più comodamente cercare la salute mia. Alli Nipoti, e Nepoti io potevo essere in mille modi di mal esempio, e non sarò così stando lontano. Ma da questi ancora a più alti pensieri tirandomi la bontà del mio Signore, mi ricordava, che non solo bisognava non amare questi terreni legami, per chi vuol seguire Cristo; ma quanto la carità permette, averli in odio; e mi ricordava delle sue sante parole, che dice nell'Evangelio: Chi vorrà venire a me, e non. averà in odio il Padre suo, la Madre sua, la Moglie, li Figliuoli, li Fratelli, e Sorelle, e oltre questi, l'anima sua, quello non potrà essere miodiscepolo. E vedovo, che io non lasciavo ne Padre, ne Madre, ne Figliuoli, nè Moglie, che come più stretti legami, con più affetto si amano, e con più dolore la lasciano, sono prima nominati. Mi sovveniva alla mente, che non saprei nè potrei avers in modo alcuno un fratello, che di supremo Signore del Cielo, e della terra, si volesse per me fare povero, e vile servo, da tutti sprezzato, e che essendo senza que se necessità, per me patire molti anni fame, sete, sonno, vigilie, caldo, freddo, e tutti gli altri umani patimenti: Cose queste però, che avendole per me sofferte Gesù Cristo benedetto, lo devo più amare, e bramare di servire sino alla morte, più a lui, che alli Fratelli. Vedevo apertamente, che non sarà alcuna delle mie Sorelle, la quale volesse essere durissimamente tormentata, e morta per me, come ha fatto il mio Salvatore Gesù Cristo. Laonde mi pare, che io debba piuttosto fare quello, che a Gesù Cristo Crocifisso per me, piace, che quello che è di contento alle mie Sorelle. Conoscevo apertamente, e chiaramente, che niuno de' miei Nipoti mi ama tanto, ehe se io gli avessi in così grave cosa offesi ostinatamente trentaquattro anni come bo offeso il mio Signore Gesù Cristo, non si fossero di me, avendone il potere, vendicati iratamente: che non ba così fatto il mio Signore Clementissimo, anzi sempre più della mia miseria pietoso, di me avendo continua cura, da mille (credo per umana arte insanabili) infermità, da mille manifestissimi pericoli della mia vita, mi ha difeso, per darmi luogo di penitenza. Per mostrare in me, e//ere

777

Si fei me

per ave evje que

ftin Mi

10 1

feet Ital abb

gri sò q che mo

Pel con wet

do,

di ci gue

to ge

vice

doa

OC-

me

di

ma-

បាធ ៨

23012

per

isto.

roco esse

r fice

2

mal

alti

Tolo

10:

lue

17

ranio

Fi-

nam

che

poces-

ed-

lole

e di

078-

·if-

ore

هنه

ille

3188

1113-

20 2

10%

nia

na-

7710

16:5

essere vero quello che è scritto: Non vuole il Signore la morte del peccatore, ma che si converta e viva; ed ora, tanto è misericordioso, che mi ha a se da infinite iniquità richiamato, acciò io non sia più nell'eterno supplicio condannato. Le lagrime, gli abbracciamenti, le preghiere, l'ire de' miei Parenti erano nulla, quando cominciai a pensare, che il Signore mio Gesù Cristo, non solo lagrimò, ma sudò sudori di sangue, senti la sete veementissima della mia salute, sparse il sangue:e diede l'Anima sua, solo per tirarmi a se, acciocche amassi più kui, che le Creature fue · Vedevalo io, che apriva fu'l Legno della Croce le fue funte braccia per abbracciarmi, e non pure le braccia, ma il fianco, infino al cuore. aveva aperto, per ricettarmi nel petto suo, se lo vorrò amare, più che le eofe mondane. Mi ricordavo, che a lasciar più stretti legami mi invitava quel dotto, e fanto Vecchione Amico di Cristo, quando dice: Sebben ci pendesse dal collo il piccolo nipote: Sebben con li capegli sparsi, e colle vestimenta stracciate ci mostri le mammelle, con le quali ci ha nodriti, la Madre: sebben sopra la porta giace il tuo dolente Padre, tu nondimeno, calcato il Padre con gli occhi fenza lagrime, non folo fuggi ma vola, a Cristo: è certa specie di pietà l'essere in tal caso crudele. Cominciai con la misericordia di Gesù Cristo ad aprire gli occhi della mente, e mi accresceva desiderio di fuggirmene, il vedere apertamente, che nè Venezia,nè Italia, ne parte alcuna di questo piccolo Mondo era la Patria mia, ne que abbiamo noi ferma abitazione, ma la cerchiamo altrove. Mi ricordavo, che in tante affluenze, ed eredità del suo Padre Davidde, Salomone diceva, che tutti siamo Pellegrini su la terra, come prima di lui Davidde suo Padre Re di Gerusalemme, aveva confessato, che era Pellegrino sopra la terra, come erano stati tutti li suoi Padri, e da un non sò qual tedio di questa sua Pellegrinazione gridava al Signore: Ahimè, che il mio Pellegrinare è troppo prolungato; e altrove: Pellegrina è molto l'Anima mia . Se addunque li Rè, li Prencipi della Terra, sono Pellegrini in questo Mondo, quanto più devo io, che sono un verme, conoscere, che in terra non è la Patria mia, la quale Cristo Gesù promette a quelli che averanno da lui imparato ad esser mansueti, ed umili di cuore, dicendo loro: Beati li mansueti, perche essi possederanno la terra. La vera, dunque, Patria nel Cielo, nel Regno di Dio stimando, quella fola cercare, e desiderare, mi pareva che ia fussitenuto, ove avendosi a conoscere chiaramente, che siamo tutti di una carne da un' Adamo nati, e in un Battesimo di Gesù Cristo renati, non farà bisogno di confiderare l'oscurità, o la chiarezza, la bassezza, o l'altezza del Jangue, e farà il più nobile, non quello che di più ricco, e di più onorato Padre sarà nato, ma quello che averà più pienamente osservata la legge di Dio, e più caldamente esso Dio, e il Prossimo amato: Ove avendosi a vivere non trenta, o quarant'anni, non in fatiche, ed affari, non in vicende di giorni, o di notti, d'inverno, e di state, ma eternamente in ri-Jo,

so, e in delicie, in una beata vita, non avevo ora a sentire dispiacere di abbandonare il luogo, ove in quelle mi serie siamo un sol momento vissuti, per ricercare la sempiterna Beatitudine . Pensavo, che in quella eterna beata Patria, se io per i meriti della Passione di Gesù Cristo, e non per l'opere mie, potessi arrivare, trovarei più Amici, più Parenti, più Domestici, che non sono quelli, che in Venezia io ho lasciati. Ivi il Gloriossifimo, e sopragloriossifimo mio Signor Gesà Cristo benedetto nel lume, nello splendore della faccia del quale si specchiano gli Angioli, e si pascono eternamente: ivi la gloriosa Madre sua Maria Vergine, di me misero peccatore ausiliatrice: ivi il mio primo Padre Adamo, ed Evanostra prima Madre: ivi le squadre degli Angioli, le schiere de' Santi Patriarchi, Profeti, Apostoli, Martiri, Consessori, e Vergini; e incominciai a pensare, che ivi potrei trovare anche il Prdre mio, che in terra non mi ricordo d'aver visto, e con certo giudieio, vi trovarci la Madre mia, la quale si caldamente, e teneramente mi amò, mentre vifse, e fu da me parimente amata con una dolcissima carità, sopra tutti gli Amori, che io ora lascio. Ivi sorse due Fratelli ritrovarei, uno che in così tenera età si parti da questa miseria, che sicuramente è là sopra volato: l'altro, che mentre insieme vivevamo, mi fu quanto, e più che ogni altro caro. Aveva una fermissima speranza, di trovare ivi, se io vi potevo arrivare, quell'ultimo (perdonatemi voi altri) mio cordialifsimo Amico; quello che (se è lecito parlare per mostrare il suo affetto) fu la metà, e più della metà di me stesso; quello, a cui non ho veduto, nè prima, nè da poi simile, o secondo; quello spirito piuttosto angelico, che umano, il mio Canale, il desiderio del quale, e pensandovi allora, e ora scrivendo mi fa lagrimare; lascio di numerare un' Antonio, un Nicolò, un Paolo Dandolo, un Marco Bollani, un Francesco, un'Ippolito, e molti altri; che saria lungo il numerarli. Pensando poi più oitre ancora, io consideravo, che nè a' figliuoli lasciar più preziosa eredità poteva alcun Padre, che il buon'esempio, e lasciarli Iddio per Protettore; nè poteva alcuno, a cui fossero commesse figliuole d'altrui, o ricchezze, più acconciamente governarli, che pregare sempre Dio, acciò sosse loro in ajuto, e difesa: Onde avendo esse mie Nepoti molti altri, a chi sono commesse, che possono governarle, io che sui sempre malamente atto alle cose del Mondo, potrò più giovare in solitudine, pregando Iddio per esse, che stando in Venezia; e poi mi pareva, che non era di tanto frutto questo mio governo, che io dovessi per questo mettermi a tanti pericoli, in quanti mi vedevo d'essere stato nella Patria, ne temevo già, che nel giudicio di Dio io potessi essere di ciò incolpato: perche se mio Fratello mi ha dato in custodia le Figliuole, e le facoltà, prima di lui il mio Signore mi ha commessa l'anima mia, che io la devo custodire, sicchè io gliela possa sicuramente restituire, quando a lui piacerà di dimandarla. La poca robba del Fratello non mi poteva ritenere, perche restava

bene alla lo m glia dove fcer ftar mie mia

tu in gione che i glior banc paro ama

tere
flata
dezzi
freda
tutte
la foi

più

laond mane ni.Da re la l anche chi,

De

e falu

F fugge dietro

'e di

Juti,

rna

per

più

viil

o riel

i, e [i

i me

Vas

anti

111-

e in

eila

vij-

utti

che

دره

che

le io

ilif-

10)

uto,

00 9

1,0

Ni-

100-

178

ind

t10-

020

olle

chi

dio

1110

pe-

nio

111

chè

140

Va

bene chi in mio cambio meglio di me la dispensarebbe: se lasciavo la mia alla fede, e dispensa d'altri, potevo ben'insieme anche quella del Fratello mio lasciare: e giacche in tutro, e della propria, e dell'altrui mi spooliavo per seguitare povero il mio povero, e nudo Signore, però non mi doveva ne l'una, ne l'altra ritardare, perchè ha ben Cristo di che pascere li poveri suoi, senza che io negozioso dispensatore fatto, voglia. stare nelli pericoli del Mondo, piuttosto che in solitudine a piangere li miei peccati. Conoscevo, che saria manisesta superbia, e presunzione la mia, se io avessi pensato di restare per giovare altrui; o misero, dicevo, che non sei buono per te stesso, e credi poter giovare ad altri! Non sai tu infelice, di quanti scandali al prossimo tuo in mille modi sei stato cagione, e saresti stato, fra le Genti vivendo? E se pure in qualche parte, che in me fosse per la misericordia di Dio, io potessi giovare, qual meglior esempio, e di più giovamento potrei dare loro tutti insieme, che abbandonare il Mondo per seguitare Cristo? con le Opere, e non con le parole, mostrando loro, che io siimo, come tutto il Mondo è vanità: e chi ama il Mondo, che è sì vano, e pazzo. Con questi, e molti altri non difsimili pensieri ajutato da Gesà Cristo, io facevo un'animo robusto, e forte, e ardito, e allegramente me ne andavo, parendomi tuttavia di essere stata molto tardo, e pigro, e già mi riprendevo da me stesso delta mia tardezza di tanti anni, della mia poca fede, della non pur tepidezza, ma freddezza mia, e mandate a terra in virtà della misericordia del mio Dia tutte le tentazioni, io fermavo più saldo che mai l'animo nel proposito della solitudine. Così li nemici pensieri se ne andarono, e non ebbero mai più ardire d'assaltarmi apertamente, ma di nascosto.

Fin qu'il medesimo Giustiniani ha raguagliato il Lettore di qual combattimento li sosse caggione la revista della Patria, e de' Parenti, laonde vedesi chiaramente, che si pose egli in un grande rischio di rimanere come incauto Uccelletto preso nel laccio de' suoi affetti terreni. Da qu'i imparino a non essere punto trascurati nel seguire, ed eseguire la loro vocazione quegli, i quali sono chiamati da Dio a Religione anche più austera; grazia tanto più stimabile quanto più rara, e di pochi, ma che porta seco un carattere più distinto di predessinazione, e salute; onde è scritto, molti sono i chiamati, ma pochi gl'eletti.

Dell'ultima uscita del B. Paolo Giustiniani da Venezia, e andata alla Gran Camaldola, dove prende il Sagro Abito Camaldolese. Cap. XIII.

Inalmente sciosse, o ruppe Paolo i lacci, che lo tenevano legato al Secolo, ed a Venezia, e come chi scampato da una gran borasca. sugge dal mare verso la terra, senza nè anche voltare mai l'occhio addietro, se non sorse per assicurare la fantasia, che il pericolo è già su-

perato, così egli voltò le reni al Mondo, ancorchè correffe quel tempo, in cui la fuga, per sentenza del Signore, è assai disficile, essendo sempre manco male il salvarsi con lo scampo benche scabroso, che il pericolare, per non avere l'incomodo nella fuga. Nel giorno dunque dedicato alle glorie del Santo Nicolò detto di Bari, sei di Decembre, dell'anno 1910. imbarcatofi per Chiozza, di là navigò fino a Ravenna. Il mare non era in calma, quindi la navigazione fu nojosa, e di molta nausea, nè senza qualche pericolo, per essere la Peotta, per la furia de' venti, o per la poca pratica di chi la guidava, stata portata in un banco di Arena, presso il Porto della mentovata Città : È per levarnela, fu mestieri, che tutti li Marinari, come scrisse egli a' suoi Amici Quirini, e Ignazio, si gettassero in acqua, e vi stessero, forse da due ore dentro fino alla cintura; quindi moralizando il cafo, soggiunge: Questa è una durissima penitenza, che fanno non per servire a Cristo, ma all'iniquo Mammona, cioè all'interesse, e mi pare, che siano martiri di Satanasso. Chi vorrà dunque servire a Cristo, e acquistare non pochi soldi, ma il regno de' Cieli, il quale durerà tutti i Secoli, temerà un poco di freddo, il mangiare pane, ed acqua, vedendo questi, che se avessero solamente il pane, restarebbero contenti, e si chiamarebbero bene trattati? Buona, e savia considerazione, per dare stimolo più gagliare

dire

fice

min

vass ajut

91191

cofa

che 1

re fi

Hero

LaT

La di

fond

Atato

le pe

B. G

Dera

bra

pure di sa

che d

do a quegli, a' quali scriveva.

Reficiatoli per due giorni in Ravenna s'incamminò verso Camaldoli a Cavallo, per la strada di Meldola, e di Bagno, dove arrivò nel giorno di S. Lucia. Questa strada è scabrosa, e di rischio nella mezza estate : quale dunque possa riuscire nel cuore dell'inverno, è più facile ad immaginarselo, che a dirlo, o a farne la descrizione. Ne' luoghi cupi, e di valle, fanghi s'incontrano profondissimi : su'l monte si cammina sempre sù l'orlo de' precipizj. Dalla Terra di Meldola fino a Civitella, è sempre rotta la strada dal fiume Bidente. Quindi nel solo cammino quale è quello, che si fa da Meldola sino Cisercoli; cinque volte ebbe a passare il mentovato siume, e in una di queste a Pietro suo servitore cadde sotto il cavallo, non senza rischio di affogarsi con esso, per esser all'ora il fiume assai gonfio, e precipitoso; tuttavia la paura in fine fu più grande del male, il quale tutto si ridusse al ben bagnarsi di Pietro, e delle robbe che stavano nella valigia dal suo cavallo portata. Anzi questa sarebbe perita nella corrente dell'acqua, che già se la strascinava seco, se non la ricuperava un'altro valente servo, che gittatosi a fiume felicemente raccolsela. Non passò tuttavia la cosa con semplici paure tra Civitella, e Bagno: imperocchè, ecco quello, che ne scriffe il medesimo Giustiniani a gli Amici : Quelli possi, che avevo Superati nell'andare senza incontro, nel ritorno non si potettero così felicemente Superare. Pietro mio con il Cavallo ebbe a cadere in un dirupo, e fu un miracolo primieramente, che non si fiaccasse il collo, e poi, em.

ndo

ie il

que

ore,

ven-

e di

er la

tata

rle-

mi-

due

ue-

17306

ytirs

ochi

à un

vef-

bene

liar-

nal-

nel

ezza

acile

oghi

am-

Cia

folo

que

luo

effo,

aura

arli

por-

ià se

git -

con

, che

2020

CLSE

y di-

poss 16

che non gli entrasse ne i fianchi qualche tronco di pero selvatico, di che il luogo ove cadde, era pieno. Cascò l'infelice, con una gamba rimase sotto il Cavallo, e restarono ambidue in un tale sito, che non poteva moversi nè l'Vomo, nè la Bestia. La Guida, e lo Stoffiere s'erano allontanati per abbreviare la strada: laonde io scesi in quel dirupo, di scaglia in scaglia ( maravigliandomi io dipoi , come avessi potuto fare quella calata ) e incominciai a volerli levare il Cavallo di addosso, ma tanto a me era possibile questo, quanto a levare un monte. Pietro dimandava ajuto, perche stava male, e dubitava di peggio, cioè che il Cavallo fatto sforzo, non se li rivoltasse addosso. Io me ne stavo mirando il pericolo, senza fare nulla, perche niente potevo fare. Mi movevo per portarmi ad alcune Case vicine, ed egli mi richiamò, perche il Cavallo dava segno di volersi rivoltare: così più di due volte montai, e scesi per quel precipitoso dirupo. Invocai in prima con il cuore, e poi con la bocca Gesù Cristo benedetto in soccorso, e suggerj il fare lo stesso a Pietro. Poi incominciai a chiamare forte, quanto potevo, e davami la necessità molta voce; sicche, io fui udito, e dallo Staffiere, e dalla Guida, e ancora dagli Vomini, i quali erano nelle Case vicine. Questi subito vennero, e si misero intorno al Cavallo, nè sei Vomini potettero fare sì, che Pietro levasse la sua gamba di sotto dal Cavallo. Perciò si chiamò, ed ebbi nuovo ajuto dalle predette Case vicine, e con l'opera di tutti insieme, finalmen. - te si cavò Pietro sano da ogni pericolo, e il Cavallo ancora si cavò dall' angustie, nelle quali stava, e il tutto, grazie a Dio, fecesi tanto felicemente, chenè Pietro, nè il Cavallo ebbe male alcuno.

Così ci lasciò scritto il medesimo Giustiniani . Quali poi, e quan. to affettuose grazie rendette egli al Signore Iddio in tale occasione, è cosa facile ad immaginarselo: sì, perche la qualità del pericolo tanto felicemente superato insegnava ad essere Uomo di gratitudine, e sì perche la pietà del suo animo lo sapeva fare. Ringraziò pertanto di cuore sua Divina Maestà, e reso più cauto da' medesimi pericoli, che aveva, la Dio merce, già superati, arrivò finalmente il dì 14. al Monistero di S. Maria in Bagno, antichissima Badia del Nostro Ordine. La Terra è un luogo assai picciolo, ma per molti capi considerabile. La detta Badia da principio fu semplice Pieve col diritto del Nullius, fondata da Giovanni Vescovo di Cervia l'anno 878. Dalla natura è stato arricchito di Bagni tali, che la virtù loro si crede più che naturale per i meriti della B. Agnese di detto luogo, di cui su ancora la. B. Giovanna Camaldolese, il di cui sagro cadavere tutto intiero si venera in una cassa di cristallo decentemente ornata ed ogni anno si celebra la sua memoria alli 15. di Settembre nella Chiesa Primaziale, dove pure si veggono due grandi miracoli, uno è un Corporale tutto asperso di sangue miracolosamente uscito dal calice in mano di un Sacerdote, che dubitava della verità di quel grande Mistero; e l'altro di un'im-

magine della B. Vergine empiamente ferita da uno scelerato giuocatore, che disperato nelle sue perdite ardì ssogare l'impeto della sua rabia diabolica contro la accennata Immagine, con un sasso, colpita dal quale grondò sangue, e da esso chiamasi la B. Vergine del Sangue. In questo luogo ancora si fabricano le Corone del Signore, delle quali parlo nella Vita del B. Michele Eremita Camaldolese di Toscana Institutore della medesima.

Fuori di detta Terra, lungi un miglio vi era allora, il picciolo Castello di Cozano, posto su una collina dalla parte di sera, ora se ne veggono appena alcune ruine, avanzi miserabili, e perciò memo. rie vere del suo diroccamento fatto dall'esercito di Borbone, che passò per quelle parti, nell'andare che fece all'affedio, ed al Sacco di Roma, di cui parlo a fuo luogo. Ebbe dunque quivi il Giustiniani qualche trattenimento degno della sua pietà, e del suo spirito, ne' due giorni di sua fermata, che vi fece, attendendo dal P. Generale Dolfino le Cavalcature, con Guide pratiche, per le quali scrisse subito al predetto P.Generale, mentre senza di esse sarebbe stata temerità il cimentarsi in tale staggione con le nevi, ghiacci, e passi sinistri di quelle Alpi. Subito che il Dalfino ebbe le lettere del Giustiniani, spedì a Bagno le richieste, e necessarie Cavalcature, con Uomini molto pratici de' passi, rispondendoli da Par suo, e con quelli sentimenti, quali erano li più propri del di lui animo, alla saputa dell'arrivo imminente di Persona, che tanto desiderava. Tra le altre cose che li scrisse, furono queste, di consolarlo, e farli animo ne' patimenti sofferti, e che restavano da soffrirsi, suggerendoli, che in questa forma averia potuto dire al suo Dio: Siamo passati per acqua, e fuoco, e ci avete guidati a refrigerio. Pertanto maggiormente incoraggito il nuovo Soldato di Gesti Cristo, li 16. del sopradetto mese di Decembre si mise di buon mattino à Cavallo, e benche con non poca fatica, tuttavia con prosperità, insieme con gli altri di suo servizio, e guida, sormontate le Alpi, arrivò la stessa alla Musolea, Tenuta del Sagro remo di Camaldoli, ove si ricevono li Forastieri di confidenza. Vi si era portato per incontrarlo il Dolfino, che in vedendolo, tosto vi corse incontro ad abbracciarlo. Passarono tra ambidue molti atti di scambievole cristiana, e nobile gentilezza, protestandosi l'uno, e l'altro sommamente consolato: il P. Generale, perche rivedeva, e riceveva un fuo nuovo Figliuolo spirituale, tanto desiderato, e di cui aveva tanto temuto: il Giustiniani, perche sinalmente si vedeva in faccia ad un Porto, camminando verso il quale aveva incontrate tante disficoltà, quali sono le già narrate: ed oltre queste, mille altre gravissime, ed interne, non sapute da veruno, se non da Dio, che conosce il tutto, e da lui medesimo, che le aveva sosserte. E queste surono le tentazioni, colle quali il Demonio inimico dell'altrui salute, equasi prein d
cate
il G
ti p
riv
rifi
Gi

fage

desi li di no i

to

quei tant va l mag zia a Der

tano

le oche fe diff al S. il 17

bre . mag man bend

ogni ciofi tiche li ve

fosse to,

la-

ato-

ra-

ita\_

gue.

qua-

a In-

100

ra le

mo-

paf-

Ro-

ual-

ior-

no le

letto-

si in

Su

e ri-

afff,

più

ona

ie,

rano

re al

fris

jesů

atti-

eri-

41-

Ca-

tato

on-

VO-

om-

a un

tano

un

lta 2

, cd

ittOp,

nta-

pre-

300

fago di quello che aveva a succedere, per maggior Gloria di Dio. in disfavvantaggio del di lui proprio Regno, (quale è quello del peccato), in tutti i modi si industriò di arrestare dall'intrapreso viaggio il Giustiniani: ora movendoli tenerezze insolite di cuore sù li Parenti più amati, che lasciava, e sù gli Amici, che forse non averia più riveduti: ora mettendoli in gagliarde agitazioni l'apprensione, sù la riflessione di quell'austerissimo Instituto, al quale s'era appigliato. Già ne aveva avuto un buon saggio per un mese continuo, quindi tutto li fovveniva alla memoria, ma con le fole specie di orrore per atterrirlo, su'l pensiero, che forse averebbe avuto ad essere un Soldato, il quale per iscoramento d'animo si ritira dalla zusta, nel principio medesimo del combattere; Perciò non surono leggieri gli attacchi, i quali diede il demonio alla fortezza del suo cuore, siccome ne anche surono molto interrotti, essendo anzi stati, per così dire, continui. Servivasi l'astutissimo serpente, come di machine di nuova invenzione, di quelle difgrazie, o difficoltà, che Paolo incontrava, suggerendoli con vari colori di probabile apparenza, effere tutti quegl'intoppi, tanti indici, co i quali Iddio dava a divedere, non essere di suo Beneplacito quel viaggio, molto meno poi il fine, a che rimirava tal viaggio. Pertanto il povero Giustiniani, suori di se provava battaglie, come dicewa l'Apostolo, e al di dentro, timori. E permetteva questo Iddio per maggior merito del medefimo - corrispondendo in tutto con la lua grazia al bisogno, che ne aveva, per vincere se stesso ugualmente, che il Demonio inimico della sua falute; che però ogni cosa superò col Divino ajuto, laonde finì il viaggio con molta allegrezza di spirito, cantando ringraziamenti affettuofi al suo Dio, e nominatamente il ? Deum, canto confacrato dall'uso, e dall'autorità di S. Chiesa, in tutte le occasioni di avere a mostrarsi grata alli divini Benesici. Ristoratosi che fu Paolo con un poco di refezione, e molto più con la prefenza, e discorsi savissimi del Generale Dolsino, su indrizzato dal medesimo al Sagro Eremo, dove giunse la sera dello stesso giorno, quale erail 17. del mese, più d'una volta menzionato, con il nome di Decembre. Pertanto si trovò in Camaldoli nell'estremità dell'anno, e nel maggior freddo d'inverno, correndo allora que' giorni, che si chiamano della Bruma, e ordinariamente sogliono essere i più molesti, benche siano li più brevi. Fu ricevuto da' PP. del Sagro Eremo con ogni finezza di stima, e d'affetto, praticandosi seco tutte quelle usficiosità religiose, che la santa Regola, e Sagre Constituzioni Eremitiche prescrivono, nel ricevimento de' Forastieri, e di quegli, i quali vengono alla Religione. In questi atti il Giustiniani, benche non li fossero totalmente nuovi, senti una particolare consolazione di spirito, che li fece scordare ogni travaglio passato, e li diede un piccolo saggio di quel contento, che averia provato poi da lì a non molto, VC+

Vita del B. Paolo Giustiniani vestito che egli avesse il Santo Abito, grazia, la quale ottenne fra poco .

## Il B. PAOLO GIUSTINIANI, nel giorno del Santo Natale veste l'Abito Religioso in Camaldoli. CAP. XIV.

D Er espresso Instituto della Regola del S. Patriarca Benedetto, pro fessata da i figliuoli del Padre S. Romualdo, devono quei che bramano spogliarsi degli abiti secolari, per vestirsi della Tonaca, e Cocolla Monastica, stare un mese continuo nel luogo, che si chiama Noviziato, praticando minutamente quanto in detto tempo può offervarsi, secondo. la medesima Regola. Una tale disposizione è prudentissima, avendo per fine, che fenza aver fatta la prova delle proprie forze: e del rigore della Regola, nessuno s'impegni nell'osservanza di essa con pericolo, che poi si parti da lì a pochi giorni, come quello che si è imbarcato, per così dire, fenza aver prima fatte le convenevoli provisioni per la navigazione meditata. Vi è ancora un'altro disegno in questa idea del Santissimo Leggislatore, ed è, che offervandosi attentamente dal prudente, e saggio. Maestro, gli andamenti di chi vuole essere Religioso, facilmente nel corfo di trenta giorni, se non si arriva a scandagliare il fondo tutto del Novizio, per almeno si giunge a scoprire quanto basta, per giudicare prudentemente quello si possa sperarne col progresso del tempo. Non si: camminò con il Giustiniani da' Padri del Sagro Eremo con questo metodo. Già poco tempo fà, per così dire, anticipatamente aveva egli fatto. il mese di Noviziato, proprio de' Secolari, cioè quando venne a vedere, e provare le maniere del vivere Eremitico Camaldolese, come si è detto nel Capitolo nono. In tutto quel tempo, per testimonio espresso del P. Generale Dolfino, aveva data molta soddisfazione di se stesso a' Padri di Camaldoli, siccome ancor esso ne aveva ricevuta all'equivalente. Quindi stimò bene il P. Generale sudetto, con ristessi di prudenza, degni di un suo Pari, dispensare con il Giustiniani in questo. punto, sì la Regola, che le Costituzioni, ed ammetterlo all'Abito Monaflico in quel giorno sagrosanto, nel quale il Figliuolo di Dio comparve nel Mondo vestito delle povere spoglie della nostra Umanità, nella Capanna di Bettelemme. Fu avvisato di questa grazia tanto singolare il Giustiniani: quindi procurò di prepararsi ad essa, nelle forme, che la fua Pietà, e il fuo fervore, con l'indirizzo di chi aveva la cura. spirituale di sua Persona, ebbe per le megliori. Tra gli altri esercizi di devozione, nelli quali impiegò se stesso in quel tempo, su la Consessione Generale, la quale fece al Padre Eremita Rinchiuso, che era il P. D. Michele, venerato adesso nella Chiesa come Beato. Con un Padre Confessore di questa elevatura, non restasi luogo di dubitare, che la Confessione non riuscisse quale poteva, dal Confessore, e dal Peniten.

te d gol quii

210 qu.

P. ( Tol ff ra

rora ni l'

1.3 77.

fepi

07710 gote chia nelle

cofta

come

fon fino frå

HOTE

oraolla

to,

ndo.

per

lla

oi fix

ire,

me«

eg-

gio.

01-

V0-

ru-.

n fi-

ne•

tto

de-

ef-

ef-

ui-

ru=

Ro.

12-

ar• el-

30-

10 ,

2

()-

P.

12

n.

te desiderarsi. Ricevette molti consegli, ed istruzioni per l'ottimo regolamento di se medesimo, nel tempo specialmente del Noviziato: quindi si preparò al giorno del Santo Natale, (in cui aveva egli a rinascere misticamente con Iddio Uomo Bambino) con molta divozione, e con ardentissimi desiderj di cominciar nuova vita nascosta con Cristo in Dio. Da che spuntò il giorno bramato, con una fanta impazienza, stette attendendo que' beati, per lui, momenti d'ora, nelli quali aveva a rinovarsi interiormente in faccia a Dio, con nuovi pensieri, affetti, e proponimenti: nell'esterno in vista degli uomini, con il cangiamento di nuovi panni, deposti quelli del secolo reo, come lo chiama l'Apostolo. Non ebbe molto tuttavia a penare tra il tormento, di così santi desideri: imperocchè appena nato il Sole di quel giorno che fu l'aurora del Sole Divino, su l'Orizonte della nostra terra, il P. Generale celebrò la feconda Messa, che si chiama dell'Aurora, assistendovi tutti i Padri, e nel mezzo di essa diede l'Abito al Giustiniani, con i riti che prescrivono la Santa Regola, e Costituzioni Eremitiche di S. Romualdo, approvate dalla Chiefa, mutandoli anche il nome di Tommaso, quale era quello del Secolo, in questo altro di Paolo, comesi raccoglie da una lettera del Generale mentovato, il quale scrivendo sopra di ciò al P. D. Eusebio Prioli, in data delli 26. Dicembre, trasle altre cose. Feri, dice, che fu il giorno di Natale, nella Messa dell' Aurora, egli (il Giustiniani) contento, ed allegro ricevè dulle nostre mani l'Abito della Religione; rallegrandosi tutti della conversione, veramente mirabile, di quest'Vomo, che essendo nelle dilizie nutrito, abbiaeletto questo Instituto, così per il sito del luogo, come per il tenore della vita molto arduo, ed aspro. Tutti noi abbiamo concepita buona speranza della sua perseveranza, perche è robusto di corpo, di età virile, e non solo ornato di Dottrina, ma ancora di prudenza, e consiglio, e perche lungo tempo, e molto vi ha pensato sopra, e tra se stesso esaminato, ciò che egli era per fare. A queste cose aggiungiamo, che gli è piaciuto d'essere chiamato non più Tommaso Didimo, cioè dubbio, ma Paolo, per imitare nelle austerità, e nelle varietà, che li fussero occorse nell'avvenire, la costanza di colui, che più di tutti gli altri Apostoli, benche minimo tra toro, si affatico. Fu dunque chiamato con quel nuovo nome, con il quale già la bocca del Signore nominò Saulo: E questo nome è probabile che li fosse imposto a sua richiesta, per avere sempre la memoria solo della. Madre cui tanto doveva, e che tanto aveva amato, e chiamossi Paolo, come si è accennato nel Cap. prime di questo Libro.

Quegli, i quali devono presentarsi al Prelato per ricevere dallefue mani l'Abito Religioso all'Altare, avanti di comparire a lui dinnanzi, hanno già la chioma tutta levata, e quanto altro di secolaresco possono a caso avere nell'ornamento del volto. Così costumano li Monaci fino da molti secoli addietro. Pertanto ancora il Giustiniani su raso, sì

nel capo, che nel mento alla Monastica. Nel capo, perche non si portano capegli. Nel mento, perche secondo il costume di quel tempo, avendo egli la barba alla tedesca, e dovendo nell'avvenire avere la barba lunga all'Eremitica, li fu levato ogni pelo, acciò crescendo quella di nuovo, fusse tutta uguale. Nello spogliarsi de gli Abiti da Cavagliere suo Pari, e sù l'usanza d'allora, non ebbe veruna difficoltà di senso che si risentisse a quello spoglio; ebbe, e patì qualche movimento d'Umanità, e ripugnanza di genio nella rasura del mento: tanto si attenta il Demonio nelle cose anche minime, a' propri avvantaggi, quando è disperato di potere approfittare nelle maggiori. Lui medesimo con molta umiltà confessò a' suoi Amici nella lettera di raguaglio della sua vestitura, questa debolezza, ma compatibile, del suo spirito, e disse, che sebbene av eva avuta qualche ripugnanza in vedendo il Rasojo, che doveva raderli non meno la testa, che il mento, tuttavia ne rimase dopo molto contento, per avere in questa piccola cosa, rotta la propria volontà, per amore di Gesù Cristo, anzi si ritrovava con tanta abbondanza di spirito, che lo pregava anche per questa grazia, di potere dare per amor suo fino la vita.

Non li mancarono tuttavia Croci interne, che provarono la finezza della sua carità, come il Crocinolo quella dell'oro. Ora ebbe sentimenti di devozione per ringraziare il suo Dio, che gli aveva fatta. tanta misericordia, cavandolo dal secolo, per trasportarlo nella sua. Casa. Ora ebbe grandi strettezze di cuore, per paura di non avere a dare addietro dall'intrapreso cammino verso il Cielo, e ritornare su le Arade spaziose dell'inferno, che con tanti stenti aveva suggito. Ora. l'afflissero molte apprensioni di quel dolore, che i suoi Congiunti, specialmente i più da lui amati, averebbero provato, nell'intendere che dovevano fare in breve, della sua risoluzione; e molti altri affetti tra fe contrarj combatterono in varie guife, la piccola navicella del suo cuore, come fanno due venti gagliardi, ma contrari, quando in mare assaltano una Nave, che rendono bersaglio de' loro impeti, e scherzo dell'onde. Ma però quel Signore che comanda a gli Aquiloni, e si fa ubbidire a' cenni delle tempeste, sece nel di lui animo quella pace, di cui dice l'Apostolo, che supera ogni senso; e così non ad altro servirono tutte le predette, ed altre inquietudini, che ad accrescerli il merito, e farlo poi rimanere più consolato dopo la calma.

Avanti di finire questo Capitolo, stimo cosa degna di essere notata un sentimento che ebbe Paolo, quando prostrato al Sagro Altare, ove secondo il Rituale Monastico stava assiso in un Faldistorio, Sacerdotalmente all'Abbaziale vestito il P. Gen. Dolsino, su interrogato che cosa voleva; rispose, egli, che Umilmente pregava, per ottenere la misericordia di Dio, e quella dello stesso Reverendissimo P. Generale, e

supplicava di esser ammesso al suo Sagro Ordine, per salute dell'anima.

che affe do nel all vo avo

070

Sag pag re, vec coll legr

piut

S la qual avera deri no p

graz che i le fu vori di ta fu m

anin Peri fpir do

Buto

Dro-

001-

po,

la

uel-

lva-

à di

ento

at-

ian=

imo

ella

iffe,

che

do-

oria

ab-

ote-

fi-

en-

مالانا

e a

a le

rajne-

che

tra

luo

are

'ZO

fa

di

00

11-

10-

re,

ro

he

20

propria, li parve allora d'essere avanti il cospettto di Gesù Cristo: e che daddovvero li dimandaffe misericordia: e ciò sece col maggior affetto di cuore, che la grazia divina li concesse di poter fare : ed essendo già stato consolato, con ricevere gli Abiti propri della Religione, nella quale entrava, si rallegrò non altrimente, che se di certo avesse allora ottenuta quella misericordia che aveva richiesta, e consessò una volta di se stesso, che non sapeva, se mai in tutto il resto della sua vita avesse provata simile consolazione. Tanto è vero, che il Signore Iddio non si lascia vincere, a nostro modo di dire, in cortesia da quelli, i quali lasciano per amor suo, unitamente a se stessi, ogni altra cosa, che potevano avere fuori di lui,e di se medesimi. Dovette spiccare anche in faccia fua allora questa grazia, che il Signore Iddio si degnò dispensarli: quindi avvenne, che ricevendo il bacio di pace, conforme a' Rituali del Sagro Eremo, da tutti gli Eremiti, delli quali era allora divenuto Compagno non solamente, ma ancora fratello, nella carità di quel Signore, che è il commune Padre di tutti, non potè contenere le lagrime, in vedendo, che più d'uno di que' devoti, e religiolissimi Padri se gli accostavano, all'abbraccio, con affetto si tenero, che piangevano d'allegrezza fopra il medesimo. Dice però questo con un sentimento di tale umiltà, che quasi vuole dar a significare, essere questo stato in lui piuttosto effetto d'animo vile, che consolato.

## Fervore del B. Paolo Giustiniani nel fuo Noviziato C. A. P. XV.

Crivendo, poiche ebbe preso il santo Abito Religioso, Paolo Giustiniani ad uno de' suoi Amici, paragonò se stesso ad una Nave, la quale si ritrova finalmente in Porto salva dopo un lungo giro, in cui aveva sofferte molte gravissime borasche, con rischio grande di perdersi, come pure superato l'incontro di Pirati, che quasi quasi l'avevano predata, se non era un caso più miracoloso, che naturale, col favore del quale fortito gli fosse salvarsi. Quindi con tutto il cuore dava grazie al Signore, che l'aveva liberato da tanti pericoli, e si dichiarava, che conosceva vivamente un tal beneficio; laonde si raccomandava al-Ie sue Orazioni, acciò non fosse ingrato a Iddio, che tanto lo aveva savorito con le sue misericordie. Ma se scrisse all'Amico con sentimenti di tale cognizione de' propri doveri verso la divina benesicenza, non fu mutolo con se medesimo, col tralasciare di porre sempre in vista dell' anima le grazie ricevute, e quanto doveva farsi per non abusarsene. Però siccome è noto che il glorioso S. Bernardo per isvegliare il suo spirito cotidianamente a nuovo servore di vita, andava spesso dicendo a se medesimo: Bernardo a che sei venuto: Bernardo a che sei veauto, il che era un fignificare, ed avvisare se stesso, che bisognava vi-

vere con tutta quella attenzione, ed esattezza di vita Religiosa, la quale si conviene a chi veramente vuole vivere, come porta tutta la condizione del suo stato ne' Chiostri; così parimente deve essere suori di ogni dubbio, che il Giustiniani cominciò, e proseguì l'anno della sua Probazione, la quale chiamasi Noviziato, con tutto quello spirito, che poteva desiderarsi in un Novizio suo Pari.Il Dolfino, che più d'ogni altro era consapevole delle maniere del suo vivere nel Noviziato quando ebbe una volta a scriverne al P. D. Eusebio Priuli, disse. Tutti si ma. ravigliano dell'umiltà, della carità, e del disprezzo suo, di tutte le cose mondane; dà ad ogni uno esempio di Religiosità, e Pietà: e nell'osservanza dell'Eremitica strettezza, non è inferiore ad alcuno. Feri io visitai l'Eremo, e ritrovai Paolo, che si rallegrava nel Signore, e che era non tanto nel corpo, quanto nello spirito valente. E ad un'altro scrivendo il medesimo Reverendissimo P. D. Pietro Dolfino, lo assicura, che il Giustiniani era tutto rinovato, non solamente ne' costumi, e modestia esterna, ma molto più nell'interno riformato; che si vedeva sommamente devoto ed infiammato, con un certo mirabil modo, all'osfervanza dell'Instituto Eremitico, e tutto dato a Dio; che sopra ogni cosa, affettuosamente continuava nell'Orazione, contemplando la infinita bontà, e mifericordia, che si era degnata di cavarlo dal mondo, e ridurlo al sicuro porto della Religione; che pertanto non cessava mai di lodare, e benedire, e ringraziare l'Altissimo; che finalmente era sommamente sollecito a tutti gli uffizj, ubbidienze, ed esercizj della Religione.

Pertanto essendo questa maniera di vivere quella appunto che si richiede in un Novizio di vero spirito, e servore di devozione, non. può dirsi distintamente, quanto il Giustiniani camminasse nella strada della Perfezione, a cui si era già inviato, quando spogliatosi degli Abiti secolareschi, si mise in istato di vivere nell'avvenire da Religioso, vestendo nuovi Abiti, alli quali se le operazioni dovevano essere conformi, faceva mestieri, che esse fossero tutte fante. Quindi per dare. distintamente qualche notizia della maniera del suo vivere nel Noviziato, comincierò dal dire, che sù le prime fi diede tutto nelle mani del suo Maestro, in maniera tale, che mai dopo non si avanzò a fare. alcuna cosa senza la di lui espressa licenza, e consenso. In quello, che rimirava l'interno della conscienza su apertissimo con il medesimo. Li dava conto esattissimo d'ogni suo minimo pensiero, non che d'ogni movimento delle sue affezzioni, o passioni. Pertanto caminava con molta rettitudine in tutte le sue operazioni, essendo questa la vera, ed unica maniera per chi è Religioso, di superare selicemente tutte le tentazioni, che mai non mancano all'Uomo in ogni stato; e di operare con persezzione, quanto porta la condizione del suo essere, e Instituto. Dirò dunque in secondo luogo, che il Giustiniani su osservantistimo, e molto esatto in ogni apice della Regola Eremitica, ma senza ec-

4

Ja pol mio (

fe d

Ani

sta 1

da'

noi

mo i

men

con

fen2

teva

cuno

para

fetti

qual

piun

ment

ceffit

guen fueto

graz li mi sidero

desim 10,9

ceffi di fervore, che per ordinario atterrano lo spirito su le prime mosse della carriera; onde poi tutti i grandi proponimenti concepiti dall'
Anima finiscono in aborti miserabili di debolezza. La causa di questa moderatezza era la perfetta soggezione con la quale si manteneva
nell'ubbidienza a chi aveva cura dell'anima sua, non iscostandosi mai
da' cenni, conseglio, o volontà del medesimo.

qua-

COH-

ri di

a fua

rito,

'ogni

quan-

ima-

e cose

osser-

0 21-

e era

ven-

che il

lestia

pente

ll'In-

uoja-

e ms=

icuro

1646-

ecito

he fi

0.11

rada

Abi-

ofo,

con-

res

ovi-

nani

res

che

, Li

ogn1

con

, cd

ten•

100

titu-

illi-

ec.

Parve che folamente nell'Orazione, e nel filenzio non fapesse, o non potesse temperare il suo servore, imperocchè quasi sempre orava, e non apriva la bocca al parlare, che meramente per impiegare la lingua nelle Orazioni vocali, o soddisfare al dovere della religiosa discretezza, la quale vuole, che chi convive, non sia un pesce muto, ma un'Uomo ragionevole, che parla quando è tempo, e nel resto tace, quando non sono necessarie le parole. Fuori di queste circostanze esattissimamente osservava il precetto, che aveva dal suo Maestro di non parlare con alcuno, in piun luogo, e in niun tempo, senza sua licenza.

Tra gli altri proponimenti che aveva fatti, come regola privata di se stesso, ebbe quello di conservarsi nell'eremo, come se sosse solo, senza volere sapere le cose temporali del medesimo, o altra strada, che quell'unica, la quale dalla Cella portava alla Chiesa, e dalla Chiesa i tornava alla Cella, o veramente per qualche volta, il sentiero che poteva solitario guidarlo per le macchie della Selva, senza incontro alcuno. Non per questo però, scrisse egli, pretendo di vivere da me se parato, tutto assorto in Dio, e non in me stesso, perche questo è de' Perestetti (non degl'iniqui, e scelerati come son'io) e di que' pochi eletti, è quali possono dire con S. Paolo: vivo io, ma già non io, bensì quello che vive in me, cioè Cristo: a me basterà, se lascierò le cose che sono in me piuttosto da animale irragionevole, che da Tomo.

Nel leggere i falmi Davidici procurava d'intendere qualche fenfo di sua edificazione, e molte volte a questo fine servivasi del salterio greco delli fettanta Interpreti; con questo puntualmente recitava giornalmente settantacinque Salmi, e quando mai avveniva, che per alcuna necessità dovesse tralasciarli tutti,o in parte qualche volta, nel giorno seguente suppliva il difetto, con recitarne compitamente il numero confueto, e poi quello ancora, in cui aveva mancato, perche dice: Che cosa posso io fare, che più mi debba piacere? se con quello lodo e glorifico il mio Creatore: in quello lo chiamo, e l'invoco, e prego: in quello io lo ringrazio, io lo benedico: in quello io confesso le mie colpe, le mie îniquit à, li miei peccatize grido spesso per ottenere la misericordia: in quello considero la vanità del Mondo, come sono vane, e fallaci tutte le cose del medesimo: in quello come in uno specchio riveggo me stesso veggo questa vita, quanto sia încerta, e frale, questo corpo mortale, questi sensi quanto ci allontanino da Dio, se l'anima si rilascia a toro balia : quest animo quanto è nobile, se vuole intendere se stesso, e conoscersi; laddove quanto è mi-

HI.

いれるい

serabile, quando non intendendo se stesso, viene ad esfere paragonato, e simile a i giumenti . In questi poi , quanto l'occhio mio pieno d'infinite macchie il permette, contemplo la grandezza, l'infinità della Potenza, della Sapienza, della Bontà, e della Misericordia di Dio. Non finisca mai di leggere settantacinque Salmi, che non mi si rappresenti dieci volte Gesù Cristo bendetto, ora avanti tutti i Secoli generato, ora aspettato dalle Genti, e dalla Sinagoga; ora temporalmente nato; ora adorato da' Magi; ora che fugge in Egitto; ora che conversa tra gli Vomini, e opera cose mirabili; ora tradito da' discepoli, e preso; ora spogliato, flagellato, abbeverata di aceto, e fiele, abhandonato da' discepoli, crocefisso, morto, e sepolto; ora disceso al limbo a trarne i Santi Padri; ora in terra risuscitato; ora in Cielo asceso; ora giudicante il Mondo; ora in eterna sempiternità regnante. In questi leggo cose, che mi mostrano la predicazione degli Apostoli, la conversione delle Genti, la ostinazione de' Giudei, e quant'altro di misterioso mi possono rappresentare al lume della Divina. Grazia gli Oracoli de' Salmi.

Spesso li veniva in cuore di cantare tutto lieto: Questa giornata, la quale ha fatta il Signore, rallegramoci, ed esultiamo in essa. Benedetta il Signore in ognitempo, e sempre la sua lode sarà nella bocca mia; di maniera tale, che se la riverenza del luogo, dell'abito, e delle Persone, alla presenza delle quali si ritrovava, non l'avesse rasrenato, sarebbe andato per l'Eremo cantando in voce alta, come bassamente faceva da se solo nella sua Cella. Pensava alla morte che averebbe satta al Secolo, e questa paragonava a quella, che sperava di fare nella Religione. Non perdeva di vista la sua vita Secolaresca malamente guidata, e quando recitava quelli versetti: Parato è il mio cuore, mio Dio, è preparato. Io mi sono preparato, e non mi sono turbato; li replicava più volte, volendo dimostrare la prontezza, la quale aveva senz'alcuna turbazione

al morire, ogni volta che il Signore così avesse voluto.

Considerava il grande benesicio, di cui godeva nell'Eremo, dove non gittava via il tempo, ma ogni ora impiegava tanto fruttuosamente per la Gloria di Dio; nè vi era occasione di stare punto in ozio: anzi li pareva che li mancasse il tempo, per fare quello che averebbe voluto: benche questa sia cosa ordinaria ad ogni Monaco, non mancandoli mai,nè occasione, nè materia di sempre bene operare conforme al suo Instituto.

Faceva le Astinenze regolari in pane, ed acqua, con tanto suo gusto, che li pareva di banchettare; tanta era l'abbondanza della sua devozione, cibo che solo sazia le anime servorose, e devote. Vegliava, e si ese citava nelle altre cose più penali dell'osservanza Regolare Eremitica, o si maravigliava di se medesimo, che quasi non la sentisse; quindi diceva, e scriveva a' suoi Amici. Quelli, i quali temono, ed banno apprensione di questa vita Eremitica, sono di quelli, de' quali è scritto: Non

han

han

tem

giu

don

me

e fac

con

ven

con i

aver

ran

VIV

feco

non

Vava

no f

le vi

In lev

e fatt

per :

citas

Di an

per i

e ci

fua c

tose

nite

za,

i/ca

vol-

tta-

o da'

pera

lato,

orto,

1/14-

lem-

One

1,6

vina.

ata,

det-

ti di.

one,

ebbe

ada

CO-

one.

uan•

ato.

VO-

one

ove

en.

an-

V0-

211-

ie al

gua

de-

a, e

mi-

indi

ap-

KOB

hanno invocato il Signore, ed hanno avuta paura, dove non era di che temere: Però si deve fare quello che disse il Profeta: Gitta il tuo pensiero nel Signore, e lui d'effo farà quello, che averà la cura di nodrirti; ed aggiungeva : chi non si fida dell'ajuto di Dio, è giusto che sia da Dio abbandonato; E parlando di tutto quello, che pare rechi più difficoltà all'immaginazione de' Secolari, non avvezzi punto alle cose dello spirito, come sono il freddo, il silenzio, i digiuni, la solitudine, la Salmodia lunga, sì notturna, che diurna, e quanto altro ha di più difficile la vita Eremitica de' figliuoli osfervanti del Patriarca S. Romualdo, diceva: Tutto è facile, tutto è dolce, niente è difficile, niente è grave a chi ama Dio, o confermando il detto coll'esempio di se medesimo, diceva, che dopo aver fatta questa vita poco più di un mese, incominciò a parerli molto larga, e troppo comoda, e che l'averebbe voluta più rigorofa, e scrivendone a Venezia al Quirini, e Compagno: Il luogo, diffe, fommamente mi piace, lontano dalla Patria, dall'umano conforzio, e specialmente da gente di fesso diverso, solitario, tra felve, lo stare ciascuno nella sua Cella, e passare l'ore sempre in qualche santo esercizio. Tutto, tutto mà piace, ed ogni ora sono più contento d'essere quì, e mi ritrovo più sano. Insomma io sono tanto contento, che non solo non cambiarei il mio stato con tatto l'Imperio del Mondo, ma io così dispreggio, e poco curo ogni cosa umana, che pena mi recarebbe l'avere alcun'altro impegno, essendomi quasi pena quello, che per estrema necessità di questo corpo mi bisogna avere. Offervino questi sentimenti li suoi figliuoli spirituali, e intenderanno da che proviene qualora ad essi rincresce tanto quella maniera di vivere geome cosa insopportabile, quando il di loro Beato Institutore ancora Novizio, e assuefatto, anzi quasi invecchiato in delizie nobili secolaresche aveva sentimenti tanto diversi.

Era vigilantissimo per il Matutino, e non mai si diede caso, che non udisse il primo suono della Campana, la quale destava gli addormentati almedesimo. Molte volte preveniva quel suono, e sitrovava in piedi fuori di letto avanti di udirlo. Tutti li Religiofi che hanno spirito, ordinariamente parlandos, così fanno, come si vede nelle vite de' Santi, tanto Monaci, quanto d'altro Instituto. Tantosto che si levava dal picciolo letticciolo invocava il nome Santissimo di Giesu, e fattofi il fegno della Santa Croce fi proftrava a terra in ginocchio per adorare il suo Dio, & oltre le orazioni prescritte della Regola, recitava il Salmo ventesimo quarto, che incomincia Ad te Domine levavi animam meam, con altre preci sue private in rendimento di grazie per i beneficj ricevuti nel passato, con l'invocazione dell'ulteriori misericordie per l'avvenire. Si poneva poi in ordine per andare al Coro, e ciò faceva, devotamente recitando alcuni Salmi, & altre orazioni di sua devozione. Nell'uscire dalla cella di nuovo si faceva il segno della Santa Croce, invocando il nome adorabilissimo di Gesù, continuando

il suo viaggio al Coro con orazioni, procurando di non mai effere l'ultimo a comparire al cospetto degli Angioli, nelle lodi Divine.

Era folito ancora in levandosi da letto al suono della campana, considerare quell'alzassi, che faranno i morti nell'ultima giornata della natura al rimbombo della tromba Angelica, di cui apprendeva come simbolo la squilla della Campana. Quindi sollecitava se medesimo ad esser vigilante, dicendo a se stesso. Almeno a quest'ultima opera, non esser Paolo negligente, e nel mettersi indosso gli abiti, delli quali si vestiva, diceva. Così mi vesta Gesù Cristo della sua grazia, facendo che io non sia del numero de' Reprovati. Si immaginava poi, che lo scapulare sosse che gli avesse potuto fare il nemico in quel tremendo giorno: imperocche pensava, che se avanti il Supremo Giudice. Cristo gli avesse posta in faccia la moltitudine de' suoi peccati commessi nel secolo, pensava replico, disendersi con mostrare il Santo Abito della Religione, dicendo, sono stato egli è vero peccatore, pure verso il sine della mia vita, so mi vesti dell'Abito di penitenza.

Altre volte investendosi ripeteva quel versetto, che ebbe a dire nel prendere che sece Novizio l'abito Eremitico. Indue me Domine novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, & Santitate veritatis. Nello cingersi diceva Pracinge me Domine cingulo puritatis, & extingue in lumbis meis humorem libidinis, ut maneat in me virtus continentia, & castitatis. Pigliando lo scapulare così orava. Indue me Domine loricam sidei, & impone capiti meo galeam spei, qua est in te. Nel mettersi addosso il Mantello diceva. Circunda me Domine miserationibus tuis, ut non confundar. Nel mettere le ginocchia in terra diceva. Christe Fili Dei vivi miserere mei. E in raccomandandosi alla Santissima Vergine diceva. Mater Domini Nostri sesu Christi intercede pro nobis. Così faceva in ritornando alla Cella, e spogliandosi del Mantello, recitando per la via quelle stesse orazioni,

rhe era folito di dire andando alla Chiefa ....

Ritornato che era da Matutino, non si ricoricava in letto, che per grande necessità di riposo; altrimente il rimanente della notte simpiegava in meditando, leggendo, o scrivendo qualche cosa di devozione. All'udire il segno di Prima attentamente proponeva quanto pareva di doversi fare per far meglio, e guardarsi da quanto doveva ssuggirsi per fare bene. Dopo Prima serviva una Messa, espoi tornato alla Cella poneva il tutto in assetto, quando a caso non avesse fatto ciò avanti di uscire per il Coro, all'ora predetta. Dopo questo aveva varj Esercizi Spirituali, e di corpo, con i quali fantamente passava il tempo che vi rimaneva sino all'ora di Terza. Udito il segno di questa, si portava con la solita compostezza si interna, che esterna alla Chiesa, ascoltava la Messa conventuale solita a dirsi in quel tem-

po >

Crif

bene

COT

ciz

San

la (

Pao

pra

in to

quei

chia

Sin

e pr

graz

ritte

ceff

ord

di n

po, con molta devozione, che specialmente dimostrava nell'elevazione dell'Ostia, e del Calice Sagro, sforzandosi di alzare la mente a Gesti Cristo, il quale stava nascosto sotto quelle specie Sagramentali, pregandolo cordialmente per i suoi propri bisogni, e per gli altrui; non cessando in questo mentre ancora di lodarlo, e ringraziarlo per il beneficio della vocazione alla Religione. Avanti la mensa recitava i sette Salmi Penitenziali, preparando il necessario per imbandire la picciola, e scarsa Refezzione Eremitica. Nel giorno del Sabbato ad onor della Santissima Vergine diceva sette volte l'Ave Maria, e fatta la. benedizione, dava qualche ristoro all'anima con alcuna lezzione Spirituale. Preso il cibo religioso, genustesso con quelli sentimenti di devozione, che mentalmente, o in parola li dettava il suo spirito, rendeva grazie cordiali al suo Dio, non tanto per la carità della refezzione abbondantemente somministratali, quanto per tutte l'altre misericordie usate alla sua Persona. Poi si divertiva con qualche breve esercizio corporale, che ristorasse, non dissipasse lo spirito: Dopo ciò ripigliava i suoi esercizi spirituali, co i quali aveva distribuite l'ore seguenti fino agli ultimi respiri prima di chiudere gli occhi col sonno .

Perche poi anche nelle Religioni più austere alcuni tempi dell'anno si qualificano con osservanze di rigore più distinto, come prescrive il Santissimo Patriarca, e Legislatore de' Monaci Benedetto, parlando della Quaresima nel cap. 49 della sua Regola, quindi è, che anche il nostro Paolo, non contento di aggiungere all'ordinaria strettezza del vitto, le astinenze in pane, ed acqua fino a due, o tre volte la settimana, come si prattica nelle due Quaresime, una da S. Martino sino al Natale, l'altra da Quinquagesima sino a Pasqua nell'Istituto Eremitico Camaldoles, si presisse un perpetuo, ed inviolabile silenzio, per il quale supplicò il P. Maggiore, e questi glielo impose pubblicamente, ordinando che niuno

in tutto quel tempo ardisse di molestarlo.

na "

ta

cva

ede-

mas del-

zia,

che

dal-

ndorifto

inet

del-

fo il

dire

nei-

pu-

n me

ava.

que

05788-

hia

nan-

fesu

ر و

ODL

che

tes

de-

uan-

do-

وع ،

non

opo

men-

1] [00

ester-

tem-

Abbiamo dalle memorie della sua Vita registrate in Camaldoli, qualmente temendo la discreta prudenza del P. Maggiore, che le frequenti suddette astinenze in pane, ed acqua riuscissero di soverchio gravose al Giustiniani, come quello, il quale era stato troppo più morbidamente allevato, e nodrito nel secolo poco avanti da lui lasciato, lo chiamò un giorno, e gli disse se abbisognava di alcuna dispensa, che non s'ingannasse, ma chiedesse con considenza, che sarebbe subito esaudito, e provisto. Rispose il servoroso Novizio con tutta modessia, che lo ringraziava di tanta carità, ma che non si sentiva bisognoso di dispensa veruna, mentre provava, che le stesse astinenze piuttosto li conserivano, ritrovandosi il giorno seguente più vegeto, e più gagliardo che mai. Successe però in un giorno di questi, che Paolo sentendosi debole più dell' ordinario (come poi consessò lui medessmo) in modo tale, che parevali di non potersi reggere in piedi, ricorse al cibo, non già del corpo, ma

dello spirito, cioè all'Orazione, dopo la quale si sentì tanto resocillato di forze, che averebbe potuto stare fino alla fera fenz'altro cibo; sperimentando allora egli în se quel detto, con cui Cristo Signor nostro colà nel deserto rintuzzò il tentatore, cioè, che non di solo pane vive l' Uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio.

Il B. PAOLO GIUSTINIANI continua il Noviziato, e dalle fue esortazioni vengono animati alla Religione Vincenzo Quirini, e Sebastiano Giorgi Nobili Veneti. CAP. XVI.

Orre tale divario tra gli efercizi dello spirito, e quelli del corpo, de che questo quanto più sa di moto, tanto maggiormente s'indebolisce; laddove quello quanto più si esercita, tanto più prende lena, e si perfeziona. Così riusciva al Novizio Giustiniani il fervore, in cui andava giornalmente crescendo, e spingendolo di Virtù in Virtù, senza mai lasciarli dire, basta, nella Vita da lui intrapresa, per quanto sosse aspra, e difficile. Quindi non contentandofi egli di tanta fua applicazione al proprio profitto, si propose di passar oltre a procurare anche l'altrui. Ebbe per cari amici nel secolo Vincenzo Quirini, Sebastiano Giorgi, e Giovanni Battista Ignazio già nominati, li bramava partecipi del bene, il quale lui godeva, cioè compagni nella Santa Religione, e condiscepoli nella Scuola di Cristo. Per ottener questo scriveva loro frequenti,e fervorose lettere, raguagliandoli di Posta in Posta di quanto ad esso occorreva, sì nelle cose dell'anima, che del corpo: e ciò faceva, imperocche riuscendogli il Noviziato, e il rigor Eremitico assai più facilmente tollerabile di quello, che si poteva credere dagli Amici, scriveva pontualmente ogni cosa sua ad essi, per più facilmente levarli di fantasia. quelle montagne di difficoltà, che già sapeva tenere ingombrata la loro apprensione. Quanto dunque si avanzava egli più ne' giorni della sua Probazione, tanto più fervorosamente gl'invitava, mostrando ad essi coll'esempio proprio, che veramente il giogo di Dio è soave, e leggiero il suo peso, eziandio laddove da chi non prova si tiene per asprissimo, ed insopportabile. Finalmente poi scrisse con tanta esticacia di ragione,e con tale servore di spirito, che risolsero il Quirini, e il Giorgi di togliere una volta a se medesimi la irresolutezza, e al buon'Amico Giustiniani la pena d'invitarli, e d'aspettarli. Averia fatto lo stesso anche l'Ignazio, ma non potè per cagioni politiche, proprie di quella zelantissima Repubblica. În luogo però di questo, successe il servo medesimo degli altri due: non mancando mai a Dio persone da riempire le piazze della. grazia, quando restino per sua altissima, e imperscrutabile disposizione vacanti.

I primi due foli addunque finalmente corrisposero alla loro voca-

ZiO-

rini

be af

nisse Rice

e le

Tym

Ifrae

Dom

in C comi

chia forle

questi

eletto molti

100, 97

avuta

gior t

ba fit

divid

interf Phara

rum

inpro

raoni

oves e

cet vo

cet vo

tera e

refaci

riffim

Salute

Region

tiipo

vere, intory

conofe

Libro I. Capitolo XVI.

zione, che da tanto tempo si trattava con il Giustiniani; e però il Quirini diede mova in Camaldoli al servo di Dio, che in Ravenna averebbe aspettato il savore delle Cavalcature, solite alla Montagna, che venissero a levare lui, il Giorgi, e il Servo, che chiamavasi Giacomo. Ricevuta la lieta nuova, con un'estro di giubilo spirituale, ecco quello che rispose il Giustiniani, in data delli 27. di Settembre dell'anno prenominato. La lettera è alquanto lunga, ma degna di essere risaputa, a letta mentra il legaratio però solo con la letta mentra il legaratio però solo con il settembre dell'anno prenominato.

e letta, mentre il leggerla non è senza profitto.

Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est, eripiens sera vum suum de durissimo Pharaonis imperio. Laudate Dominum mecum, & exaltemus nomen ejus in idiplum. Sumamus in manibus nostris Tympanum, & post Mariam Prophetissam cum universis mulieribus de Ifrael egrediamur, illud sæpiùs dulce Canticum recitantes: Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est. Io non so, come sia, carissimi in Cristo Gesù Fratelli, Misser Vincenza, Misser Sebastiana, e tu Giacomino, che quella che non seppi in me vedere, ora in voi mi si mostra chiaramente . Voi credete d'aver passato un seno dell' Adriaco mare, e sol forse pensate, che il vostro viaggio sia il venirvene in questo Eremo, in questa nostra solitudine: ed io veda avere voi passata con Mose, e il Popola eletto di Dia il mar rossa, e già entrati nella solitudine, nella quale avete molti anni a caminare, e il fine del viaggio vostro sarà, non questo Eremo, ma la fanta Terra di Promissione, la Beata Gerusalemme. Voi avete avuta forse qualche paura de' Corsari, e Ladroni, ma a me pare, che maggior paura vi bisognava avere dell'armi, e dell'Esercito di Faraone, che vi ha fin'ora perseguitati; & dicebat inimicus:perseguar, & comprehendam, dividam spolia & implebitur anima mea: evaginabo gladium meum, & interficiet eos manus mea. Ma il Signare quasi vir pugnator, currum Pharaonis, & Exercitum ejus projecit in mare. Principes Ægyptiorum submersi sunt, abysii operaerunt inimicos vestros, descenderunt in profundum quasi lapis; e perà iterum dico: Erepti de durissimo Pharaonis imperio, Cantate Domino gloriosè &c. Abstulit enim vos sicut oves ejus electas, & perduxit vos tamquam gregem in deserto: deducet vos ipse, & non timebitis: inimicos vestros operuit mare, & deducet vos in montem sanctificationis suæ, montem quem acquisivit dextera ejus: & dividet vobis terram in funiculo distributionis, & habitarefaciet vos in eternis Tabernaculis . Vai eravate in Egitto sotto il durissimo Imperio di Faraone, nel secola sotta l'imperia dell'inimico della salute nostra. Ob misero secolo, Regione di tenebre, e di confusione! Oh Regione feracissima di tutti i mostri! Oh Regione, ove si adorano tutti i Portenti della terra! Che altro è, cari Fratelli, il secolo co! suo vivere, che tenebre d'ignoranza, ove nè noi stessi, nè le cose, che ci sono inturno comsciamo? Chi è nel Secolo, che vivendo secolarmente, veda e conosca in nessuna parte l'animo suo; Quale è quello, che in viver seco-

lare

llato bericove l'

*fue* 

rpo, ebo-, e si ndamai

ra, e proe bbe Gioe , il poli

ferococente

oro fua effi

ero e,ed e,e

ani
io,
le-

tri

ملة ا

2-

lare dirizzi i piedi della mente sua in via di pace, e non vadi errando? nam qui ambulat in tenebris, nescit quò vadat. O' dimandatene a chi di cuore del secolo innamorato vive, come molti fanno, se egli prevede, ne provede il fine, al quale cammina, ove vada? Che altro è questo misero mondo, che Regione ditutte le confusioni? Non vedete voi se si può altro chiamare che confusione questo vivere: nel quale impius laudatur, & iniquus benedicitur: Perversi resident alto super solio, sanctaque calcant injusti colla nocentes? Nel quale le virtà sono biasimate, i vizi laudati; Nel quale quelli che doveriano difendere la Fede e la Giustizia, le opprimono, in ogni ingiustizia involuti? O secolo pessimo! Che miserabile confusione vedere quelli, de' quali è scritto: Multitudinis Cre. dentium erat cor unum, & anima una, quelli che sono in un corpotutti membri fotto il suo glorioso capo Cristo Gesù benedetto, uno con l'altro andarsi lacerando? Ob misero che fai tu che laceri te stesso? Hoc quod occidis, hoc quod persequeris, membrum tuum est. Che confusione è videre divitem, qui infidiatur pauperi, ut rapiat cum; e quanto più beve oro, e fanque del povero, tanto più ne sitisce? Che confusione veder un superbo enfiato, che da quel Dipsas famoso serpente tocco di ambizione, sitibondo, quanto più beve, più si gonfia, e al fine senza mai aversi sentito non che Sazio, ma sminuita la sete, sempre in maggior sete, sempre bevendo se ne muore; e della gonfiaca sua pelle altro che macule, e puzza non esce? Confusion misera del secolo, la quale non bisogneria poche ore, ma moltà giorni a confiderare che in ogni stato dal massimo al minimo, tutto è confusione. Qual'Egitto; qual Libia apportò mai nè più, nè maggiori, nè più strani, e diversi mostri, che questo secolo? Forse è un piccolo mostro un Cristiano, che non conosca, e non confessi, è si vergogni di confessar Cristo? Un Cristiano che odia, che perseguita suo fratello? E' forse piccolo, e non orribile mostro un Cristiano nutrito nelle lettere, e ne' libri, che al fin della sua vita pur ne anco ha mai letto l'Evangelio di Cristo, ne l'Epistole di S. Paolo, e ha consumato il suo tempo nelle savole empie de' Poeti, nelle diciture vanissime degli Oratori? O monstrum horrendum, ingens, cui verè lumen adeptum, Che sub ovina pelle, sotto il nome Cristiano, lupum impium, & infidelem abscondit. E' mostro un Gentiluomo dedito ad ogni sporcizia, che si gloria, quia Filius Abraham fum, e non ode Cristo, che li dice; Vos fiiii Diaboli estis, quoniam opera ejus facitis . Jo credo, che se vorrete per questo sentiero camminare. con la mente a passo per passo, vedrete i più orribili mostri, che mai sapesse fingere ne Poeta, ne Pittore. Reges iniqui, maligni avari; Sapientes fine operibus, immò con opere stolte e perverse; Senes fine mortis consideratione, sine religione: divites semper egentes, semper de crastino victu soliciti, cioè a cumular ricchezze, quibus neque utuntur, neque uti mortui possunt; Pauperes superbi, arrogantes, paupertatem ob ignaviam aliquando virtutem existimantes. Mostri sono que-

finden mifer fiado Molt facto tam quin gli a dough fici l'uidd feco ti gu

durij il de pomj no u quel che

9118

oh m ne fo me n Que caten la qu

C 114

alla gran deni

che g

pie:

65

Ri , e mille altri , crribili alli Vomini , abbominabili a Dio . Of , secolo , misera Fgitto, anzi sopra ogni Egitto miserrimo! Qual portento in te .von. siadora? non cepe, non cinocephali, non cocodrilli, ma che vi si adora? Molti sono, quibus venter, alii quibus arca Deus est. Oh quanti, la più fetente, e turpe parte di se stessi, più che Dio adorano! Questo s'ha fatto un Dio; levem auram nominis, quam licet sera rapiat nobis dies, tamen non si vergogna chiamarla immortalità : sifanno con iscritti, con quinternetti, o commentarj immortali. Quell'altro si ha dipinto avanti gli occhi un rumor popolare, quel solo adora, quel seguita, quell'ama, per quello milliaja di volte al giorno stima lecito offendere il vero Dio Creatore nostro. Quanti sono che s'inchinano alla Statua di Nabuccodonosor? Quanti adorano i Regi, e di mille adulazioni continui Sacrificj li fanno? Ma sia vutto questo commune a quell'Egitto; ma chi mai più vidde quello che ora il Secolo nostro ci mostra? Qual'è quello, che vivendo secolarmente nel Secolo non abbia fatto se stesso a se stesso Dio, e sopra tut. ti gli altri se stesso non adori? Oh Egitto misera, che l'ombra, i fumi, e quelle cose che non sono, miseramente adori! Or per non vi occupar più în cose troppo a voi manifeste, da questa misera Egitto, e lacrimabile voi sete usciti, vi ba Gesù benedetto da essa liberati, ove in servitù del durissimo Faraone infernale eravate ligati. Una catena era l'avarizia, il desiderio d'amplissimi Palazzi, di latissime Possessioni, di molti servi, di pomposi vestimenti, di turbe, di Clientuli: questi sono li annelli, che fanno una durissima catena. Un'altra più dura dell'ambizione, ordita in quella guifa che si sogliono fare i lacci alle Fiere, o le reti a gli Vcelli, che quanto più in esse ti vai dibattendo, tanto più te si restringono al collo, tanto più ti ravolgi in esse. L'altra poco veduta, ma molto intrinseca, e nuova catena è delle delizie mondane, e carnali. Oh lunghissima catena? ob miserabile servità! Convivj, pransi, e soprapransi, cene, indigestione sopra indigestione, crapule, ebrietà frequenti, sonni lunghissimi, piume morbide, unguenti, odori, profumi, incitamenti ad ogni libidine; Questi sono i primi annelli, per li quali poi si ordisce quella durissima. catena, e quasi indissolubile legame delli dilettamenti osceni della carne, la quale ci tiene sempre infino alla morte in terra miserabilmente legati . Da questa misera Regione vi ha liberati Dio, e rotti questi legami, alla beata visione della Celeste Gerusalemme vi chiama; e sebbene ancora gran parte di questi sciolti lacci dal collo vi pendono, e tra' piedi descendendo vi fanno tardi, e lenti al fuggire, non dubitate, che quel Signore che gli ha sciolti, quello ve li torrà in tutto dal collo, & in nihilum deducet inimicos vestros. In questo misero Egitto eravate voi, in qua cum regnare cæpisset super vos Rex novus Diabolus, qui ignorabat Joseph, ait ad Populum suum: Ecce populus hic fortior est nobis, venite, sapienter opprimamus eum; & præponebat vobis magistros operum, at assigerent vos oneribus; oderant enim vos, qui filii Israel estis, filii Agy-

, ne ifero c altur,

ido?

bi di

aque
i viiustiChe
Cre.

ltro locdere

fano enondo.
o che
fe ne

fce!
nolti
con-

moconforne'

nvorum fot-

ham

isa. Sa.

or-

per-

Ægyptiorum iniqui, &affligebant vos, illudentes & invidentes vobis, & ad amaritudinem vitam vestram perducebant, operibus luti, & laterum, omnique..... Et aliquando questo ingannatore ausus est dicere: omnia Regna mundi dabo tibi, si cadens adoraveris me. Ora di questa misera servità, e dura oppressione, dopo molte tentazioni, ve ne sete usciti, e sete passati il mar rosso, se voi pienamente avete nell'animo vostro (come io vi giudico) renunciato al mondo, al secolo, a Satanasso, e alle pompe, e all'opere loro, le quali tutte cose, con tutte le altre tentazioni sono rimaste sommerse, e assignate nel mare della vostra risoluzione, che neque unum quidem (come io penso) supersuit ex eis: & liberavit vos. Dominus de manu Ægyptiorum die ista, e però è giusto che repplichiate: Cantemus Domino Deo.

Colli fentimenti Religiosissimi, e zelantissimi della riferita lettera fi rallegrò il Giustiniani con li predetti, alli quali mandò la risposta, con tre cavalcature fino a Ravenna, dove erano aspettate, e con. esse arrivarono alla Gran Camaldola il giorno appunto di S. Francesco, cioè alli quattro d'Ottobre del 1511. e vi arrivarono quanto più. aspettati, tanto più graditi dal P. Generale Dolsino, che con una sua gli aveva follecitati a venire da Ravenna;e molto più dal Novizio Paolo, il quale per avere tali Amici seco Compagni, aveva affaticato tanto con lettere, e anche aveva operato molto con opere: imperocchè aveva proveduto a' bisogni del Fratello del Quirini, lasciandogli una grossa porzione di rendita annua, per il suo convenevole sostentamento, e non senza qualche diceria del volgo, che non sapeva ogni cosa, e ancora con qualche doglianza de' Parenti, che stimavano propriopregiudicio, tutto quello che non doveva andare in loro mani: vizio scusabile, perche troppo ordinario ne' Secolari, che non misurano le determinazioni, se non coll'interesse. Tanta era la brama che aveva-Paolo concepita fino. da principio, di coltivare in essi la grazia della. prima vocazione, e cooperare a condurla a perfezione, come poi ebbe la consolazione di vederla compita nel principio dell'anno seguente, che fu il mille cinquecento dodeci, in cui presero unitamente l'abito Eremitico in Camaldoli Vicenzo Quirini, Sebastiano Giorgi, e Giacomo loro Servitore, che fu ammesso per Laico, a' quali giusta il solito. rito fi mutarono i nomi nella Vestizione, e si chiamarono, il Quirini Don Pietro, il Giorgi Don Girolamo, e il Servitore Giacomo, Fra Bernardino; come noi pure li chiamaremo nell'avvenire.

Professione solenne del B. Paolo Giustiniani in Camaldoli di Toscana. Cap. XVII.

Anno della Probazione nel Noviziato, si è sempre offervato fino ab antico, in tutte le Religioni, e nominatamente in quelle, che pro-

profe i Figl il No quale a fcc le fp po · defin altrii pagn acqui

cepit melle Profimen al G cune d'ann potur coltà dità mom avev fizio dole

giorn Prot stito la vit è da tenta più i fervi

*scula* 

gran gno, che li quel devi

mo,a

obis;

late-

icere:

uesta

u/ci=

vultra

e alle

zioni

, che

t vos

chia-

a let-

ifpo-

e con ance-

o più

a fua

P20-

tan-

occhè

una

men-

cola,

oprio-

vizio

no le.

ev2

della

ebbe

nte,

bito

Gia-

lito

rini

Ber-

fino

, che

professano la Regola del Patriarca S. Benedetto, come la professano i Figliuoli del Padre S. Romualdo . Nello spazio di dodeci mesi può il Novizio bastantemente conoscere la qualità della Religione, nella quale pensa di stabilirsi, e parimente la Religione facilmente arriva a scoprire l'indole di chi è entrato in essa per prova, e formarne quelle speranze, che devono regolare i Superiori nell'accettarlo a suo tempo. Si sarebbe praticato in questa forma con il Giustiniani, se lui medesimo non avesse desiderato, e instantemente pregato, che si facesse altrimente. Già si è visto quanto aveva operato per avere seco compagni nel Noviziato il Quirini, e il Giorgi; Ora avendoli finalmente acquistati alla Religione, divenuti suoi Connovizzi, come fratelli concepiti in una fola portata, bramo d'infieme nascere spiritualmente gemello con i medesimi. Per questo motivo addunque si differi la sua. Professione otto mesi di più; e si stimò da' Superiori, che prudentemente ciò si facesse, perche (oltre il dare questa spirituale consolazione al Giustiniani, che alla fine cedeva a' fuoi diritti senza pregiudicio d'alcuno, e con edificazione di molti) si provvedeva meglio alla quiete. d'animo per il medesimo, imperocchè sin'a quel tempo non aveva egli potuto perfettamente accomodare le cose sue domestiche, per le difficoltà inforte (all'usanza del secolo) tra' pretendenti della di lui eredità, i quali erano molti: specialmente dopo che su stabilito il Matrimonio di sua Nipote con il Fratello di Pietro Quirini, il quale anche aveva instituito amministratore di tutta la robba della sua Casa:dispofizione, che non piacque molto a' di lui Parenti più stretti, i quali si dolevano, come pregiudicati, per quei rispetti che l'interesse, con la scusa della Parentela, non è mai abbastanza contento, quando vede che sempre può avvantaggiarsi col guadagno.

Per questi motivi addunque la Professione che dovea seguire nel giorno di Natale del Signore, o alla più lunga in quello di S. Stefano Protomartire, si prolungò fino all'Agosto; e così quello che si era vestito da Camaldolese nel finire dell'anno 1510, non arrivò a professare la vita Eremitica di Camaldoli, che passata la metà del 1512. Per il che è da faperfi, che ficcome il Giustiniani in grazia de' predetti erasi contentato di prolungare le confolazioni del suo spirito, il quale niente più bramava, che di vedersi una volta per sempre sermato al Divino fervigio nella Religione, così la discretezza del P. Gen. Pietro Dolfino, grande Amico non meno del Giustiniani, che del Quirini, e Compagno, volle ricompensare la pena della sua tardanza, con l'alle grezza che li recò l'anticipamento della Professione de' suddetti, ottenuto, a questo fine un Breve Pontificio.che dispensava il tempo, quale si richiedeva per compire l'anno, conforme alla pratica antica del Monachifmo, anche avanti i gravissimi Decreti del Sagro Concilio di Trento sopra questa materia. Pertanto a gli otto di Agosto in giorno di Domenica solennemente professo Paolo Giustiniani, e con essolui Pietro Quirini, Girolamo Giorgi, Bernardino già loro servidore, ed ora seco servo di Gesù Cristo, finalmente un'altro Converso, del quale non fi riferisce il nome. La Professione su fatta in mano del P.Gen.Dolfino,

che insieme era Priore del Sagr'Eremo.

Ho detto altrove che la Professione è una morte mistica della. Persona, a cui si dà per sepolcro il Monistero, nel quale il Religioso professa. Aggiungo ora, che questa morte è una nuova regenerazi one di spirito, nella quale si acquista un nuovo essere, ed una nuova maniera di operare. Infatti bisogna che sia così, insegnando concordemente i Padri, che è un nuovo Battesimo: So che questo significa quella. remissione generale, e persetta de' peccati, la quale ottiene chiunque con le dovute disposizioni consagra se stesso al servizio per sempre alle Altissimo, nell'atto di fare la solenne Professione; nulladimeno ha la sua verità questo detto, ancora in altro senso, imperocchè si promette la conversione, cioè la mutazione di bene in meglio, de' propri costumi, coerentemente alla Regola, e Costituzioni di quell'Istituto, nel quale si fa la Prosessione; stando che la predetta mutazione porta seco un. cotidiano avvanzamento di virtà, in virtà, e conseguentemente un continuo accrescimento di carità verso Iddio principalmente, e di poi verso il Prossimo, per amore del medesimo Dio; Laonde seguita, che nell'anima fiano nuovi abiti; e sempre di giorno in giorno maggiormente perfezionati. Perche poi dagli Abiti si producono gli Atti, ne' quali confiste il vero vivere attuale, quindi è, che quegli i quali corrispondono pontualmente agli obblighi della loro Professione, conl'ajuto della divina grazia, si avvanzano appoco appoco, nell'ordine della stessa grazia, ad un Abito diverso da quello, che avevano per l'addietro. Giova però molto, anzi affaissimo, il fare questo grand'atto, con le megliori disposizioni di spirito, che siano possibili; imperocchè, ficcome dura tanto più il corso violento di un sasso, ( benche di natura sua grave ) quanto maggiore è stato l'impulso primo, con cui viene egli mosso, così quanto più fervidi sono i principi di chi si mette a correre la strada della persezione Evangelica ne' sentieri angusti della Religione, tanto più durevole è il corso, ancorchè molti siano gl'intoppi, che si attraversano per essa, e la sperienza sa communemente vedere, che ogni Religioso Professo cammina in tutti li giorni della sua vita, a proporzione de' primi del Noviziato. Che si rassreddi il servore concepito da principio è cosa ordinaria: ma che liquesatti i ghiacci, e sciolte le nevi della freddezza di cuore, che si provò da principio, diventi fuoco lo spirito tra fiamme di devozione col tempo, è un miracolo raro, ed è un miracolo. Il Giustiniani prevenuto dalla Divina grazia molto tempo avanti, fece la folenne sua Professione, con una somma devozione, e con un particolare fervore di spirito, sagrificantiffin la Po to de met te c

le pe men tanto ziac fibil

Atrie

arriv impe na g effa tent ni, d meri ment i fec ragu che p perci

egli

to q

desi

Libro I. Capitolo XVII.

do con Olocausto persetto se medesimo, e le cose sue in onore dell'Altissimo, renunciando alle pompe, e ricchezze del secolo, per mezzo della Povertà strettissima, che prometteva: a' piaceri del senso, con il voto della Castità, in virtù di cui proponeva costantemente di non ammettere mai in se diletto veruno, che non fosse di spirito: e finalmente con l'ubbidienza, finiva di essere di se stesso, non volendo nell'avvenire effere d'altri che di quello, le cui immagini sono li Superiori; laonde i di lui voleri, e beneplaciti si manisestano a' sudditi per mezzo de' medesimi Superiori. Conosceva egli benissimo queste grandi verità, le penetrava molto profondamente,e affai più di quello che ordinariamente suole avvenire ne' più de' Giovini, che si obbligano con i medefimi voti; quanto dunque maggiore era la cognizione che aveva d'essi, tanto più grande era la stima che saceva del proprio stato, e della grazia che gli aveva fatta il suo Dio, laonde con tutta l'applicazione possibile de' suoi affetti, e sentimenti più devoti, si presentò all'Altare co i Compagni, e fece con una non ordinaria rinovazione del suo spirito la solenne Professione da lui bramata da tanto tempo, e con tante indu-

firie, con quante di sopra si è veduto, procurata.

etro

a fe-

none

ino,

ella

giolo

zi one

anie-

men-

ellas

nque

e all'

la fua

tte la

tumi,

guale

UTL

te un

li poi

, che

gior-

, ne

cor-

rdine

l'ad-

tto,

chè,

natu-

iene

cor-

Re-

top.

rede-

a vi-

rv0=

ipio,
ipio,
ivina
ivina
cana

lo

Anche il Quirini, ed i Compagni ebbero le loro consolazioni spirituali, vedendosi finalmente assicurati in quel Porto di salute, per arrivare al quale tanto tempo avevano impiegato, e il Demonio per impedirglielo non aveva tralafciato di movere ogni pietra:ma la Divina grazia è più possente d'ogni qualunque contrasto, che possa fare ad essa il Demonio, il mondo, o la carne; che però non solamete non si pentirono della rifoluzione fatta in età così avvanzata, ma sempre più contenti di giorno in giorno, furono di grande consolazione al Giustiniani, di molto esempio alla Religione, e per se medesimi si acquistarono merito particolare; laonde non piccolo sarà il guiderdone, come piamente deve creders, che godono al presente, e che goderanno in tutti i secoli dell'Eternità per le loro fatiche. Vissero in maniera tale, che si refero degni di effere ricordati alla memoria de' Posteri con lode, nel raguaglio della loro vita, ma io non mi stendo per ora fuori di ciò, che puramente rimira la Storia del nostro B. Paolo Giustiniani: perciò a lui ritornando, incominciarò a narrare nell'avvenire quanto egli fece, a maggiore gloria di Dio, utilità propria, e avvanzamento dell'Istituto Eremitico Camaldolese, del quale si è reso benemerito tanto, che quasi il Figlio ha superato il Padre nell'estensione del medefimo, come vedrassi altrove a suo luogo.

Il B. PAOLO GIUSTINIANI nella sua Professione benefica l'Eremo nel temporale, e dopo comincia a molto più beneficarlo nello Spirituale. CAP. XVIII.

Uegli, i quali entrano nelle Religioni in età avvanzata, per ordinario, vengono forniti di molte Doti, che sono di sommo giovamento quanto prima alle loro Madri, e Fratelli Religiosi. Hanno tra le altre, maggiore sperienza negli affari, per i maneggi avuti nel secolo, nel quale molto tempo fono viffuti. Hanno in secondo luogo un zelo fingolare, specialmente colà dove trovano pascolo proporzionato al Joro fervore. Hanno inoltre la complessione fresca, cioè non istancata dalle fatiche della Religione, le quali quanto più presto si imprendono, assuefanno è vero più facilmente la Persona alle medesime, ma insieme in più poco tempo snervano le forze corporali: laonde, ancorche siavi molto spirito nell'animo, vi è poca forza nella carne, senza l'ajuto di cui niente puole agire al di fuori lo spirito. Finalmente questi tali rinunciano al mondo espressamente per fare penitenza della loro vita passata, e giacchè questa non può farsi senza una grazia speciale, per ordinario fimili vocazioni fono accompagnate da grazia proporzionata alla risoluzione; quindi facilmente riescono di grande giovamento alle Communità Religiose, delle quali sono parte, perche capaci di fare ugualmente che di patire, e volonterofi sì dell'uno, che dell'altro, venendone loro le occasioni, sicchè sono simili a que' Vignajuoli, che chiamati all'opera nell'ora ultima del giorno, si meritano la paga de' primi, perche esti in poco tempo si affaticano più degli altri, che si misero alla zappa su lo spuntare del Sole. Tra questi deve computarsi il B. Paolo Giustiniani, chiamato da Dio alla Gran Camaldola di Toscana per sostegno, e ristoramento di quel Sagro Luogo, di cui niuno più celebre in specie d'Eremi può vantare l'Italia.

In quanto alle cose che riguardano il temporale, il Giustiniani sino da principio fece vedere quanto era di avvantaggio al Sagr'Eremo la sua Persona, imperocchè a spese proprie vi fece edificare una Cella, con un'altro luogo molto utile al pubblico servizio di quella Casa. Arricchi la Biblioteca di cinque Casse di libri. Providde la Sagristia di uno Svegliarino, e li Padri Eremitici di un'Orologio da Campana di non piccolo valore, di cui fino allora non vi era stato l'uso, e finalmente accrebbe le entrate comuni con un Legato annuo di trenta fcudi. Da ciò fi vede, quanto egli avesse a cuore l'avvanzamento, o almeno il buon'essere del Sagr'Eremo, che però non è maraviglia, se poi divenuto suo figliuolo, per mezzo della Professione, non tralasciò co-

sa alcuna, nè fatica, per i di lui maggiori avvantaggi.

Per il che è da sapersi, che le cose del predetto Sacro Eremo si tro-

egli: quan pett

non

veva

da qu **sciav** 

gove

(impi

reog

delle

dalen

fépar

zia c

effo

fleffo

la fua

miti (

Sicch

d'ing

indu

aftra

rende

di op

ti, er

renti

avev:

avan

vime qe, b

trovavano in altro fiftema, affai diverso del presente. In primo luogo non facevano li fuoi Eremiti Congregazione distinta da' Monaci. Vivevano sotto il medesimo Generale, che alternatamente si eleggeva da questi, e da quelli. Poi in quello che rimirava l'Economico si lasciavano governare da' Monaci. Questi maneggiavano tutta l'Azienda,e in confeguenza tutte l'entrate, somministrando a gli Eremiti il neceffario, e nel resto disponendone come loro meglio pareva. Di commune consenso spontaneamente si erano sottomessi a questa maniera di governo, perche come Religiosi dati daddovero alla contemplazione, (impiego principale del fuo Instituto) avevano giudicato bene di lasciare ogni ufficio di Marta a' Monaci, per non foggiacere alle sollecitudini delle amministrazioni temporali, contrarie affatto agli ozi santi di Madalena. Per lungo tempo, e si può dire fin a quello d'allora, una taleseparazione di facenda cammino con buon'esito, ma poi con la disgrazia commune a tutte le cose buone ne' suoi principi, incominciorno in esso li disordini non preveduti: nè da tolerarsi dopo che succedevano.

12-

tra

10,

llo

al

ta

0,

me

12=

ito

[]-

ita

er

0-

to

ire

re-

he

de'

ni-

iil

na

iù

10

la,

tia

na

210

11-

al-

100

:00

fi

Governava in quel tempo da Generale la Religione il già più voltementovato D. Pietro Dolfino, foggetto di tutto merito, e stima. Nello stesso ancora godeva il posto di Maggiore del Sagr'Eremo, colla sua ordinaria residenza in Camaldoli. Quindi tutte le cose degli Eremiti dipendevano da esso, e Ministri da se deputati per il servizio loro. Sicchè questi vivevano alla buona, o mala discrezione di quelli specialmente perche l'età assai avanzata del Generale, la sua indole incapace d'ingannare, e tale, che giudicando gli altri da se stesso, non poteva indursi a credere di poter essere da alcuno ingannato, poi la sua vita assratta da' maneggi domestici, perche sempre applicata a' studi, lo rendeva meno attento di quello che portava la sua carica, alle maniere di operare de' Ministri, perciò i disordini in pregiudicio degli Eremi-

La cagione però principale d'essi si riduceva ad un Monaco Fiorentino per nome Basilio, soggetto di molto spirito, abilità, e destrezza, e per altri capi assai famoso nelle Storie Camaldolesi. Questo si aveva guadagnato talmente l'animo, e la buona stima del P. Generale, che disponeva il tutto a suo arbitrio, e fortuna per il Sagr'Eremo, se gli avantaggi di questo sossiero stati l'oggetto delle sue incombenze, ma egli aveva altre mire, e perche il Generalato durava in quei tempi, quanto la vita stessa del Generale, anche il Ministro si era assicurata la perpetuità, perciò se non temeva molto Dio, nè anche gli uomini risspettava gran satto.

ti, erano gravi, cotidiani, e senza rimedio ...

In fine per compimento di tanti mali vi concorreva la condizione infelicissima di quel tempo, nel quale tutta l'Italia stava agitata in movimenti di guerra, per le note discordie delli due gran Commandanti de' Popoli, e d'Arme, Carlo Quinto Imperatore de' Romani, e Fran-

vita del B. Paolo Giustiniani

cesco Primo Rè di Francia. Su tali consussioni di cose, anche i Chiostri più remoti dalle Città ne provavano gli incommodi, e i danni tanto nel temporale, quanto nello Spirituale, che con quello và unito come l'anima con il corpo, spandendosi le bande militari ovunque potevano sperare, o soraggio, o quartiere, e procurando da per tutto seguaci del suo partito. Ma se questo era vero generalmente parlandosi dell'Italia, per la Toscana su verissimo con una maniera particolare per le sazzioni potentissime di que' Popoli, divisi contro di se, e ripartiti con attri seguaci del proprio genio, o interesse. Entrarono queste fazzioni anche ne' Santuari più custoditi, come vedesi nelle Storie di quel secolo, e Camaldoli stesso, nascosto là sù l'alpi più interne, e più scoscessi, non andò esente da queste communi sciagure, ridottosi una volta sino ad essere investito come un Forte di molta importanza, e non prefervatone, che per miracolo, tale era stata la ferocità del suo attacco.

Per queste cagioni addunque, ed altre simili, le cose della Gran Camaldola erano ogni giorno deteriorate, e il medesimo Sagro Luogo soggiaceva a molte insolenze, specialmente perche non era circondato da quel giro di muraglia, che al dì d'oggi lo guernisce insieme e lo abbellisce. Quindi i Padri, a quali stava a cuore il ben comune, e il mantenimento di quello spirito, che è stato sempre il primo capitale di quel sagro luogo, sentivano altamente sì notabili pregiudici, e ne sossipiravano il riparo, e lo sossipiravano da molto tempo, ma non vi era

chi avesse animo, o ripiego per esso.

Parve pertanto un'Angelo venuto dal Cielo alli buoni Padri Eremiti della Gran Camaldola Paolo Giustiniani: imperocchè nel tempo del Noviziato avevano sufficientemente avuto saggio della sua prudenza, fortezza d'animo, e destrezza nel maneggio degli affari ancora più ardui. Che però fatta da lui la Professione, e comunicato ad esso l'intimo degli affari, udito il lagrimevole racconto di quelle cose, che forse non mai bene era arrivato a capire, lodò egli il zelo de' Padri, ed aggiunse ad essi motivi particolari, con le ragioni da lui vivamente. addote: laonde maggiormente confortati gli Eremiti ne' loro primi sentimenti, resero grazie a sua Maestà Divina, che avesse donato loro un Fratello, che era l'ultimo nella Professione, ma de' primi nel zelo, e nel conseglio di sovvenire al Sagro Eremo, e suoi beni, che minacciavano una caduta precipitosa. Poi raunato tra di se più volte congresfo, dopo varie conferenze, e pareri, la fomma delle rifoluzioni si ridusse a questa, che si separassero gli Eremiti da' Monaci, e che l'amministrazione temporale de'primi fusse tutta in mano loro, deputando essi alcuno de' suoi, che sagrificando al comune riposo la propria quiete, avesse sopra di se l'Azienda non picciola, per le grandi, e molte Tenute, che per lungo tratto del Casentino, ed altrove, aveva, e tiene di sua proprietà, e dominio Camaldoli. Ma per fare questo sì utile, e ragion eran L'au mun picc que era che

quer

c'inl

degli fariti no teni ogni fezio

glion perfe de m ne, cent do a

per a cosa rilaso to , o di m

po, o giule leva dola antic

giore Sant

Pad cleb Libro I. Capitolo XVIII.

tri

ito

me

12=

lace

r le

con

z10=

l le-

co-

ita

re-

.OO

ran

,uo-

ion= ne e

eil

tale e ne

era

Ere-

npo

oru-

ora esso

che

i,ed

te

imi

oro

elo:

cia-

rref-

firi-

mi-

o el-

iete,

enu-

ne di

e rile

)#

gionevole risultato, molte erano le difficoltà, che si prevedevano, ed erano, per così dire su la soglia, ne' primi passi che si volevano dare. L'autorità del P. Gen. Dolfino, e la venerazione che si prosessava communemente al suo merito, e alla sua Parsona, era uno degl'intoppi non piccioli, che si sapevano doversi incontrare. Vi erano in secondo luogo que' Ministri, che bisognava levare dal maneggio, e questo punto non era un'indivisibile sisico, molto meno poi matematico: era un seme, che conteneva in se più cose; imperocchè trattandosi d'interesse, anche nella scuola stessa del Signor Gesù Cristo, da questo mostro nacquero scandali, che non crederessimo nè anche possibili, se la Fede non

c'insegnasse chiaramente, esser eglino avvenuti in un Giuda.

Perchè poi nelle Comunità Religiose un disordine ne tira seco degli altri, dal poco buon fistema delle cose temporali, veniva necesfariamente, che ancora lo spirituale avesse i suoi pregiudici, i quali sono tanto più facili, quanto è più perfetto l'Instituto che si deve mantenere in offervanza. Gli Uomini fono più foggetti alle Infermità, che ogni altro animale: ed una delle principali cause di questo si è, la perfezione, e delicatezza di corpo, il quale è proprio dell'Uomo; anzi tra gli Uomini medesimi, quelli che hanno la complessione più tenera, più degli altri, bisogna che vivano con maggior riguardo, se non vogliono avere necessità del Medico. Un'Instituto per quanto è in se più perfetto, richiede più cose alla sua conservazione; sopra il tutto richie de mortificazione in chi lo professa: Ma quando si dice mortificazione, si proferisce una parola, per ispiegare bene la quale non bastano cento altre diverse, tanto vasto è il fignificato della medesima. Essendo addunque l'Instituto Eremitico Camaldolese uno de' più ammirati per grazia Divina, nella Chiefa, stante l'austerità del suo vivere in ogni cofa, poco vi vuole a introdurvi rilaffatezze, e faciliffimamente vi fi rilascia, se chi vive in esso non fa tutti li ssorzi per vivere più in spirito, che in carne. Egli è ben vero però, che non fono necessàrie grandi machine a ridurre in ordine quell'Organo, che si guasta per ogni piccola mutazione di vento, o qualfifia tocco men regolato. Un corpo, che per troppa delicatezza si altera, con ogni piccolo soccorso di giuleppe, o altro più amabile medicamento si rimette in salute . Vi voleva dunque poco per restituire lo spirito alterato della Gran Camaldola: bastava un Capitolo Generale, in cui si rinovassero molti capi antichi di offervanza Eremitica, e fi formaffero nuovi statuti per maggiore afficuramento degli altri. Posti questi, era per ristorire la prima Santità, che sempre ha reso singolare nella stima, presso non solamen. te l'Italia, ma l'Europa Cattolica, quel luogo.

Pertanto alla prudenza, e zelo del Giustiniani fu incaricato da' Padri della Gran Camaldola, tutta la condotta del mentovato affare; e sebbene egli avendo già incominciato ad assaggiare il dolce, nasco-

K

sto a chi non lo prova, della solitudine, in modo alcuno non voleva, come già l'olivo, lasciare, o perdere la propria dolcezza, in grazia di quelle Piante che ad esso offerivano il Principato; Pure con futte le ripugnanze, che egli ebbe, e che mostrò, su ssorzato, per così dire, a posporre il bene suo privato, a quello del Pubblico. Chi promoveva questa deputazione, tra gli altri Eremiti Camaldolesi, si contava un samoso Rinchiuso di molti anni, per nome Michele, ed è quel d'esso, che nella Chiefa gode il titolo di Beato con la gloria di effere stato l'autore della Corona del Signore. Era, come meritava, in un fommo concetto prefso il Giustiniani: laonde quello che forse non averia fatto a suasione di tutti gli altri, non averebbe mai ommesso per conseglio di questo: quindi s'incaricò di fare quanto avesse conosciuto spediente, e possibile, per mettere la Gran Camaldola dilettissima, e stimatissima sua Madre, in un fistema, che nel medesimo tempo assicurasse quelle cose, che rimiravano l'iconomico, e rimetteffe in piedi quelle altre, che spettavano allo Spirituale: il che poi seguì selicemente, come vedrassi in appresso.

## Per opera, e industria del B. Paolo Giustiniani si celebra un Capitolo Generale de' Monaci insieme, ed Eremiti Camaldolesi in Firenze. CAP. XIX.

Dossatosi che ebbe il Giustiniani tutto l'affare sopra accennato, incominciò a penfare al modo più proprio, e facile di condurlo a buon fine. A questo effetto comunicò il tutto a Pietro Quirini, Uomo di uguale prudenza, e di molta stima presso Casa Medici, che in quel tempo, benche non fosse ancora sollevata alla Grandezza, nella guale poi falì a non molto, ciò non ostante, la faceva da Grande, anche senza parere di volerlo fare. Aveva fuori di Firenze molte amicizie affai riguardevoli, anche in Roma, e per questo si stimò bene da ambidue di servirsi delle Vacche più pingui del Secolo, per ricondurre l'Arca del Testamento, al posto del suo primo decoro. Ottimo invero conseglio, se la Divina Provvidenza lo avesse secondato: imperocche con un Breve Apostolico ottenuto per mezzo d'alcune Persone di Altezza, ed Eminenza, senza incomodare alcuno, si dava assetto ad ogni cosa . Ma la morte troppo presta del sommo Pontesice Giulio Secondo, seguita alli tre di Febraro nell'anno 1513. non diede luogo all'accennato difsegno, il quale per altro infallibilmente averebbe avuto il suo effetto, per l'autorevole mezzo della Duchessa d'Urbino di que' tempi, con la quale aveva parziale fervitù, sì il Giustiniani, che il Quirini. Bisognò dunque aspettare il successore, il quale su Leone Decimo di casa Medici.

Questi era già stato Legato Apostolico in Firenze mentre su Car-

din

no

Re

pier

trei

Va,

a di

ri-

0[-

iue.

olo

ella

del-

ref-

e di

in-

ile,

Ma-

le,

che

ralli

10 ;

rlo

mo

alg

en-

11-

di

10, re-

ed

Ma ita

to

ı la

nò

ici.

dinale, e li nostri due Eremiti Giustiniani, e Quirini si trovavano sino d'allora molto in grazia di esso, e in grazia di considenza: come pure in quella di Giuliano de Medici suo Fratello, che dopo varia sortuna
era finalmente in quest'anno medesimo stato assunto al governo della
Republica. Tanto il nuovo Papa, quanto il Fratello Giuliano erano già
per avanti pienamente informati di quanto succedeva in Camaldoli,
e di quanto era necessario per riparare alle occorrenze si spirituali, che
temporali di quel Sacro Luogo, nominatamente del Capitolo generale proposto, per l'esecuzione del quale il Papa nuovo, sin da quando era Cardinale, erasi esibito di cooperare con tutta la sua Auttorità,
ed assistenza.

Non poteva dunque effere per i Padri Eremiti di Toscana verun' altro Papato più desiderabile di quello di Leone Decimo, che immediatamente poteva operare quanto era necessario con la pienezza della sua Podestà, senza dipendere da altri. Infatti, divulgatasi per Firenze la di lui assunzione al Romano Pontesicato, immediatamente parti, se non anzi deve dirsi fuggi, dalla detta Città quel Religioso D.Basilio, di cui si è detto poc'anzi, e la causa di questa partenza, o suga, che vogliamo dirla, fu perche era stato Republichista acerrimo, e con maniere disaddatte al suo stato, contro i Medici; mutatasi pertanto così notabilmente la scena della Republica, ricordevole del proprio operato, e pensando più a' fuoi personali interessi, che a gli altrui economici, volle mettersi in sicuro suori de' Stati di Toscana. Così partissi, cacciato dalla propria coscienza l'imprudente ministro; ed il zelo del Giu-Itiniani ebbe libero il campo a' fuoi passi. Incominciò pertanto a scrivere efficacemente al P. Generale Dolfino per la convocazione di un pieno Capitolo sì de' Monaci, che d'Eremiti. Li participò con zelo modesto, ma vivo, i desideri de' suoi Fratelli in Camaldoli, e la propria idea per ajutarli. Corfero molte lettere sù questo punto tra ambidue, con poca apparenza per un pezzo, di vicendevole concordato: Ma il Dolfino rifolfe finalmente di condescendere spontaneamente. a quello, che prudentemente poteva temere doversi fare per commando espresso di sua Santità, presso cui sapeva quale grado di grazia teneva il Giustiniani. Accordò adunque a gli Eremiti di Camaldoli il richiesto Capitolo, facendone sul principio dell'anno mille cinquecento tredici, per la terza Domenica dopo Pasqua, la quale veniva a cadere ful principio di Maggio, l'intimazione.

Fu scelto per il luogo dell'intimato Capitolo il Monistero detto degli Angioli in Firenze. Molte surono le cause per le quali il predetto Monistero venne prescelto tra tutti. Fra le altre si considerò la di lui capacità per un simile congresso, essendo egli una fabrica molto nobile, e molto bene intesa per i commodi de' Monaci ancora più osservanti. Il P. D. Gregorio Farull Figlio lodevole del medesimo Moni-

stero; per la sua religiosità, ed applicazione indesessa nelli studi, specialmente dell'Istoria, con un competente volume ne ha fatta un'esatta descrizione, per tutto quello che può essere più degno d'essere saputo, di un'antico, e celebre Monistero, quale è il sopraccennato. Pertanto al detto Autore mi rimetto per le notizie del medesimo Monistero, e proseguendo la mia Istoria, avviso che fatta la deputazione per il Capitolo Generale intimato, il P. Generale Dolfino vi si portò da Camaldoli, entrato che fu l'anno novo, per incominciare in presenza a disporre quanto conosceva egli più convenevole per il medesimo; e pershe quello che più importava erano le materie da discutersi in esso, specialmente in ordine alli PP. Eremiti di Camaldoli, stimò bene chiamare a se anticipatamente in Firenze il Giustiniani, e il Quirini, per discorrere seco agiatamente di quanto essi erano per proporre, ed in questa forma spianare ogni dissicoltà, che poteva prevedere la sua incannutita sperienza nel Governo de' Monaci, ed Eremiti del suo Ordine. Pertanto scrisse ad ambidue nel principio di Febraro, acciò si portassero da luì in Firenze. Ricevuto un tal'ordine dal Giustiniani fu da esso commu-

nicato al Quirini con questa lettera che siegue.

Siamo, come vedo, amantissimo Fratello, per andare fra pochi giorni dalla solitudine alla Città, dall'Eremo al Cenobio, e dalla quiete di Maria alla sollecitudine di Marta. Così intendo volere i nostri Padri, così la stessa necessità, se ben giudico, delle cose richiede. Il Capitolo generale del nostro Ordine ci chiama, acciò anche noi, che desideravamo sedendo a suoi piedi di unirci al Signore, siamo già sforzati ministrare allo stesso Signore sollecitamente cooperando. Si deve sopportare questa commutazione. Con questa breve, come spero, sollecitudine, e amministrazione, più quieto ci sarà nella nostra solitudine, e non piccolo comodo si acquisterà per lo studio della santa Contemplazione, es perciò più fermamente noi, e chi dopo di noi viverà in questo Eremo, potremo sedendo nella solitudine, e tacendo, pascerci, e nutrirci con la soavissima parola della vita. In questi giorni però ( e anche mesi) nellà quali doveremo stare nella Cittàmel Monastero: e tra le sollecitudini delle cose, dobbiamo (se dico bene) quanto possiamo con l'ajuto di Dio, e senza detrimento del negocio, per il quale siamo chiamati, osservare la tranquillità della solitudine, l'instituto della vita Eremitica, e il proponimento della contemplazione; sebbene stimo ci sarà faticoso, e difficile, che in così diversa, e quasi totalmente opposta conversazione posti, possiamo riteuere qualche immagine, ed ombra di questa nostra soavissimo vita, la quale, fra tutte, una volta abbiamo eletta. Nientedimeno cà dobbiamo sforzare, niente diffidando dell'ajuto del Nostro Signore Gesù Cristo, d'imitare in qualche parte questa nostra amabile Eremitica conversazione, se non potremo in tutto osservarla, e pienamente esprimerla. Il che acciò più facilmente possiamo fare, Io (sebbene per questo

me-

quie

del

pan

le C

lare

Vele

tim di a meno idoneo di tutti) prevedendo, e statuendomi, avanti che venga l'occasione, quello che allora averemo da procurare, ed operare, ora quietamente nella Cella standomi, mi ho prescritte certe leggi, come di una futura navigazione, per potermene poi servire in quei tempi; Imperciocche, tosto che averò incominciato ad essere agitato dalle procelle della Città, e de' negocj, non istimo che averò opportunità di tempo, e di mente, da pensare a queste cose. Queste adunque non mi son vergognato di mostrare a te, con cui tutte le cose, e anco l'anima stessa tengo comune. Leggerai, Fratello mia con pazienza le mie sciocchezze, e con la penna procurerai di emendare, e correggere, eriprendere, tutto che ti parerà; che per questo, dall'una parte, e l'altra, bo lasciato la margine più spaziosa, e se conoscerai qualche cosa megliore di queste, fammene

parte . Vale . 1513. die 9. Februarii in Cella nostra .

fpe.

atta

utos

into

0,0

Ca.

mal-

orre

uel-

nen-

a fe ere

rma

spe-

into

a lui

mu-

1 67°=

e di

dri 2

tolo

200-

tra-

دے ا

, e

pic-

Co

710 >

1/10

ella

lel-

, e

ela

100-

ile,

70f=

ma

) cē

ie-

rica

14%

flo

Dopo la suddetta lettera soggiunge li proponimenti seguenti. Osfervare inviolabilmente l'aftinenza, e il digiuno dell'Eremo. La fera non prendere niente, fe non per necessità, e allora poco. Procurare, che alla mensa si faccia la lezione, e si offervi il silenzio. Mangiando in Refettorio con i Monaci, mangiare folamente di quelle cofe, che fecondo le Costituzioni dell'Eremo ci è lecito. Quando si dovrà mangiare co gli Ospiti, o Secolari, o Religiosi, farlo in Resettorio, o nelli giorni, che si suol mangiare in Resettorio. Non usar letto di piuma, nè di più delicata materia degli usati. Dormire vestiti, siccome solemo all'Eremo . Ognuno avere la sua Cella, o almeno letto separato, Andare a. dormire a tal'ora, che poi non sia necessario dormire dopo il Matutino, dopo il quale fenza necessità non è lecito. Qualche giorno, almeno la festa feria, se è possibile, osservare il silenzio. Nelli tre giorni, ne' quali si suol fare l'astinenza, osservare ancora il silenzio, se è possibile, quanto alli Forastieri, e Monaci, eccettuata sempre causa di negocio. Stimo conveniente qualche ora del giorno custodire il filenzio anche fra noi, cioè dopo il pranso, rese le grazie, tacere per un'ora. Avanti Messa, e dopo Compieta, non parlare con alcuno, senza necessità. Parlare poco di se stesso, e delle cose sue mai; Fuggire come mortifero veleno detrazioni, mormorazioni, e fimili, nè volontieri afcoltarle. Non parlare de' Prencipi, di guerre, nè d'altre novelle del Mondo, e se altrui ne parlasse, voltare il discorso altrove. Non parlare con donne, & anche guardarsi da quelli del nostro servizio, più giovini . Fuggire le contenzioni, ed inutili dispute; il che si farà, se uno cederà all'altro, e li confentirà. Dire l'Ufficio in Coro con li Monaci di notte, e il giorno a Prima, e all'altre ore quanto più fi potrà. Non lasciare i soliti salmi, ma procurare di dirli avanti pranso. Prendere ogni giorno le stazioni a' Sacri Altari, come si sa nell'Eremo. Confessarsi ogni settimana. Fare una Confessione generale con un qualche Religioso dotto, di altra Religione, con licenza de' Padri Superiori. Ogni giorno afcol-

tare Messa, e qualche volta servirla. Communicarsi ogni Domenica, o almeno due volte al mese. Ogni giorno qualche parte d'ora darsi all'orazione, per il buon fine del Capitolo. Ogni volta che fi dovrà trattare con qualcheduno, dire devotamente al cuore: Non erubescant in. me, qui expectant te, Domine virtutum. Non confundas super me, qui querunt te, Deus Israel. Sempre dare buon'esempio col parlare, e con l'operare: Non mangiare, nè dormire fuori del Monistero, nel quale faremo, nè uscire, senza mera necessità. Se si potrà qualche volta, falva la perfezione eremitica, ascoltare qualche Predicatore. Ogni giorno vedere qualche cosa della Sacra Scrittura, e Santi Dottori. Per niuno dimandare grazie al Magnifico Giuliano, nè ingerirli ne' negoci de' Secolari: o da niuno ricever doni, quantunque anche piccoli, o da amicissimi. Non accettare nuove amicizie, nè cercarle. Non cercare le cose, e li negoci del Monistero, nè delli Monaci, nè volontieri udirle. Trattare li nostri negoci partiti tra noi due, senza. andare per mano di altri, così, che mentre l'uno farà occupato, l'altro supplifca. Sempre, ed in tutte le cose effere tra noi d'accordo, ed unanimi, come buoni fratelli ajutarfi l'un l'altro. Datasi l'occasione di tirare qualcheduno alla Religione, non effere negligenti. Non temere fatica alcuna, per adempire la divina volontà, e fare il nostro negocio rettamente, non curandosi di quello, che potessero dire di noi. Non solo in questo nostro negocio, ma in tutte le cose, e sopra tutte in tutta la nostra vita, ne' costumi, nella conversazione, nel parlare, e operare, sprezzati tutti gli umani rispetti, confessar Gesù Cristo, la sua verità, il suo Vangelio costantemente, e mostrare, che fuori di lui non istimiamo cosa creata.

Tanto scrisse il P. D. Paolo Giustiniani al P. D. Pietro Quirini, e lo scriffe per non rompere il filenzio parlandogli a bocca. Nel che vedesi la sua attenzione al proprio instituto, una principale parte del quale è il filenzio, figliuolo della folitudine, e compagno indivifo della vita contemplativa. Stese poi un sì bello metodo di vivere per se, e per il compagno, perche non erano essi di quelli religiosi, che osservano la Regola, solamente finche non hanno alcuna scusa per vivere a modo loro. Perciò non volle andare a convivere co' Cenobiti, e in Città, fe non premunito con i riferiti proponimenti,i quali erano in compendio la maniera del vivere Eremitico di Camaldoli, per avere a mutare il sito, non la condizione, portato come si poteva, l'Eremo di Camaldoli in Firenze, il Bosco nella Città, e l'Anacorismo ne' Cenobiti. Premunito nel modo predetto alli 16. dello stesso mese di Febbraro si portò con Pietro Quirini in Firenze, dove furono ambidue accolti dal P. Gen. Dolfino, con cordialità di affetto, propria del suo buon cuore verso tutti, ma speciale verso due suoi Sudditi, e figliuoli spirituali, quali erano Paolo Giustiniani, e il detto Pietro Quirini. Fece loro asse-

gnar

ment

perfi

puro

te,qt

tere,

s'inco

marli

tratta

la pr

dizio

preg

nenti

logge

molto

fimo (

vi fu

la Pa

battu

nimo

giofit

del Ca

ciò co

nuovo

in tut

mento

Creti ( ze Cit

gioli.

nato,

197 Oft

lita P

li del

bra a

Sine d

,0

ra

are

12

1e 3

e 9

10 3

ial-

re.

ot-

irli

che

le.

2

tro

Πij«

ra-

ati-

et-

old

112

res

tà,

lla-

21 3

·6-

]]]2

er

110

do

à,

n-

are

10-

10-

70

ore

e-

gnare due Celle, nelle quali potessero con ogni comodità religiosa trattenersi fino a Capitolo, vivendo in esse con ogni libertà di spirito, e fenza veruna soggezione, di chi potesse recare ad essi qualche impedimento nella continuazione di quel tenore di vivere, quale già egli sapeva, che essi prosessavano, e pensavano di continuare con la maggiore perfezione a loro possibile. Perche poi gli aveva chiamati a sè, non a puro fine di averli come compagni, ma per trattare con essi agiatamente, quanto aveva preveduto di necessità doversi anticipatamente discutere, e stabilire, per così dire in idea, acciò nel tempo del Capitolo non s'incontrassero intoppi, che portassero disturbi, o impedissero le risoluzioni:perciò da lì a non molto dopo il loro arrivo incominciò a chiamarli a congresso; e quanto fosse necessaria una sì prudente maniera di trattare quello, che tanto lui per la fua parte, quanto il Giustiniani per la propria, avevano proposta ne' preliminarj, ben si vidde dalla condizione riguardevolissima de' Personaggi, che di quando in quando si pregavano ad effere, come Arbitri nella rifoluzione delle difficoltà, che inforgevano; poiche furono tra gli altri principalmente l'Eminentissimo Signor Cardinale Santa Croce, Bernardino Caruviala Spagnuolo, nato nella Città di Placenza in un Regno di Spagna., loggetto per gran dottrina, e per le varie vicende di sua fortuna, molto celebre, e di finissima prudenza in qualsisia maneggio. In secondo luogo fi numerava Monfignor Arcivescovo di Firenze, amiciffimo di Paolo Giustiniani, Cosmo de' Pazzi Fiorentino. Finalmente vi fu anco Giuliano de' Medici, restituito all'onore, ed al governo della Patria. Da questi soggetti addunque si toglievano nelli punti più dibattuti quelle difficoltà, che parevano le massime; laonde senza un minimo disturbo in Casa, e senza che mai trasparisse un'ombra d'irreligiosità nelle parti, che erano le principali, si conchiusero i preliminari del Capitolo in maniera tale, che giunto il tempo di esso, si incominciò con felicità, e con migliore successo su terminato, propostesi di bel nuovo le cose già privatamente stabilite, e molte altre, osservandosi in tutto con molta religiofità quanto prescrivono per l'ottimo regolamento di si venerabili Congressi, le Constituzioni dell'Ordine, li decreti Canonici, e Conciliari, con una fingolare edificazione di Firenze Città molto rissessiva su gli altrui andamenti, specialmente de' Religioli.

Il P.D. Giovanni Trevisano riporta distintamente quanto su ordinato, commandato, e proibito in detta Adunanza, in cui si pubblicarono venticinque capi di ordinazioni diverse. Avanti ogni altra su stabilita l'unione di tutti i luoghi pertinenti a' Monaci, ed Eremiti sigliuoli del Patriarca S. Romualdo, e la riduzione di essi, come di tante membra a formare un sol corpo sotto un sol capo. Questa unione su l'origine della Congregazione Camaldolese di S. Michele di Murano. Si

80 chiamò Camaldolese, presa la denominazione dall'Eremo della Gran Camaldola di Toscana; si chiamò poi di S. Michele di Murano, perche in quel tempo il detto Monistero era il più famoso, nell'osservanza. nella folitudine, nella fabbrica, e in qualunque altra condizione, che lo rendeva sì riguardevole, da meritare di effere capo di una Congregazione Monastica. Così in capo a cinque secoli in punto, tutti i Figliuoli del Padre S. Romualdo si ridussero, per così dire, in Republica, quando per l'adietro ogni Monistero faceva da sè Monarchia; modo di governarfi, che una volta doveva essere l'ottimo, qualunque fussene la cagione: ma per la mutazione di molte cose, il tempo, e l'esperienza ha fatto vedere, esser egli il peggiore. Perciò su decretato in primo luogo, che tutti, e ciascun Monaco, o professo dell'Ordine Camaldolese, presenti, e futuri, ancorche siano in diversi luoghi, siano però un'istesso corpo, ed una Congregazione, detta del Sacr'Eremo, e di S. Michele di Murano. Poi, che questa nuova eretta Congregazione del Sacr' Eremo Camaldolese, e di S. Michele di Murano comprendesse tutti i luoghi degli Eremiti Monaci, e Monache, e così formasse un solo corpo, ed il Priore del Sacr'Eremo dopo il Generale, avesse sempre il primo luogo fopra tutti gli Abati, e Priori, ma fosse la di lui residenza nell' Eremo, e fare totalmente la vita Eremitica, come fanno gli altri Eremiti, senza poter egli per la propria autorità, o di alcuno Capitolo rilasciare in conto alcuno il vivere Eremitico, ma secondo le Costituzioni, e. consuetudini antiche lodevoli mantener lo dovesse. Se li tolse la perpe. tuità, ed ordinossi che il Capitolo dell'Eremo si formasse nell'avvenire solamente dal Priore, e dagli altri Eremiti, che almeno avessero fatta la vita Eremitica per fei mesi nell'Eremo, ancorche non fossero Sacerdoti: Si levò ancora la perpetuità al Generale dopo la morte, o cessione del Gen. Dolfino, a cui per molti buoni rispetti si lasciò la libertà di rinunciare, o perseverare. Si commandò inoltre, che tutti li Ministri, Amministratori &c. sì presenti, che d'avvenire di non buona conversazione, e sama in Fontebuono, Camaldoli Fiorentino, e in tutti gli altri luoghi, per tali stimati da due parti delle tre del Capitolo degli Eremiti dell'Eremo, subito fossero rimossi da quei luoghi, secondo che di giorno in giorno venissero nominati dagl'istessi Eremiti, per il qual'effetto, se fosse bisogno, fosse anche lecito implorare l'ajuto del braccio Secolare, e con ragione, perche si chiamano li Cirusici del secolo a curare le piaghe de' Religiofi. Si decretò in oltre, che fecondo la più antica consuetudine, quanto prima si circondasse l'Eremo in quel modo, che più opportuno venisse stimato dagli Eremiti: così che restasse una sola Porta, o al più due, da uscire, e da entrare. Che si facesse una Foresteria per li Secolari, Iontana dalle Celle degli Eremiti, per maggiore loro quiete. Che niuno Eremita potesse essere sforzato a prendere gli Ordini Sacri, o qualunque Prelatura; ma fenza scru-

nel t nece

101 finit

mua

diat

fati

plic dell an

he

3 ,

he

e-9

Fia

ca,

o di

ene en-

mo

10=

erò Mi-

cr3

ti i

p0,

mo

ell'

liti,

arc

في

pe•

lire

itta

er-

10-

rtà

ni-

2110

ittl

de=

do

ril

del

le-

OILa

in

che

ne 11

mi-

22=

ru

polo di coscienza ricusare potesse. Che si riformassero le Costituzioni nel termine di trè anni, e di tutte un solo volume si componesse. Si secero oltre le predette, molte altre Costituzioni spettanti all'ottimo governo, sì de' Monaci, che degli Eremiti, le quali tralassio come non necessarie a dare lume a questa Storia, nella quale bastantemente dalle accennate, si vede, che per opera, e fatica del B. Paolo Giustiniani si secenell'Ordine Camaldolese un Capitolo Generale, che diede l'anima, e lo spirito a tutto l'Ordine medesimo, come a chi lo considera; ma non sinì quivi il suo merito.

### Il B. Paoro Giustiniani si porta a Roma per ottenere la conferma Pontificia del Capitolo riferito. C A P. XX.

IN Capitolo Generale di tanta importanza, come il prenarrato; ) bisognava che avesse tutta l'autorità possibile, acciò obbligasse mell'avvenire qualunque Monaco, o Eremita Camaldolese, in particolare, ugualmente che tutti essi in universale. Li Figliuoli di S. Romualdo essendo stati ridotti in Congregazione, questa prendeva una auova forma, per così dire, di una nuova Religione; Era dunque per quelto capo necessaria l'approvazione Pontificia. Perche poi si trattava in esso di restringere alcune rilassatezze, e ridurre l'Ordine a i limiti dell'osservanza regolare, secondo il rigore dell'Instituto Eremitico, non era per essere di piena soddisfazione a quelli, che amavano la libertà, di cui già erano in possesso; e perche in oltre quando trate tali di cose odiose, come sono quelle che rimirano l'osservanza regolare, molti di tenue, ugualmente scienza, e coscienza, non fanno gran conto di quanto ordinano i Capitoli del loro Ordine, dicendo con varie scuse biafimevoli, che non ponno obbligare, e che si richieggono le conferme di molti altri seguenti Capitoli : e che perciò bisogna stane a vedere, quello che succederà in avvenire, e intanto godersi la libertà di presente; perciò, se a quanto si era ordinato nel mentovato Capitolo, non dava tosto la mano sua il Pontesice, che approvandolo il confermasse, e confermandolo li recasse la forza di subito, e immediatamente obbligare tutti quelli che si dicevano Camaldolesi, ogni fatica era stata vana, ogni ordinazione inutile, e saria stata simile ad un Cannone carico di sola polvere, atta a far del rumore, ma non capace di atterrare que' muri, contro i quali si era posta in apparecchio di combatterli una sì gran Machina.

Pertanto pochi giorni dopo, che su terminato il detto Capitolo; il P. Paolo Giustiniani si mise in pronto per andare a Roma, per la supplica del Pontesice a nome di tutti i Capitolari, dell'approvazione, e della conferma di quanto si era da i medesimi Padri in esso stabilito.

Fu destinato a questa spedizione il Giustiniani, come quello che si riputava il più atto; In lui era zelo, era prudenza, era facondia, era destrezza grande in ogni maneggio, era sinalmente presso il Pontesice una stima particolare del suo merito. Chi addunque meglio di lui poteva intraprendere, con sondata speranza di ottimo successo, un'a sfare sì rilevante, di tanto onore a Dio, e tanto utile alla Religione sua Madre?

Non fu restio alle prudenti deliberazioni de' Padri il Giustiniani: desiderò solamente questa grazia per sua consolazione, ed ancora per più avvantaggio della causa commune, la compagnia del Padre D. Pietro Quirini, quale li fu con ogni prontezza conceduta; Quindi egli con il detto compagno alli dieci di Maggio, si mise in viaggio verso Roma, dove giunto a piccole giornate, incominciò tantosto a trattare la conchiusione del negocio, per il quale precisamente vi si era portato. Era samoso in quella Città il nome degl'Eremiti Paolo Giustiniani, e di Pietro Quirini . Perciò vi furono ricevuti da molti Domini di stima, con segni di un rispetto particolare: Anzi con il favore di questi, ed altri Amici loro, più facile ebbero l'adito al Pontefice; quello però, che più di tutti giovò al Giustiniani, surono le lettere di efficacissima raccomandazione alla Corte, con le quali ben forniti si erano spiccati da Firenze; imperocchè il Magnisico Giuliano fratello di Leone Decimo, molto potentemente aveva raccomandato al Pontefice, li due prenominati Eremiti; Perciò introdotti furono speditamente al bacio del fagro piede, & all'udienza di sua Santità, la quale ricordevole dell'antica amicizia con ambidue, mostrò un aggradimento particolare in vederli;e perche già sapeva sin da quando era in altro stato tutte le vertenze Camaldolesi, in poche udienze re-Aò pienamente informata di quanto doveva esporre il Giustiniani, il quale ancora le presentò il transunto autentico, degli Atti del Capitolo. Il Papa ne fece fare, con le solite diligenze della Curia Romana, esattissimo esame,e poi avuti sotto gli occhi i voti di quegli Uomini,i quali aveva deputati, che rivedessero il tutto, e lo informassero, sotto li due del mese di Luglio spedì al Giustiniani un'ampia Bolla, la quale incomincia: Et si à summo rerum Conditore, nella quale distintamente, e con ogni accuratezza si contiene quanto su definito nel Capitolo dell' Unione, con l'aggiunta di molte grazie, e privilegi conceduti all'Ordine Camaldolese, di maniera tale, che si può dire, essere stata la detta Bolla l'anima di quel corpo, che al di d'oggi forma l'Ordine di S. Romualdo. Sicchè in un mese, e mezzo, poco più, poco meno, la prudenza, e attenzione ne' suoi affari del P. Paolo Giustiniani ebbe pienamente spedito un negocio tanto importante. Si tratteneva nulladimeno con il P. Pietro Quirini in Roma, non per godere i divertimenti, che in ognitempo suole dare la Regina del Mondo Cristiano a' Foda g

moi

alli

in.

ben

Or

cor

pil

nuo

tan

il r

tani

pol

101

ac

COL

effi

nu.

de-

مے

10-

12-

0

111:

per

D.

n.

180

ìΠ-

10-

olti

n il

n-

ىە

en

ia-

an-

0-

an-

un

do

rea

11

10.

at-

ali

ue

0 -

, e

ell

di-

tta

0.0

ru-

rie-

di-

110

010

dan-

restieri, ma per soddisfare più quietamente la sua devozione, sibero da gli affari, che per fanti che essi siano, sempre sono di distrazione, e di qualche dissipamento d'animo in chi li tratta; Che però la sua dimora non fu molto lunga, essendosi egli posto in viaggio di ritorno alli nove d'Agosto col Compagno P. Quirini, e pieno di consolazione particolare per i Brevi Apostolici, che seco recava, alli 13. si ritrovò in Firenze, ed ivi fermossi alcuni pochi giorni, non tanto per respirare dal viaggio, quanto per effere a visitare il Magnifico Giuliano deº Medici, al quale consegnò le risposte delle sue lettere che aveva seco portate. Lo raguagliò di quanto aveva ottenuto graziosamente dalla beneficenza di sua Santità Leone Decimo; Glie ne rese i dovuti ringraziamenti, supplicandolo a continuare nelle occorrenze il far godere all' Ordine Camaldolese gli effetti del suo autorevole Patrocinio. Fu ancora a baciare il fagro Manto a Monfignore Arcivescovo di Firenze, e passare seco quegli atti di convenienza, che nella sua Persona erano li più precisi. Così pure si diportò con altri de' Principali,e de' suoi Amici, i quali feco si rallegrarono vivamente del suo felice ritorno, ma molto più del felicissimo successo, il quale avevano avuto i suoi maneggi in Roma, in avvantaggio sì spirituale, che temporale per la sua nuovamente eretta Congregazione Camaldol efe, di S. Michele di Murano; dandoli nello stesso tempo il buon viaggio per il Sagr'Eremo. Quindi comiatatoli nelle forme più religiose, e civili, che ad un suo pari convenivano, da' Signori di Firenze, si licenziò ancora da' PP. del Monistero degli Angeli; e ai diecinove finalmente si ritrovò nel suo tanto desiderato, e sospirato Sagr'Eremo di Camaldoli, lodando, come scrisse egli medesimo ad un suo Amico . Laudando , e benedicendo Dio, che gli aveva ricondotti dalle tempeste della Città, dopo una tanto lunga peregrinazione, al porto della solitudine.

Con che gaudio, e giubilo fossero ricevuti il Giustiniani, e il Quirini, dalli Padri Eremiti di Camaldoli, è più facile immaginarselo, che il riserilo. Al pari del desiderio che essi avevano di riceversi, ebbero l'allegrezza in vedersi; che però tutti si surono incontro in allegrezza di spirito, ringraziando sua Divina Maestà, che gli avesse guardati per tanto tempo in tutto le loro strade, con prosperità di salute, e di successo. Poi nel giorno seguente il Giustiniani, a' Padri Capitolarmente congregati, diede ragguaglio del viaggio, dell'operato in Roma, espose i Brevi Pontifici, sì dell'Unione, e conferma del Capitolo Generale celebrato pochi mesi avanti in Firenze, come delle altre grazie, e privilegi, che aveva ottenuti dalla benignità di Leone Decimo. Furono letti pubblicamente i predetti Brevi, di poi in forma autentica accettati, e registrati, con ogni venerazione, e attenzione, per incominciare tantosto a godere i sossirati frutti, che doveva recare ad essi la puntuale esecuzione, e osservanza rispettiva de' medesimi, man-

上 2

dandosene a tutti i Monasteri, e luoghi de' Camaldolesi, l'avviso, e i Transunti autentici, acciò niuno gl'ignorasse, e sotto il pretesto di una tale ignoranza fi esimesse, o pretendesse esimersi dall'osservanza de' medesimi, e conseguentemente da quanto erasi stabilito nel Capitolo Generale, il quale riceveva la sua forza di obbligare in perpetuo dalla. Conferma Pontificia, non mancando mai nelle Comunità Religiose, anche più sante, alcuni spiriti, che pare non possino avere merito in. cosa alcuna, se quasi per forza non siano ridotti a ubbidire, e fare quan-

to precisamente d'obbligo porta il loro stato.

Il P.Gen. Dolfino diede mano potentemente a questa pubblicazione,e la fece intimare a tutti gli Abati, Priori, e qualunque altro, il quale fosse in posto di Superiorità, acciò immediatamente se n'incominciasse l'esecuzione; importando molto la subidienza de' Sudditi, alle leggi che si promulgano: imperocchè se mai per qualche motivo, il quale non sia più che ragionevole, si differisce la patica delle. stesse, questa dilazione è un principio della distruzione delle medesime. Si instava pertanto dal suddetto P. Generale per la sollecita esecuzione di quanto erasi stabilito nel Capitolo, e consermato dal Pontefice, e in tutti i tre luoghi di Camaldoli, cioè nell'Eremo, in Fontebuono, e nella Musolea si diede principio all'osservanza esatta de' mentovati Decreti, circondandosi il Sagr'Eremo con la muraglia, la quale era stata, e dal tempo, e da altri finistri accidenti diroccata, con danno, e scadimento dell'antica Santità di quel luogo. Non su però questa prontezza d'animo negli Eremiti Camaldolesi con quella felicità, che per altro essa meritava. Sorsero per impedirla sì gravi intoppi, che su necessario l'andata di nuovo a Roma del P. D. Pietro Quirini, ben fornito di lettere di potentissime raccomandazioni presso il Pontesice, e altri della Corte Pontificia, perche quello che doveva dare mano prima, e più degli altri, per un certo suo rispetto umano, o per maligna intenzione di qualche confidente, che si abusava della sua piacevolezza, come pentito del decretato, si era adoperato in modo tale col Pontesice, che questi stava per rivocare alcune cose delle già da lui confermate; il che saputosi in Camaldoli da' Padri Eremiti, questi unitamente con una gravissima Supplica pregarono Sua Santità a non ritrattare un jota solo di quello, che così fantamente aveva già stabilito, e con una folennissima Bolla pubblicato.

In questa Supplica si sottoscrissero venti Eremiti, fra Coristi, 🕳 Conversi. Nelli primi fu ancora il B. Michele di sopra nominato. Aveva all'ora anni fettanta di sua età, e quindeci di Reclusione, perche vi si legge sottoscritto in questi termini. Dominus Michael Florentinus 60. . etatis 15. Reclusionis annum agens. Tra i secondi è notato in penultimo luogo un Converso con queste parole. Frater Michael Angelus. Da questi due Micheli non bene offervati da alcuni nostri Istorici, è

Sto

desi

e gr

rati

de

rem

anii

Giu

qua

mo

non

, e i

una

ne-

Ge-

2

le,

ميالا

lan.

210-

ua.

in-

di-

)tie

e

esi-

CU-

te-

10-

to-

ale

lta

che

e fu

e 2

rle

na

229

fi-

12"

nte

un

na

وع

10-

VI

60.

lti-

45 .

è

avvenuto lo sbaglio nel notare gli anni della Nascita; e Reclusione. del B. Michele, quando per verità deve quella notarsi sotto l'anno mille quattrocento cinquantaquattro, e questa sotto il mille cinquecento uno, come da me si accenna nella sua Vita, che diedi alle stampe in Roma l'anno mille fettecento ventiuno, e che ho voluto quì di nuovo accennare per i documenti manifesti suggeritimi al presente in questa Storia, ritornando alla quale dico, che la Supplica mentovata di fopra, su trasmessa a Roma in mano del P. Quirini, a cui il Giustiniani la raccommandò con tale premura, ed il Quirini promosse l'astare. con tale efficacia, che sebbene ritrovavasi nella stessa Città, quel medefimo contro di cui si supplicava, e vi si ritrovava in molta stima... e grazia presso il Pontefice, come pure presso molti Prelati, e Porporati di grande autorità, prevalse la giustizia della causa la favore de' Supplicanti, composte amichevolmente ambi le Parti. Perciò il Pontefice non fece novità alcuna, e gli Eremiti Camaldolefi, rimasti in piena libertà di se stessi, incominciarono a rendere pienamente il loro devoto servizio alla Maestà dell'Altissimo, e, grazie a Dio, l'hanno sempre continuato fin al di d'oggi. Tanto importa il non avere intoppi nella via del Signore, dove ogni cofa che fia d'inciampo, ferve di remora a quel corso, il quale vuole strade sgombrate, acciò non vi is arresti subito, chi trova in esso degli impedimenti.

Il B. Paolo Giustiniani và in Urbino, e incomincia ad avere pensicrì di dilatare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fuori della gran Camaldola di Toscana. Cap. XXI.

Ntanto che in Roma dal P. Quirini si trattavano gli accordi, gli L Eremiti Camaldolesi, sperando un'esito selice a i medesimi, conanimo assai quieto, si diedero aristorare quanto aveva bisogno di rifarcimento. Quindi in breve si vidde resiorire il Sagr'Eremo con quei progressi di spirito, che avevano desiderato gli abitatori d'esso, ed il Giustiniani, che nulla aveva avuto più a cuore fino a quel giorno, quanto che l'arrivare a godersi con tutto suo genio quel sagrosanto ritiro, e quell'anacoretico silenzio della gran Camaldola; non capiva in sè, per l'allegrezza, attendendo con un totale raccoglimento di se stesso, alle mistiche applicazioni, che tanto più riducono in uno l'Uomo interiore, quanto esse sono più attente, e continuate. Aveva ripigliato in ogni punto di offervanza il suo primo rigore, o per dire meglio,studio di vivere da Eremita Camaldolese,non finendo di dare benedizione à Sua Maestà Divina, che finalmente si fosse misericordiosamente compiaciuta consolare i suoi desideri. Il P. Maggiore del Sagr'Eremo li aveva permesso di visitare, e conserir qualche volta col già nominato Beato Michele. Così Paolo, ed il Rinchiuso conferendo uno

con l'altro erano a guisa di due accesi carboni, che a vicenda si comunicavano il calore, e mantenevansi sempre più vivi negli ardori di quella santa carità, la quale ardeva ne' loro cuori, spirando in essa l'aura che non mai si stanca dello Spirito Santo, e così di giorno in

giorno la rendeva sempre maggiore.

Si spargeva pertanto d'ogn'intorno il grido della Santità del vecchio Eremita Rinchiuso, nè la fama era muta in divulgare le virtù del Giustiniani; da ciò avvenne, che avendo data da lì a poco alla luce. una prole maschia la Serenissima Duchessa, moglie di Francesco Maria della Rovere, Duca allora d'Urbino, fu pregato instantemente da ambidue questi Prencipi il P. Maggiore di Camaldoli, acciò volesse degnarsi di compire le loro felicità, con mandare ad essi il Padre Michele Rinchiuso, che desideravano avere per Padre Spirituale del loro figliuolo, in quel giorno che doveva folennemente rinascere figlio Mistico della Chiesa. Non poteva il merito del P. Michele ricevere maggior onore di questo: ma la dilui umiltà, ed il genio alla solitudine, a cui si era tutto già dedicato da' tredici anni fino a quel tempo. non era capace d'altro aggravio, per non dire affronto, che di questo. Pertanto, nè esso volle accettare questo invito, nè il Superiore volle aggravarlo con il comando, che lo accettaffe. Tuttavia non era convenevole il non istimare tale favore, che alli PP. Eremiti di Camaldoli compartiva benignamente un Prencipe, in quei tempi così famoso; E però confiderato, che sebbene un Paolo non era uguale a un Michele, ad ogni modo un folo Paolo poteva esfere degno di supplire alle veci di un Michele. Scriffe il Maggiore a sua Altezza le difficoltà che incontrava in ubbidirla, mandandole il P. Michele, ma che quando si fosse degnata dichiararsi se non del pari, almeno a sufficienza ben servita nella persona del P. Paolo Giustiniani, con questo si faria prevalsuto della propria autorità, e l'averebbe tantosto spedito a piacimento di sua Altezza. Ricevuta questa risposta il Duca, mostrò qualche spiacere, che il P. Michele non fusse per andare ad Urbino, come vivamente desiderava tanto lui, quanto la sua Duchessa: nulladimeno pienamente informato del merito del Giustiniani, di cui era già nota la nascita, ed ogni altra qualità più riguardevole, rescrisse, che non li saria stato discaro il cambio, che li proponeva. Pertanto ecco Paolo Giustiniani, quando meno fe lo pensava, posto in necessità di fare un'Intercalare alle sue delizie, lasciando l'Eremo per andare ad Urbino, la solitudine per portarsi in una Città, ed un bosco, per essere a far comparsa onorifica. da Padrino di Battefimo, ad un Figliuolo Primogenito di un Duca in una Corte.

Quando glie ne fece parola il P. Maggiore, si mostrò con grandi sentimenti, propri del suo spirito, discepolo degno del suo Maestro, qual'era il P. Michele: nulladimeno, perchè il medesimo P. Michele

ave-

aver

data

chel

mer

foll

cor

re in

fuo I

a pro

Dac

race

niar

gran

ſa, e

tico,

diede

penfa

accid

Quel

CHOrd

poco

germ

molte

tempi

a pen

le del

all'uf

Prim:

trasp

ro fen

ticola

Cipale

no B

prede

dentr

fimo n

nu-

di

12

7

ec-

ce

aria

am-

de-

he-

oro

Mi-

ag.

ıdi-

po,

sto.

olle

on-

doli

;E

ele,

veci

011-

de-

ella

ella

Al-

eil

de-

or-

gni

aro

an-

sue or-

a

i III

ndi

09

ele

aveva ciò suggerito al P. Maggiore, non potè esimersi da questa andata, così comandandoli il P. Maggiore, e persuadendogli il P. Michele. Pertanto per ubbidire, sagrificò ogni suo volere all'autorità dell'altrui comando, e portossi in Urbino. Come venisse ricevuto, e trattato dalla Pietà, e Generosità di que' Prencipi, ogn'uno può facilmente immaginarfelo. Tuttavia se alcuno che leggerà questa Vita non fosse capace di formarne quell'idea, che merita la verità del fatto, ancorche non riferito con quelle formole, le quali sono più atte a porre in vista convenevole le cose, dirò questo solo, che il Duca volle la. Figliolanza dello stesso Sagr'Eremo di Camaldoli al Prencipe infante. fuo Figlio, che chiamossi Guido Baldo, e poi nella sua Città di Pesaro a proprie spese sabbricò per i Camaldolesi quel nobile Monistero, che ancor in oggi si vede onorato con il titolo di S. Maria degli Angioli. Da così nobili, e generose rimostranze di gratitudine, pienamente si raccoglie quel gradimento che ebbero del nostro Padre Paolo Giustiniani li due Prencipi mentovati, da quali perciò egli ritornossene al suo Eremo di Camaldoli molto foddisfatto, & edificato, con avvantaggio grande di riputazione a gli Eremiti Camaldolesi suoi Fratelli.

Non fu però anche fenza qualche guadagno spirituale dello stesso Giustiniani:imperocche più volte ebbe egli a discorrere con la Duchesfa, e suo Consorte, ed altri Signori della Corte dell'Instituto Eremitico, il quale molto lodato da essi, fu cagione, e forse, forse, glie ne diedero motivo li medefimi Signori, co i quali ne faceva parola, che pensasse a stendere le propagini di sì rara vite, da un mare all'altro, acciò un bene tanto grande divenisse maggiore coll'accomunarlo. Questi, e simili discorsi furono un piccolo seme, che gittato nel di lui cuore,e portato su l'Alpi della sua Toscana nella Gran Camaldola, appoco appoco si riscaldò, e all'usanza di ogni altra semenza, quando germoglia, incominciò a dilattarfi, e gittare radice, per di lì a non molto produrre quella gran Pianta, che, grazie a Dio, hanno li primi tempi ammirata, e ammira anche il Secolo corrente; cioè incominciò a pensare, che saria stata maggiore Gloria di Dio nel profitto spirituale della Chiesa, se gli Eremiti Camaldolesi non si sossero contentati, all'usanza de' monti, non partirsi mai da quel luogo, in cui surono la prima volta da Dio creati, ma voler anzi esfere Piante, le quali, o li trasportano altrove, ed avvantaggiano con la mutazione del sito, o i loro femi si spargono sotto altri Climi, evi allignano con successo particolare, o veramente i rami d'esse si piantano svelti dal tronco principale, che forma il corpo dell'Albero, e in breve tempo se ne formano Boschi. Pertanto sece ritorno al suo Camaldoli il Giustiniani col predetto sentimento, però non manisestato ad alcuno, conservando dentro se stesso quest'arcano, il quale forse sù quei principj da lui medesimo non fu molto considerato, ma poi appoco, appoco crescendo sempre vie più quel defiderio, incominciò a rimirarlo, come una tacita. volontà di Dio, che si dilatasse la famiglia Eremitica del Nostro Padre S. Romualdo; quindi si mise in cuore di non disprezzarla: La coltivò pertanto, e a suo tempo la mise in esecuzione, con quella virtù, e fortezza d'animo, la quale riferirassi a suo luogo.

#### Andata del B. PAOLO GIUSTINIANI a Roma, per la morte del P. D. Pietro Quirini, CAP. XXII.

Itiratofi a Firenze il P.Gen. Pietro Dolfino in esecuzione de' Con-R Itiratoli à Firenze il P.Gen. Pietro Donno in elecuzione de Con-cordati amichevolmente in Roma con ogni fua fodisfazione, e decoro stabiliti dal P. Quirini a nome degli Eremiti di Camaldoli, camminarono le cose del Giustiniani con ogni quiete, quand'ecco (tanto è incostante la condizione delle umane vicende) un'accidente non mai pensato lo mette in necessità d'intraprendere un'altra volta il viaggio di Roma; perche D. Pietro Quirini gravemente infermatofi colà nel mese di Agosto, sece sapere a' Padri Eremiti, e nominatamente al P. Paolo Giustiniani, il suo stato pericoloso, e un vivo desiderio della di lui affistenza in caso, che il Signor Iddio lo chiamasse a sè con quella infermità. Questo avviso inaspettato su di universale cordoglio a tutto il Sagr'Eremo, ma più sensibile su in Paolo, sì per l'antica fanta amicizia, e sì per gli altri motivi più ragionevoli, che correvano fra essi, di una perfetta corrispondenza d'affetti. Pertanto dalla sua carità, e dal suo amore spronato, andò con ogni sollecitudine a Roma il Giustiniani, ove trovò il suo buon'Amico, Compagno, e Fratello Quirini, non solamente in quello stato, che li venne scritto la prima volta, ma in disposizione assai peggiore; che però ebbe un gran campo la. medesima sua carità, di mostrare tutto il suo genio verso l'Infermo, servendolo con ogni attenzione, senza alcuna riserva della propria. Persona. Non tralasciò di tentare quanto poteva promettere l'artedella Medicina, in favore dell'Infermo: ma perche, ficcome ogni Uomo ha il giorno del suo nascere, che Iddio solo stabilisce, e niuno lo altera, così quello della morte, non è possibile il sospenderne gli effetti, quando sia giunto. Pertanto alli 23. di Settembre, assistito, e confortato al ben morire dal Giustiniani, con sentimenti di gran pietà, e perfetta raffegnazione alli Divini voleri, rese l'anima al Creatore, con sommo spiacere de' suoi Amici in Roma, e con un' indicibile rammarico del Giustiniani, il quale tuttavia con la grandezza del suo animo piissimo, e semprerassegnato in ogni cosa al Divino Beneplacito, non solo pazientemente lo tollerò, ma con distinti rendimenti di grazie, che dal più intimo del suo cuore dava a Dio, lo ricevette, su la rissessione specialmente, perche vedeva, che la Divina bontà aveva liberato il

cold

per

il M

ce I

dic Po

pac

qua

lo f forz

dit

Con

che **Ipir** 

len?

re d

suo carissimo Amico, Compagno, e Fratello, da un peso molto pericoloso, come diceva egli, cioè dal Cardinalato, che gli era imminente, per le fue rare prerogative, e perche, sì la fua Repubblica Veneta, che il Magnifico Giuliano, fratello germano del Regnante allora Pontefice Leone Decimo, lo promovevano esficacemente, e Giuliano si eradichiarato, che gl'interessi della Chiesa richiedevano nel Sagro Senato Porporato di Roma, un foggetto di tanta abilità, che lo rendeva capace di ogni più grande affare. Addunque la Porpora Cardinalizia era il peso tanto pericoloso, che considerava il Giustiniani, e per causa del quale se li sminuiva il dosore della morte del P. Quirini, ristettendo l'Uomo prudente le conseguenze scabrosissime, che poteva portare al lo spirito dell'Amico l'Eminenza del Posto, nel quale bisogna quasi per forza diventare un'altro, specialmente per certe Persone, nelle quali non è che difficilissimo, per non dire impossibile, il concordare daddovero il rigore del professato Instituto con le convenienze, e como-

dità del nuovo onore a cui sono portate.

ta

dre

ivò

-10

Offe

de-

am-

ito è

mai

ggio

nei

e al

lella

iella

utto

nici-

li, di

e dal

nia-

ini s

lta,

120

mo,

ria

te

Uo-

10 10

effet-

nfor-

per-

fom-

rico

diffi-

n fo-

, che

Tione

toil [uo

Raguagliò il P. Paolo Giustiniani li suoi Fratelli Eremiti in Camaldoli della perdita comune, che si era fatta nella morte del P. Quirini: raccommando la sua anima con maniere distinte, a i pij sustragi delle loro ferventissime Orazioni; e in se stesso non mancò a tutti quegli atti di Religione, e carità, li quali richiedeva da lui il suo stato, e la condizione fingolare della fua Persona, cotanto già amica, e amorevole del Defonto. Passati questi ussici di Pietà, e raunate le scritture, le quali erano state in mano del P. Quirini, riveriti di bel nuovo gli Amici, e rinovato il bacio al Sagro Piede del Pontefice, con la fua benedizione, fece follecito ritorno all'Eremo, scontento, e mesto per avere perduto quello, che confiderava come il fuo braccio destro nel sostenere gli affari più pesanti dell'Eremo Camaldolese, e di tutta la. Congregazione. Si partì nello stesso punto però molto assai più difingannato, che prima, intorno alle vanità delle cose mondane, le quali fi veggono per terra con un crollo affatto improvifo, quando fi credevano stabilite immobilmente nella maggiore altura della loro grandezza, ò fortuna. Così il zelo della propria perfezione, e della falute del Prossimo si accese nel di lui animo più di prima, di maniera tale, che ritornato alla Cella del suo Eremitorio, con un nuovo servore di spirito, e risoluto di tutto vivere a se per il suo Dio, più che mai si diede alla vita folitaria, alla meditazione, ed agli altri efercizi di mente,nelli quali fuole l'anima restare ogni giorno più illuminata dalle verità eterne, e difingannata dalle bugie più ben dipinte dalle cose temporali, e caduche. Riflettendo poi quanto giovi a una sì fanta maniera di ben apprendere cognizioni così importanti, la folitudine, il sisenzio il Ritiro, la Mortificazione continua sì interiore, che esteriore di se medesimo, in una parola, la vita Eremitica, e quella stessa ap-

punto, che per divina grazia si osserva nella Gran Camaldola di Toscana, stimò quasi suo obbligo di coscienza il procurare di aprire in. ogni luogo, se sosse possibile, ove ha Figliuoli la Chiesa, una sì grande Accademia delle virtù Cristiane, e perfezione Evangelica. Che però non volle più tenere dentro se stesso chiuso quel suoco, che sin'allora aveva tanto celato, ma lasciollo esalare in maniera tale, che se ne avviddero gli altri, e s'incominciò a farsene discorsi, come è solito di avvenire ogni volta che nelle Comunità traspira in alcuno di essa qualche idea, la quale sembri portare seco novità di cose, o singolarità di spirito nel foggetto, nel quale si scopre. Non ne ebbe però discaro il prudentissimo servo di Dio P. Paolo Giustiniani, perche da quello cheudiva, aveva motivi di ben considerare, ed esaminare se stesso, riflettendo al peso dell'altrui parole, e ragioni, e poi tra se, e nell'Orazione scandagliandole col peso del Santuario, ed illuminandosi sempre più per conoscere più acertatamante la qualità del proprio spirito, se si unisormava al Divino.

## Incomincia il B. PAOLO GIUSTINIANI a scoprire il suo pensiero di dilatare l'Instituto Eremitico de' PP. di Camaldoli. C A P. XXIII.

C Apeva il Giustiniani, che niuno senza temerità può essere Giudice. risoluto del proprio spirito, in quelle cose specialmente, che hanno. del fingolare; pertanto non era pago in se stesso, per quelli soli movimenti interni, che provava, a volere portare fuori de' Recinti della. Gran Camaldola di Toscana l'Instituto Eremitico Camaldolese, non ostante che in ciò non solamente non apparisse cosa alcuna, la quale. avesse dell'illusione, ben coperta colli sottersugi ordinari, della maggior Gloria di Dio, e della salute del Prossimo, ma inoltre apertamente mostrasse la convenienza, o ragionevolezza di un tale pensiere. Pertanto scopri al suo Padre di spirito, il P. Michele Rinchiuso, quanto aveva nell'animo, e come lo sollecitava del continuo un tale pensiere, senza potere da se rimoverlo; laonde da questo stesso congetturava, che fosse da Dio, e non da se, o da altro principio, che lo portasse ad inganni. Nè folamente manifestò il semplice dissegno di dilatare il Sagro Instituto in Italia, ma di farlo navigare fino i mari, e i mari stessi dell'America, la di cui scoperta era molto strepitosa in quel tempo. Addusse le ragioni, che a ciò lo inducevano. Perche poi nello stesso Sagr'Eremo viveva allora un'altro Religioso di molto concetto, ad esso pure fignificò il medesimo, pregandolo a degnarsi di dirli il suo sincero parere su questa sua ispirazione, come egli stimava; Questo brevemente rispose, ma per lettera, perche ancor esso custodiva la Cella di Rinchiuso, e perciò manteneva il silenzio, proprio di quella manie-

ra

rac

218 0

lo a

gi

no

COL

fua

con

por

ri d trai

li po

prin

rip

tun

dell

licen

04

1

п-

rò

ra

V=

·V

che

pi-

et-

10-

pre

(c

era.

lice.

ino.

la.

1011 | e.e.

ag .

en-

nto

ere,

e ad Sa-

tessi

po ·

el-

fin.

bree

jella nice

· 2.

ra di vivere. Rispose, dissi, con queste precise parole: Dio ti salvi, e vivi come desidero. Se non vuoi aver riguardo alla propria persona, abbialo almeno alla tua Congregazione, e al profitto di tutti, che molto da te dipende, stando la Casa appoggiata a te solo: Perciò il Signore ti mantenga sano a benefizio comune degli Eremiti molti anni. Questa settera fu scritta l'anno 1515. la Domenica in punto della Quinquagesima, giorno, in cui nel Sagro Eremo, anche li Rinchiust (se vogliono) ponno parlare con chi desidera con esi avere qualche religioso commercio: e la sua risposta è un'elogio del Giustiniani, perche con brevi parole accenna, quanto giovevole fosse la sua presenza in Camaldoli, e con ragione. Non vi era negozio di qualche considerazione, che alla sua prudenza non si raccomandasse; da lui si prendevano i consegli, e con lui si trattavano tutti gli affari. Tanto nello spirituale, che nel temporale, un solo Paolo Giustiniani valeva per tutti, e in maniera tale, che il medesimo di ciò si lagnava, come cosa non solamente non confacevole al suo genio, ma anzi tutto opposta alle sue risoluzioni, lequali erano di attendere unicamente a se medesimo, cioè al proprio profitto, che vedeva dipendere dalla folitudine, dalla contemplazio. ne, e così dal sequestro di qualsisia applicazione, che lo dissipasse suori di se stesso, necessitandolo a trattare con altri, per affari affatto contrari a quell'Instituto, che desiderava offervare con ogni esattezza.

Ma in una Casa Religiosa chi ha talento da fare da fratello maggiore, non può esimersi nelle occasioni, che appunto con i privilegi della Maggioranza non sia quello, da cui dipendino gli altri fratelli minori della stessa Casa. Il Giustiniani era capace per dottrina, per pietà, e per prudenza, di ogni più grave affare, eziandio economico: orapensate voi, o Lettore, se mai era possibile, che nelle occorrenze egli venisse trascurato; erano a tutti noti gli avvantaggi, che da esso provenivano alla Comunità, e perciò ancora il Rinchiuso scrisse, che il bene universale doveva anteporsi al particolare, e così non pensasse di partire da Camaldoli, se non aveva cuore di vedere li pregiudizi, che

si potevano ragionevolmente temere dalla sua andata.

Su l'istesso quasi tenore rispose ancora il P. Michele: ma però non riprovò assolutamente la di lui vocazione, o ispirazione. Lo pregò pertanto a volere considerare lo stato dell'Fremo, e di tutta la Congregazione, e quanto bisogno teneva della sua assistenza, specialmente in quei principj, ne' quali già aveva incominciato per sua opera a megliorare, e a rimettersi in laudabile forma, così nel temporale, che nello spirituale; o che pure, se era risoluto di effettuare questo suo pensiere, che non riprovava, lo consegliava almeno a differirlo ad altro tempo più opportuno, ed aspettare, che sosse un megliore stato, e più stabilite le cose dell'Eremo, e della Congregazione: cosa, che fra pochi anni sarebbe selicemente seguita; e che allora non solamente averebbe consentito a que-

M 2

sta sua risoluzione, ma che di più egli medesimo, quando Iddio glie lo aves. Se permesso, sarebbe stato suo compagno. Intanto però non mancasse di procurare, di maggiormente certificarsi della volontà Divina in questo importantissimo negozio, col fare in prima essicaci orazioni, e poi ricorrendo all'Oracolo infallibile del Vicario di Cristo, e sicurissimo Interprete della Divina volontà, la quale si sarebbe conosciuta da quanto il sommo Pontesice avesse concesso, o negato: rimanendosi però intanto indifferente per tutto quello, che in questo proposito avesse Iddio ordinato.

Così rispose il B. Michele a Paolo, il quale perciò vedendo solamente prolungata, non proibita l'esecuzione alli servori de' suoi desideri, rimase molto consolato, specialmente su'l rislesso di poter fare in questo mentre qualche bene all'Eremo, e colla speranza di lasciare le cose della Religione in un buono, e sicuro stato, come desiderava. Scrisse dopo questo all'amico suo Giorgi, di cui abbiamo fatta menzione più volte di sopra, e così pure ad un certo fratello laico, per nome Innocenzo, Converso, suo molto intrinseco, e di assai osservanza regolare, invitando ambidue a volergli essere compagni, quando il Signore Iddio si degnasse porlo in istato di andare colà, dove parevali, che la sua voce lo chiamasse; risposero ambidue all'invito, e se gli esibirono compagni indivisibili di ogni suo viaggio: laonde egli maggiormente si consermò nel suo proponimento, e pensò intanto di avere un Breve dal Pontesice, come gli aveva suggerito il B. Michele.

Il B. Paolo Giustiniani procura, ed ottiene un'ampio Breve da Leone X. di potere partirsi da Camaldoli, e dilatare in ogni luogo il suo Instituto. Cap. XXIV.

Uando era in Roma il Padre Paolo Giustiniani, aveva in cuore il pensiere di sopra divisato, e perciò con più d'uno ne aveva discorso. Fra gli altri, con i quali conferì questo suo segreto, fu il celebre l'ietro Bembo, gloria de' Letterati de' suoi tempi; che perciò in. partendosi dall'alma Città, so aveva lasciato pienamente consapevole del suo interno, ed informato con esattezza, di quanto egli andava pensando, a maggior gloria di Dio, e proprio avvantaggio spirituale. Udito dunque a dirsi dal B. Michele, che tra gli mezzi più propri per certificarsi del Divino Beneplacito si era il ricorrere a gli Oracoli del Vicario di Cristo in Terra, interprete infallibile della volontà di Dio, scrisse sopra di ciò al lodato Pietro Bembo, inviandogli la supplica, che aveva distesa per se, e per gli altri nominati, cioè P. Michele, P. Girolamo Giorgi, e Fra Innocenzo Converso, pregandolo a presentarla in suo nome, e de' compagni a' piedi del Pontesice, e procurare tayorevole il Rescritto. Quindi, perche è facile cosa ottenere ogni grazia, quando chi la procura, oltre il potere ottenerla, ha ancora

NUTE

I

fo

bra

Feb

Mo

dol

dall

del

Vo Ma nero vaz fo, to i

che lo c gno dun miti

Scr lo, i qui di.

110

07-

re=

m-

1110

110.

12-

elia

in

le

ه ب

0-

me

re-Si-Ji,

eli-

or-

un

ore

di-

ile.

ما

10-

ava

12-

prj

oli di

ip-

ele,

en- '

are

gni

ra

un fincero, ed efficace defiderio d'impetrarla, pertanto affai più presto di quello, che si era potuto immaginare il Giustiniani, ebbe egli la bramata grazia, segnata con un Breve Pontificio, in data delli 20. di Febbraro l'anno 1515. L'Originale di esso si conserva nell'Archivio di Monte Corona, e il Transunto del medesimo ridotto in volgare si legge presso il P. D. Giovanni da Treviso, di cui fino da principio della. Storia mi fon dichiarato, quanto mi prevalga nella descrizione della Vita, che io vo facendo del B. Paolo Giustiniani. Seguita il medesimo P. D. Giovanni a riferire molto diffusamente le cause, per le quali mosso il Giustiniani pensava, e cercava di partire dalla Gran Camaldola, e portarsi in pellegrinaggio anco fino all'Indie. Ricava dette. cause da un dotto, e assai edificativo scritto quasi apologetico, fatto dallo stesso B. Paolo, o per sollievo del proprio spirito, o per istruzione dell'altrui defiderio, il quale volesse venir informato di que' motivi, per i quali avesse egli concepito un pensiere sì nuovo, sì insolito, e sì fingolare per un'Eremita Camaldolese.

#### Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontefice Leone X. l'approvazione della Sagra Corona del Signore. Cap. XXV.

A Sagra Corona del Signore è quella di cui è stato l'Autore il no-🔟 stro B. Michele Eremita di Camaldoli in Toscana, di cui si è già parlato più volte di sopra, e nella Vita del sudetto Beato da me descritta, e publicata con le stampe Vaticane l'anno 1721. Tratto diffufamente di questa divozione, suo uso, suo metodo, ed eccellenza. Scrivo ancora l'approvazione di essa fatta dal Sommo Pontesice Leone X. Ma perche non aveva le notizie acquistate di poi, dissi, parlando in genere, che li PP. Eremiti di Camaldoli procurarono l'accennata approvazione, non sapendo chi determinatamente la promovesse. Ora posso, e devo specificarne l'Autore. Pertanto faccio sapere esser egli stato il B. Paolo Giustiniani. Conosceva al pari d'ogni altro la fantità d'una tale divozione. Intendeva anticipatamente il frutto Spirituale, che poteva avvenire a' Professori d'essa. Era zelantissimo di tutto quello che si atteneva all'onore di Dio, e poteva eccitare all'amore del Signore Gesh Cristo. Poteva in fine molto presso il Pontesice Leone, dunque (fosse, o suo spirito particolare, o fosse impulso degl'altri Eremiti) volle in un bel contratempo d'accidenti politici, servirsi delle congionture, e li successe felicemente di ottenere quanto desiderava. Scrivo nella predetta Vita,e qui lo replico, perche è necessario il ridirlo, che si portò l'anno 1515. Leone X. da Roma a Firenze per i motivi, i quali si leggono presso gli Istorici di quel tempo. Fosse la stagione, o altra causa, vi si sermò tutto l'Inverno. Così ebbe il P. Paolo Giu-

stiniani tempo commodo, ed opportuno d'informare Sua Santità della Vita dell'Eremita Michele Rinchiuso, e della Corona da lui meditata, e incominciata a praticare con la recita della stessa. Perciò disceso dall'Alpi in Firenze, ed ammesso al bacio del Sagro Piede Pontificio, raguagliò Sua Santità dell'accennato, supplicandola umilmente a degnarsi approvarla, se la stimava degna di tanto onore. Leone X. aveva tutta la stima, che meritava il P. Paolo Giustiniani, e perciò inclinato sommamente a favorirlo, dopo la convenevole esamina della nuova devozione, che se li proponeva, ritrovatala meritevole, che ogn' uno l'abbracciasse, a maggiore onore, e gloria di quel Signore, cheavendo patito trentatre anni per li peccatori, quanto crediamo che patì per testimonio del suo Vangelo, che cosa più grata può fare il Cristiano verso il medesimo Signore, quanto che almeno avere una semplice memoria cotidiana della sua Santissima Passione, e Morte, come Iha quello, il quale recita la predetta sua Corona? Pertanto il Pontefice non solamente approvò una sì fatta devozione, ma inoltre a renderla commune a tutti, l'arricchì di quelle tante Indulgenze, che si leggono nel breve dato in Firenze dal medesimo Pontesice sotto li 18. di Febbraro dell'anno 1516. il quale incomincia: Leo Episcopus Servus servorum Dei. Nuper Nobis fide digna relatione innotuit &c. ed è da me riferito nell'accennata Vita del B. Michele, come pure gli altri in confermazione, ed ampliazione di esso, dati da altri Pontefici; laonde le Indulgenze della Corona del Signore fono un grande Tesoro a chi le sà acquistare, e di esse tutte può dirsi in qualche modo causa, o almeno occasione la pietà, e industria del B. Paolo Giustiniani, imperocchè essendo stata approvata la Sagra Corona del Signore per opera del sudetto Beato, parimente lo stesso ha del merito per tutte. le Indulgenze, e conferme, che successivamente poi da altri Sommi Pontefici sono state concedute alla medesima, taonde non s'è reso in quell'opera benemerito della sua sola picciola Religione Camaldolese, ma di tutto il Mondo Cristiano, il quale ha una divozione sì riguardevole, e con esso un tesoro d'Indulgenze sì prezioso, che non può dirsi d'avvantaggio, e l'ha, perche il B. Paolo Giustiniani n'è stato la causa, come quello che la promosse alla prima, e v'ottenne dal Sommo Pontefice Romano l'autentica approvazione: che però a maggiore sua gloria ho stimato io d'essere in debito, di rendere palese questa sua benemerenza, e non lasciare con macchia d'ingratitudine in oblivione così grande benefizio, a' Figliuoli di S. Romualdo di lustro, e negl'altri unitamente con noi, di profitto.

Il

1/ B

edu

ne'

eda

nell

pra Car

#### Il B. Paolo Giustiniani riduce in buon'ordine le Costituzioni Eremitiche di Camaldoli. Cap. XXVI.

3=

fo

6-

w9V

:li-

100

gn'

وے

he

17

m•

ne

te-

n -

fi

8.

14-

ed

al-

ii ;

0-

111=

11,

er

دے

mi

in

le,

e-

rsi

2,

110

0=

16-

151

ri.

Tà si disse che nel Capitolo Generale dell'Unione, tra le altre cose I stabilite in avvantaggio del Sagr'Eremo, una fu, che si riducesfero in nuovo metodo le Costituzioni di esso, le quali ne avevano molto bisogno. Erano in diversi tempi state fatte, e scritte le medesime; vari erano i Codici d'esse, ed ogni volta che si faceva Capitolo Generale, si alterava sempre qualche cosa intorno alle medesime: maniera vera, ed unica di screditare ogni sorta di Statuti, per santi, per ragionevoli che essi siano. La legge fondamentale di una Comunità, qualunque essa fia, deve effere immobile, e sempre la stessa. Il che è sì vero, che li Politici stimano assai meglio lasciare senza novità uno Statuto antico, e in vigore, ma di utilità non più che mediocre, che il volerlo riformare per renderlo più proficuo. Subito che non è l'istesso, finisce di avere la fua antica offervanza, e non acquista la nuova, che se li procura. Perche poi nel Sagr'Eremo fosse tanta diversità, e moltiplicità di Regole, o Costituzioni Eremitiche, ciò provenne sin da principio. Il P. S.Romualdo non iscrisse Regola veruna, ma soltanto sece quello, che dovevasi scrivere, ed osfervare da' futuri suoi figliuoli. Quindi avvenne, che fino all'anno 1100, in circa, perche cominciavano ad alterarsi le tradizioni del Santo Padre, e Fondatore, il B. Ridolfo primo eletto Priore della gran Camaldola ridusse le sudette tradizioni in iscritto a modo di Costituzioni, a fine di così perpetuarne la memoria, e l'esecuzione ne' successori Eremiti. Il decorso però di più secoli, la varietà de' Superiori Camaldolesi, le vicende spirituali, e temporali dell'Eremo, e più di tutto, la misera condizione della nostra Umanità sempre inclinata ad allargarsi piuttosto, che a restringersi, avevano talmente o mutilate, o alterate le predette Costituzioni con moltiplicarne anche i Codici, che appena restavano pochi vestigj intatti delle primitive, ed antiche.

Manco male però se vi fosse stata la sola moltiplicità, e varietà; maggior pregiudicio risultava dall'esservi ancora della contrarietà, e questa rendeva impossibile l'osservanza loro. Imperochè siccome i tempi sono tra se diversi, così molte volte, quello che si è potuto praticare in contingenza di certi tempi, non è possibile a ridursi in pratica nella congiuntura di certi altri. Per questo addunque avevano bisogno, che un'Uomo savio, prudente, e zelante dell'osservanza Eremitica vi mettesse le mani per ripolirle, non per pregiudicarle: e questa impresa appunto era stata incaricata da' Padri del Capitolo Generale di sopra mentovato, con dare un triennio di tempo a chi avesse avuto l'incarco della predetta Revisione. Che però il Giustiniani pensando, co-

me faceva, al dipartirsi dal Sagr'Eremo, tra le altre cose, alle quali volle metter mano per non lasciarle scomposte, surono le Costituzioni Eremitiche, le quali felicemente, sequestratosi da ogni altro affare, dentro il termine di soli quaranta giorni ridusse a quel metodo di persezione, in cui si veggono di presente; e gli Eremiti Camaldolesi tanto nell'Italia, che fuori dell'Italia se ne servono, e ne studiano la pratica offervantissima con ogni diligenza, e servore proprio del loro spirito. Ouindi hanno essi una particolare obbligazione alla studiosità, e fatica del nostro B. Paolo Giustiniani, che le compose . L'originale di quest' Opera, scritto di propria mano dell'Autore, si conserva ancor oggi nell'Archivio del Sagr'Eremo di Monte Corona, libro in foglio di carte centosettantadue, segnato con la lettera A. Anzi avviso, che vi è l'aggiunta in fine delle Costituzioni per la Reclusione, da esso parimen. te composta nell'anno 1518. vale a dire, due anni dopo la Regola. Questa poi insieme con quella del Patriarca S. Benedetto, come pure con la sua vita, e quella del Padre S. Romualdo scritta da S. Pietro Damiani, e con alcune altre notazioni intorno alle due predette Vite, fu stampata nel Monistero di Fontebuono l'anno 1520. à spese del Sagr' Eremo, e presentata a' Piedi del Sommo Pontefice Leone Decimo; da cui fu approvata, e confermata con un Breve, che trasportato dal latino idioma al nostro volgare è il seguente. Leone Papa Decimo. Diletti Figliuoli salute, e l'Apostolica Benedizione. Poco sà ci saceste esporre, che voi in vigore della licenza da Noi concessavi avete la Regola della vita Eremitica (già data da S. Romualdo Institutore della vita Eremitica, e osservata nel Sagr'Eremo di Camaldoli, il qual'esso edificò, per più di cinquecento anni) molto ben'esaminata, e raccolta dall' antiche memorie; e che poi avete riformate le Costituzioni, e per ordine scrittele, e anco fattele stampare per utile, e commodo di quelli che vogliono menare vita Fremitica, e che fommamente defiderate, che alle stesse cose riformate per ordine, e stampate Costituzioni li sia aggiunto il valore dell'Apostolica confermazione, per più ferma sussistenza loro. Noi pertanto annuendo a questo vostro pio, ed onesto desiderio, le predette Costituzioni così per voi riformate, ed impresse in un volume, per l'Autorità Apostolica, col tenore delle presenti, approviamo, e confermiamo, c decretiamo, e comandiamo, che ottenghino valore di perpetua fermezza, e che esse inviolabilmente si debbano osservare, e a voi, e ad altri, che vorranno osservare detta Regola, doniamo della pienezza della nostra potestà, e di questa santa Sede Apostolica, ogn'anno nelle Feste. della Natività, e della Resurrezione del Nostro Signor Gesù Cristo, ed anco nell'estremo della vita, il dono della solenne Apostolica Benedizione: E vogliamo, che alli transunti delle presenti, anco stampati, e corroborati con la sottoscrizione di un qualche Eremita Camaldolese, totalmente se li presti quella fede, tanto in giudicio, quanto fuori di esso, che

olle ver tori sì a gol gra

Real and Second

de if R

Fe cola g

la i di de' fino leg

to o

ga der 014

re-

en-

10=

ito

ica

to.

tica

iest'

ggi

ar-

vi è

en-

ue-

non

2-

, fu

gr

da

ati-Di-

les

Re-

viedi-

lall

rdi-

20-

esse

200-

Voi

Co-

4t0-

11103

122-

1772

110-

les

, ed

210-

cora

tal-

che

alle nostre presenti Lettere si presterebbe, se esse fossero presentate, ovvero mostrate. Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'Annello del Pescatore a dì 7. Settembre 1520. del nostro Pontificato ottavo. Bembo. Così adunque restarono confermate per sempre le Constituzioni, o Regola Eremitica di S. Romualdo, ed ancora di questo devesi memoria grata allo studio, e zelo del B. Paolo Giustiniani, perche ovunque potè promovere, e stabilire l'osservanza esatta di detta Regola, non risparmiò se medesimo in modo alcuno. Verità di fatto così evidente, che la Religione Camaldolese non hà voluto dissimularne la cognizione; ma anzi renderne testimonio eterno, e pubblico. Imperocchè fino da un Secolo adietro imprimere ritratti del B. Paolo Giustiniani, con un libro in mano, per dinotare le Constituzioni Eremitiche da lui ridotte nello stato in cui si veggono al presente, e finalmente nell'anno quartodecimo del Secolo corrente, in Roma in figura più grande di miglio. re idea, disegno, ed intaglio, ha fatto stampare un mezzo busto del sudetto Beato, con un libro aperto in mano nella finistra, e con questa iscrizione nelle due pagine del detto libro, scritta in lettere grandi, REGOLA EREMITICA, il che allude a quanto ho scritto in questo Capitolo; e fa una marca d'onore molto bene meritato all'Autore. del libro.

#### Il B. Paolo Giustiniani acquista al Sagr'Eremo di Camaldoli in Toscana una Reliquia insigne del P. S. Romualdo. C. A. P. XXVII.

Rano in punto cinquecent'anni, che il Sagr'Eremo della gran Caa maldola di Toscana contava sù i suoi annali, da che su edificata, e compita dal suo Santissimo Fondatore Romualdo. Essa era, come è la gloria di tutto l'Ordine; colà viveva lo spirito del S. Patriarca, e pure non avevano nè anche una piccola Reliquia del fuo Sagro Corpo, il quale, secondo la predizione del Santo Padre, che venti anni avanti la sua morte lo notificò a' suoi discepoli, su seppellito nel Monistero di Valle di Caltro, e colà tutto intiero era stato venerato dalla pietà de' Fedeli, circonvicini, e lontani che vi fi portavano ad onorarlo, fino all'anno 1469, e poi verso il fine d'esso con un forse pio, ma sagrilego furto vi fu levato, e mentre fi portava via, arrestato con un prodigio ben grande nella Città di Jesi, fino all'anno 1481, nel quale venne poi trasportato li 7. di Febraro, con un mirabile accompagnamento di prodigj, nella Chiefa di S.Biagio di Fabbriano, Terra tamofa, e inligne nel Principato di Camerino. Nella Storia della sua Traslazione in narra distintamente quanto ho accennato in poche parole. La vegga chi ne desidera un minuto racconto, il quale quì a proposito non caderebbe. Pareva adunque cosa molto disdicevole, che in un luogo sì

N

sagro, e si caro al Santo Fondatore, non vi fosse qualche particella del suo Cadavere, il quale servisse di onore al luogo, e di devozione agli Abitanti del medefimo. Perciò il P. Paolo defiderò di procurarla, a costo ancora di qualsisia fatica. Sperava poi, che portandosi egli in Persona a baciare il suo Sepolcro in Fabbriano, ove si venerano le Sagre Ceneri, potesse arrivare felicemente a un così pio, e giusto suo intento. Comunicò la cosa col Maggiore del Sagr'Eremo di quel tempo, nè solamente non fu da lui ritenuto dal tentarne l'esecuzione, ma inoltre vi fu animato fortemente; e perciò con la sua Benedizione si mise in viaggio per Fabbriano, coll'accompagnamento di D. Elia Sacerdote, e di Frà Benedetto Converso novizio, il di 4. di Settembre dell'anno 1516. Andavano tutti tre a piedi. Sei giornate impiegorono in questo viaggio: laonde arrivarono a Fabbriano il dì 10. del detto mese. Non vi era allora l'Abate, che si chiamava il P. D. Cipriano, ma si aspettava di giorno in giorno, perche essendo amicissimo del P. Giustiniani, ed avendo inteso in Ravenna, come egli si voleva portare a Fabbriano, li scrisse, che vi andasse pure con ogni suo comodo, che ancor'esso sarebbe a tempo colà per servirlo.

Arrivati che furono al Monistero, e passati col P. Priore quegli uffici di religiosa urbanità che convenivano, vollero subito il P. Paolo, e Compagni portarsi in Chiesa a venerare il Santo Padre. Vi andorono accompagnati da quafi tutti i Monaci di casa; l'attesta lo stesso Giustiniani, che ne scrisse minutamente la relazione sì del viaggio, che di quanto altro in esfo gli occorse; e giunti al Sagro Deposito, prostrati in terra ugualmente con l'anima, che col corpo, ogn'uno di essi ssogò gli affetti della propria devozione, a misura dello spirito di ciascuno. Fu singolare la consolazione di essi, e sparsero molte lagrime per tenerezza di devozione, la quale vie più crescendo, come il fuoco della Fucina allo spruzzo d'acqua, che si getti sopra li suoi carboni, su necessario pregare i Padri del Monistero, a levare se stessi dall'incomodo di aspettarli, e permettere loro una santa libertà, di starsene a suo talento a godere le grazie del Santo Patriarca. Ebbero caro li Monaci, che questi tre Eremiti avessero intiero il pascolo della sua devozione, e perciò se ne partirono, lasciandoli in Chiesa, dove orando essi senza alcuna foggezione, ebbero tali sentimenti, che bisogna riferire le parole precise del medesimo P. Paolo: Partiti i Padri, scrive egli, la larga mano del Signore, per i meriti del nostro B. Padre, redupplicò in tal modo, e le lagrime, e le confolazioni spirituali, che sarà impossibile, nè con penna, nè con lingua esprimerle. Stassimo in questa grandissima consolazione più d'un'ora.

Soddisfatta nella maniera predetta la devozione, si levò il P. Paolo, ed i Compagni dall'Altare, e saliti nel Monistero, surono religiosamente resiciati, con ogni megliore trattamento, che portava la con-

42.

dizi

no

tut

nia

un

ce

Libro L. Capitolo XXVII.

lla

ne

U.

osi

10-

lu=

di

10=

di-

di

et-

ie-

Ci-

ffi-

10=

*luo* 

ffi-

),e

no

111=

di

ati

fo-

u-

per

el.

16.

do

12-

1 1

e,

11-

le

i,

icu

li-

73-

100

10-

n.

dizione di tali Ospiti, benchè non vi sosse l'Abate, come si è detto di fopra, ma che poi arrivò la mattina del giorno seguente, per compimento della consolazione de' Padri Eremiti. Pertanto si congratularono a vicenda, molto cordialmente, pransarono insieme, e trattenutisi tutto il resto del giorno, verso la sera, il detto Abate dimandò al Giustiniani, se goderebbe di vedere le Sagre Ossa del Santo Patriarca . Niente più desiderava il Giustiniani di questo: laonde, immaginati, o Lettore, cosa rispondesse ad una interrogazione, che certamente su inspirata da Dio. Venuta perciò la fera l'Abate con li Eremiti, alcuni fuoi Monaci confidenti, e servidori di Casa, calò in Chiesa, e a porte chiuse aperse quella Celletta, ove stava l'urna sotto l'Altare Maggiore coperta con una groffa lapida di marmo, e chiufa con due serrature molto forti, ficchè vi volle molta fatica, e tempo ad aprirla. Il più difficile però fu l'aprire la Cassa in cui stavano riposte le Reliquie del S. Patriarca. Essa era stata sabbricata in Jesi trentasei anni sà quando vi si collocorono, e molto bene figillata. Nulladimeno anche questa finalmente si aperse, e vi ritrovarono di primo incontro due cose: la prima su una piccola moneta di argento, la quale forse doveva essere il segno dell'anno, în cui vi era stata riposta: e l'altra un grande sazzuolo bianco vergato di rosso, il quale tutto ricopriva il Beato, che perciò niente fi vedeva-

Allora l'Abate accesi molti lumi, e postasi la Stola al collo, recitò con grande devozione l'Antifona, Versetto, e Orazione di S. Romualdo, rispondendo gli altri tutti insieme. Poi scoperse con ogni riverenza maggiore che seppe, il Sagro Corpo, riempiendo ogn'uno d'una incredibile allegrezza. Stava posto dalla parte del Vangelo il Cranio del Beato S. Romualdo, separato dalle sue mascelle, e perche questo fu dato da baciare a tutti, fu offervato da chi attentamente lo rimiro, qualmente sopra il ciglio destro, vi era il segno di non piccola cicatrice, e fu giudicata, quella stessa che rilevò, quando il Demonio aprendo all'improviso, con un impeto diabolico, la sua piccola Finestra, fece che una parte di essa lo percuotesse in tal modo il capo, che ne ebbe a portare di poi il segno fino che visse, come riferisce S. Pietro Damiani nella sua vita. Tra le altre cose di considerazione stimo degna questa, che presso il capo, si osservò un'inviluppo, che alla prima vista non si conosceva bene cosa fosse: ma poi revisto con più attenzione, li trovò che erano peli di lunga barba, e questa era appunto quella. del Santo Patriarca, ed affermò il Giustiniani, che era molto lunga. Parve questo, cosa da maravigliarsene, e di poterla appena credere: ma tolse via ogni motivo di stupore, o d'incertezza, il testimonio di un certo vecchio, che a que' giorni contava anni novantafei di fua vita. Questo era Uomo della Porcarella, luogo presso Valle di Castro nella parte superiore del Monte, ed erasi egli trovato presente nella. Chie-

Chiefa di detta Valle di Castro, quando un'Abate per certificare se, o altri, se veramente il Corpo di S. Romualdo era nel Sepolcro, come si diceva, ardì di aprirli alla presenza di molti, e su trovato tutto intiero, co i panni bianchi, parimente intieri, e con una lunga barba, che

per grazia di Dio, non si era punto guasta.

Sodisfatta pienamente la divota curiosità de' riguardanti, prima di rinserarsi la Cassa mostrò il Giustiniani all'Abate il desiderio di avere in quella occasione una qualche Reliquia per il suo Camaldoli, ed esso veramente facendola da amico, lo lasciò in arbitrio di prendere quella che voleva, ond'egli scelse un'osso, che per quanto potevasi congetturare dalla positura del sito, era del braccio destro, e l'Abate fattosi portare dalla Sagristia un pannolino bianco, e mondo, ve l'involse in mano propria del Giustiniani, con una positiva, e formale donazione di Reliquia così insigne all'Eremo della gran Camaldola in Toscana. Quale sosse all'ora di tutti noi Eremiti, scrive il Giustiniani, il gaudio, e l'allegrezza, di così prezioso, e caro tesoro, nissuna lingua potrà narrare, nè alcuna penna descrivere. E soggiunge, che avendo esso in mano la mentovata Reliquia, li parve presunzione somma, come che non era Sacerdote, di tenere, e toccare una sì grande Reliquia, la depositò in mano del suo Compagno, che era in Sacris, e celebrava.

Confegnata dunque la detta Reliquia, si richiuse la Cassa, e l'Arca, e l'Abate condusse gli Eremiti Ospiti, alla Resezione di notte, che su da essi presa con lo spirito di una fanta allegrezza, per il tesoro che avevano feco, e perche era tardi, fi sbrigarono presto dalla mensa, e dall' Abate, da cui in tutti i modi volle il Giustiniani la licenza di partirsi per il dimani mattina più presto che li sosse possibile, avuta la quale, e passati seco quegli uffici di convenienza, che in quelle circostanze li parvero le megliori, attefa con impazienza l'Aurora, fi parti molto per tempo, spedito nel medesimo punto un Messo del suo ritorno con la Reliquia, e con la scala del viaggio, che doveva fare, ed era di sei giorni, come avvenne; imperocchè partitosi da Fabbriano due giorni dopo che vi era arrivato, si mise in cammino alli dodeci, e giunse alli dieciotto in Camaldoli verso la sera, incontrato da' PP. dell'Eremo, che gli erano venuti incontro al principio della Selva in Procefsione, per ricevere la Reliquia del Santo Padre, come si doveva. Ogni anno fi celebra in Camaldoli la memoria di questo giorno, che fu per esso festivo. Laonde ancora per questo capo, sarà sempre ricordato colà con maniera distinta di gratitudine, il nome del B. Paolo Giustiniani, per mezzo di cui quel Luogo ha l'onore della mentovata infigne Reliquia del suo Santo Padre, e Fondatore Romualdo.

daf

una

tend

con

bero

Dio

folle

pita

cerci

so m

da u

difen

certe

la pio

272 92

giori

Sign

re,mi

ta co

e,

ne ie-

he

ma

veed

le-

te-

a-

e l'

ile

in

li 3

110

пе

la

2.

da

e.

11,

ŗ.

3=

10

ŀ

10

ra

e-

er

0

Il B. Paolo Giustiniani prova di liberarsi dalle occupazioni esteriori, e non gli è permesso: così portando li bisogni del Sagr'Eremo. Cap. XXVIII.

Itornato il Padre Paolo Giustiniani al suo Eremo col Tesoro già narrato per il medefimo, pensando che nulla più altro li restasse da fare di rilevante, incominciò a disporre le cose sue, per ridursi in una perfetta rinuncia di tutte le distrazioni, che fino a quel tempo, dal giorno stesso, puole dirsi, della sua Professione, sino allora, lo avevano tenuto altámente, come in uno stato di violenza, non permettendo al suo spirito, tutto quell'ozio santo che desiderava, per il molto genio, che sempre aveva professato verso la solitudine Eremitica., la contemplazione, e il filenzio. Piacemi riportare li medesimi suoi sentimenti sopra di ciò, quali esso li lasciò registrati a nostro documento, & edificazione. Essendo io già, scrive egli, per misericordia di Dio, convertito dal Secolo alla Eremitica conversazione, in quei primi principi della mia conversione, assai felicemente mi successe, che passassi libero da ogni cura, e follecitudine, attendere a me stesso, darmi tutto a Dio, non poco ajutato dalla Lezione, Meditazione, e dalla (qualunque fosse) Orazione: e me la passavo bene; e quasi ogni giorno veniva riempita l'anima mia, dalle dolcezze celesti. Ma non molto potei, così ricercando, come stimo, i miei peccati, godere la tranquillità di simil sorte di vita: Perche sopravenendo impetuosamente, e a flotta, molte (come a mè, così a quelli che erano meco) non solo pie opportunità, ma anche urgentissime necessità, le quali senza scrupolo di coscienza, non si potevano dissimulare, fui necessitato (non a regger l'anime d'altri, che questo mai non l'averei potuto tollerare) ma ad applicare l'animo a certe. cure, per ristaurare l'osservanza del nostro Ordine: per liberare l'Eremo da una non leggiera, con la quale veniva oppresso, servità: e dipoi al difendere quelle cose, che furono ordinate: ed altre applicazioni, per certe particolari necessità delli Coeremiti miei Fratelli: ed, è sia stata la pia carità, che mi ha stimolato; o certa necessità delle cose, che mi ha obbligato; o l'autorità della fanta ubbidienza, che me lo ha comandato, in queste, e simili occupazioni, cinque intieri anni, quasi sino a questo giorno, fono stato imbrogliato. Ma ora avendo quell'ottimo, e piissimo Signore, che sempre (come ho veduto) ha avuta di me,ancorche peccatore,misericordiosa cura, manda: i altri, ed altri, a questa solitudine, Vomini di valore, li quali molto più idonei di me, sono per portare negocj di questa sorte, incomincio, se in qualche modo possa, a ridurmi a quell'Instituto, che nel principio della mia conversione pres, princosto di vita contemplativa, che attiva. Così scrive il Servo di Dio, che a questo fine si prescrisse alcune regole, e mezzi convenevoli da osservare, per

ridursi al pristino stato della Contemplazione, che già aveva gustata. Quello però, che principalmente si mise in cuore, e tentò di porre in opera, fu la Reclusione Eremitica. Cosa sia questa Reclusione. da me si è già detto nella Vita del B. Michele più d'una volta mentovata. Pertanto nelle maniere più efficaci la procurò, ma indarno. Perche nello stesso tempo il P. D. Paolo Orlandino, di cui si è fatta degna menzione fino su'l principio di questa Storia, aveva avuta la medesima idea: e perche egli era un foggetto molto proficuo al bene del pubblico, il P. Paolo Giustiniani, avendolo saputo, ne scrisse subito al P. Generale, infinuandoli i più efficaci motivi che feppe, acciò non permettesse, che l'Orlandini per solamente attendere a se, lasciasse in abbandono il bene pubblico degli altri. Ricevuta questa lettera dal P. Generale, a cui già era nota l'intenzione del Giustiniani, con una somma. finezza di prudenza, li rescrisse in questi termini tradotti dal Trevisano: Approvo molto bene, che tu pure senti meco, circa il nuovo proposito dell'Orlandini; ma tu in prima devi stare molto cauto, che tu ancora troppo dilettato da quel tuo ozio eremitico, non voglia una volta scuoterti daddosso il peso, e che sii creduto voler seguitare le vestigia dell'Orlandini, che tanto hai riprovate, e che sii stimato, che teco stesso non sei concorde, e che molto vai lontano errando dalla verità; dicendosi di te, che hai veduta la festuca nell'occhio del tuo fratello, e nel tuo, non hai veduto, e considerato il trave. Così restarono arenate le speranze di Reclusione al P. Paolo, perche quasi come convinto dalle proprie parole, non potè svilupparsi; Anzi in questo medesimo anno su egli necessitato a lasciare per qualche tempo il suo amatissimo Eremo, mandato dalla fanta ubbidienza al Capitolo Generale, che si celebrò in S. Michele di Murano nel mese di Maggio, e ritornato che fu, ebbe molto da affaticare per ricuperare alcuni Beneficj,i quali erano stati per certa unione fatta, smembrati dal Sagr'Eremo, e particolarmente per la Badia Isolana. Sopra il quale negocio, scrivendogli il mentovato P. Generale, così dice: Tutto quello che mi hai significato della Badia Isolana, già sapevo. Per il di lei felice evento già me ne sono rallegrato con lettere. Hai certo combattuto fedelmente, per un beneficio, che non è da sprezzare, e che convenientissimamente stà unito all'Eremo. Oportuit Christum pati, & ita intrare in gloriam suam. Conveniva parimente a voi, che per una aggiunta di tanto comodo fatta all'Eremo, non foste totalmente immuni dall'oppugnazione de' Potenti, e dalla contradizione delle lingue. Sei esagitato dalla fazione d'iniqui Vomini, ma tu sicuro in coscienza, e ajutato dal celeste soccorso, non temere della faccia. di quelli; ma quando così ti accade, e tu più audace vagli incontro. La Vigna di Malith napita per forza, acrissimamente vindicò il Signore: ma tu acciò gli Eremiti non fossero violentemente privati della Vigna Isolana, anzi del Signore, ti sei opposto come un forte muro, e finalmenmenil

nati to èla dola re, e che i

> getti ne re nio P. ] che e

giorn

piene ne, Jario te p.

rati certi graz tazie

runt cidi fua (

a far al pr chia

do, cor: Bade te l'hai spuntata, e la possiedi; e così per l'avvenire sempre opera virilmente, e sarà confortato il tuo cuore; e sostieni il Signore, se egli è per

noi, chi sarà contro di noi?

ata.

00r

e,

1t0=

Per-

gna

fima

obli-

Gc-

met-

pan•

ne-

na

ila-

opo-

72 CO =

cuo-

01-

i lei

te,

hai

ze di

aro-

effi-

dato

Mi-

olto

erta

Ba-

ene-

1100 >

let-

è da

rtuit

93189

fuste zio-

lict-

ias

. La

ore:

nas

ne11-

Dalla detta lettera due cose si ricavano; la prima è l'occupazione gravissima, che teneva impiegato il servo di Dio negli affari accennati, i quali portavano seco più di un disturbo, e qualche dissipamento di spirito, per le circostanze, che qualificavano que' maneggi, come può ricavarsi dalle maniere del dire della riferita lettera. L'altra. è la benemerenza, che si acquistava presso gli Eremiti della Gran Camaldola, i di cui avvantaggi procurava, e promoveva, con tanto calore, e profitto. Infatti la sua assistenza a gli affari pubblici, ugualmente che il fuo zelo a quelli dell'offervanza, giovò tanto, che moltifimi foggetti di rara virtù passorono da altre Religioni a' Camaldoli, onde poi ne restò ben tosto servito Iddio, con maniere particolari; in testimonio di che, serva il contesto seguente della soprariserita lettera del P. D. Pietro Gen. Dolfini: imperocchè proseguendo egli nello stesso foglio ad esprimere i suoi sentimenti a Paolo Giustiniani, per quello che esso operava di avantaggioso per Camaldoli, così continua a scrivere. Ci è di grandissima consolazione, che la Famiglia dell'Eremo ogni giorno (come intendiamo) si vada facendo maggiore, e si vada riempiendo di abitatori e buoni, ed eruditi. Sarà questa vostra abbondanza una volta, come spero, il supplemento alla scarsezza della Congregazione, costeche la misura suprabbundante di Eremiti, servirà anco necesfariamente alli luoghi posti nel piano, e dal capo, l'unguento della buona vostra conversazione descenderà anco nella Barba. Pertanto crescete pure, e moltiplicate, e riempite i vostri Monisterj, che poi ben liberati da molte occupazioni, ed estorsioni, tanto de' soldati, quanto di certi tirannetti, viviate vita pacata, e tranquilla. Si devono rendere grazie a Dio, per la di cui benignità ciò è stato fatto; e che con la tentazione ha fatto profitto, acciò possiate sostenere: Secundum multitudinem dolorum vestrorum in cordibus vestris consolationes lætificaverunt animas vestras. Così il Dolfino, che nello stesso anno, alli dieci di Giugno così scrisse, animandolo nel Signore a superare ogni maligno incontro che potesse avere, per il servizio di Dio, e maggiore. fua Gloria.

Oltre li predetti avvantaggi, fece un'altro passo il Giustiniani a savore del Sagr'Eremo, e su, l'ottenere dal Pontesice Leone Decimo due Brevi Apostolici, in diversi tempi. Nel primo di questi emanato al principio dell'anno 1518. sotto li dieci di Gennaro, impetrò la dichiarazione, e conferma degli altri più antichi, contro i quali di quando, in quando si andavano proponendo dissicoltà, e dubbj. Fu ancora nel medesimo determinato, che gli Abati, Priori, Visitatori, e Badesse potessero continuare per tre anni nelli loro ussici. Che il Mag-

giore del Sagr'Eremo per l'avvenire fusse vero Priore, e Prelato tanto nello spirituale, che nel temporale, e che potesse esercitare tutte le cose, che si appartengono al Priore dell'Eremo, anche vivendo l'istesso P. D. Pietro Dolfini, il quale continuava ad essere Generale, e Priore dell'Eremo. Che li Monaci incorrigibili si potessero privare dell'abito. Li vagabondi, e quelli che li ricevevano, ovvero impetravano qualche Rescritto dalla Curia Romana, senza licenza de' suoi Superiori, fossero scommunicati. Nell'altro ottenne questa grazia, che ogni Religioso potesse passare dal proprio Instituto a quello degli Eremiti Camaldolesi, e che a questo passaggio bastasse l'avere chiesta la licenza da' suoi Superiori, e non ottenuta. L'occasione di supplicare per questa grazia, fu una voce, che si sparse, qualmente li Monaci Cassinesi per impedire il danno, che dicevano di riceverne dalla uscita numerofa, che seguiva in essi per Camaldoli, avevano ottenuto dal sopranominato Pontefice, che niuno Cassinese potesse nell'avvenire passare ad altro Instituto, e nominatamente degli Eremiti Camaldolesi, senza pr ima avere avuta la formale licenza de' suoi Superiori. Ho detto che si sparse questa voce: imperocche, sebbene alcuni hanno voluto, che realmente impetrassero dal Pontesice il mentovato Breve, nulladimeno non se n'è mai veduto l'originale,o un Transunto in forma autentica. Per altro, per quello che riguarda il numeroso passaggio di Religiosi d'altro Instituto alla Gran Camaldola di Toscana, basta leggere una lettera del Dolfini, che sopra il detto punto scrisse del seguente tenore al P. Paolo Giustiniani. Per quanto vedo, hai deliberato di far restar vuoti gli altri Monisteri di diversi Ordini, delli suoi domestici abitatori. Tanti ogni giorno di quà e di là, allettate col buon'odore della vostra. conversazione, a venire a stare con voi nella solitudine. Avete poco sà ricevuti non pochi nell'Eremo; da qui appresso sete per riceverne molti più. Gittate pure le vostre reti a pigliare e tiratele piene, non di pescetti dell' Arno, nè delle trottarelle dell' Arziano, ma di quelli grandi pesci dell'Evangelio. Mi rallegro certamente con voi che questo vostro luogo di orrore, e di vasta solitudine, ogni giorno maggiormente cresce nel numero delli suoi abitatori, acciò così si verifichi, che più figlinoli siano della derelitta, che di quella la quale hà il marito. Di questa sorta di Persone professate avanti la partenza del Giustiniani dall'Eremo di Camaldoli, se ne contano sino al numero di trenta nel libro delle Professioni dello stesso Sagr'Eremo. Laonde la maniera del Generale Dolfini è bensì elegantesma non è cfaggerativa. Che però il detto P. Paolo Giustiniani, anche per questo capo, quanto fosse di utile a Camaldoli si conosce ad evidenza: mentre egli su d'esso, che cooperò a tanti di professare l'Instituto Eremitico in Camaldoli, del Padre S. Romualdo. Non può negarfi tuttavia, che tanti vantaggi all'Ordine, costavano ad esto molte distrazioni e fatiche; laonde il suo povero spirito

si at deriva,

D ma e ma inde da g

di si dispi men re gli prin ti C

che

la g Giu ria g al te anch

egli fi rifi però e au

tivi per c impe cher

all'i fero man

di C

Libro 1. Capitolo XXIX.

105

sa angustiava tanto più, quanto da un de' lati era maggiore il suo desiderio della quiete contemplativa, e dall'altro, tanto meno se ne vedeva, con sì vaste saccende, capace.

can-

le le

effo

rioabi-

ano

rio-

ogni miti

enza esta

per

,che

nato

Itro

ima

arle

ente fe.

al=

ltro

tera

IP.

0110-

071 .

ras

rolts

cet-

ne/ce

uo-

iano

ta di

Ca-

Pro-

01-

7a0 .

mal-

tanti

malosta-

írito fi

# Il B. Paolo Giustiniani, è promosso da' suoi Superiore al Sacerdozio; e da lì a poco viene eletto Maggiore del Sagr'Eremo. Cap. XXIX.

Giustiniani in proponimento fermo, di tenere da se lontane. L'una era il grado Sacerdotale, l'altra il Posto di Superiore. Per la prima aveva consigliera la sua prosonda umiltà, per cui se ne stimava si indegno, che non credeva poter mai egli divenime capace. La seconda gli cra stata persuasa dall'apprensione di quel pericolo a cui stà soggetto chi ha governo d'anime: Sapendo non vi essere cosa più facile, quanto che il mettere se stesso in rischio di dannazione, per l'obbligo di salvar altrui. Laonde a questo sine nel Capitolo Generale accennato disposto tutto da lui, tra gli altri Statuti, aveva fatto porre espressa mente anche questo: Che niun Eremita potesse essere a prendere gli Ordini Sagri, o qualunque Prelatura, e in grazia di se stesso principalmente, volle, che si stabilisse questa sagra libertà a gli Eremiti Camaldolesi. Ma tali cautele surono piuttosto effetti di cuore, che presagiva, quanto aveva a succedere, che remedi anticipati per

impedire quello, che non averia voluto gli avvenisse.

Vedevano li Superiori dell'Ordine, e più di tutti, gli Eremiti della gran Camaldola, quanta era l'abilità, e l'efficacia nell'operare del Giustiniani, e considerando, che posto egli in carica di Comando averia governato con maniere, che non folo allo spirituale, ma ancoraal temporale fariano riuscite molto proficue, stimarono necessario, anche contro la di lui voglia, con una fanta, quasi violenza, sollevarlo a Posti, de' quali era cotanto capace: ma perche non essendo egli Sacerdote, secondo l'uso Monastico, non poteva avere governo, fi risolsero di fare, che si disponesse a ricevere gli Ordini Sagri, senza però dirgli altro. Incominciarono addunque li Padri de' più provetti, e autorevoli a parlarli di questo, con sentimenti molto seri, e con motivi efficacissimi. Ma chi lo crederebbe? Tutti questi tentativi surono per esso causa, che maggiormente si confermasse nel primo proposito; imperocche con una finissima accortezza si avvide da' loro discorsi, che non si fariano fermati all'Altare que' passi, che vedeva farsi seco così all'improviso. Perciò essi invece di più trattare col Giustiniani, si mifero di proposito a rendere persuaso il P. Generale, che bisognava comandarli per virtù di Santa Ubbidienza, l'accomodarfi allo stato suo di Coro, il quale presto, o tardi portava seco gli Ordini Sagri.

Sen-

Senti qualche ritrosìa il P. Generale in venire a queste risoluzioni con un foggetto, quale era il P. Paolo, parendoli maniera un poco troppo gagliarda, il praticare seco in questa forma: tuttavia giudicò finalmente l'esser bene il non far altrimente, e perciò tentato il di lui animo con discorsi, che meramente tendevano ad infinuarii, quello che era il meglio, e conosciuta la sua ferma risoluzione, per quanto poteva dipendere dal di lui arbitrio, affolutamente comandolli, che dato luogo dall'umiltà sua all'autorità dell'ubbidienza, si disponesse a ricevere gli Ordini Sagri, che tale era il volere Divino sopra di lui. Udi il P. Paolo Giustiniani il comando, e perche veramente era umile, prontamente ubbidendo, preparossi agli Ordini Sagri, e li ricevè tutti con tale misura de' tempi, che divenne Sacerdote in quelle medesime Feste del S. Na. tale, nelle quali sette anni adietro si era fatto Eremita. Con quali sentimenti d'umiltà, e movimenti d'assetti tenerissimi verso il suo Dio. fopra cui aveva la Podestà di farlo venire ogni giorno nelle proprie mani, e poi nel petto, Sagramentato, incominciò a celebrare da una lettera in dettaglio de' Divini benefici a sè compartiti, da lui scritta nel mese di Agosto, dell'anno stesso, nel quale su Sacerdote, sarà facile il congetturare qualche cosa, che sarà ancora di nostra edificazio-

ne. La lettera è la seguente.

La Divina disposizione per il precetto dell'ubbidienza mi ha ordinato Sacerdote ... Ma perche, Signore, perche hai, non dirò permesso, ma mi hai sforzato a dover ascendere al Sacerdozio? Imperocchè il camando, che mi venue dal mio Superiore, la ricevei come tuo: e certo, se non avessi stimato quello essere tuo comando, mai sarei asceso al Sacerdozio; se tu conoscevi, che io di giorno in giorno più mi andavo lontanando, e rendendo indegno dell'usficio del Sacerdozio, tu addunque... Signore, che mi hai spinta a sottentrare all'ufficia di Sacerdote, concedi a me immeritevole, che almeno tra li tuoi veri, e fedeli Sacerdoti connumerato, possi non solamente ornato delle vestimenta esteriori, ma perfettamente vestito delli preziosi abiti delle virtà, accostarmi al Sagro tuo Altare, acciò possa veramente, e persettamente adempire l'ufficio di Sacerdote, pregandoti, e supplicandoti per i miei peccati, e per li delitti del Popolo ... E tu che sei il vero Sacerdote, che già sopra l'Altare della Croce te stesso offeristi, adempi in me l'usficio di Sacerdote, e a ciò che non pud la mia infermità, supplisca la tua Bontà, la tua immensa. carità, e indicibile misericordia. Abimè! che questo solo ho di Sacerdote, cive di vestirmi delle Sagre vesti, dell'andare all' Altare, di offerire il Sagrosanto Sagrificio del Corpo, e Sangue di Cristo; ma queste cose quanto indegnamente, quanto immeritamente, anzi quanto indegnissimamente, quanto immeritissimamente faccia! Fuor di Dio niuno abbastanza lo può sapere. Già passano otto mesi, che sono ordinato Sacerdote; non sò, se devo dire, io volendo, o contro mia voglia: ma dirò volendo.

ma

Al

le ti

u/c

qua ub

Vil

fuo

l'er

Vo

10

perche mi son sottomesso all'ubbidienza, dalla quale già potevo vivere libero; Dirò anco contro mia voglia, perche quello che per otto, o nove anni costantemente ho ricusato, con animo sforzato sono stato astretto a ricevere sinalmente dall'ubbidienza. Penserai tu sorse, che in questi otto mesi abbia io adempito l'ussicio di Sacerdote? certamente ti dico, che niente manco persettamente ho satto, quanto quelle cose, che aspettano al Sacerdote. Mi rincresce, e mi vergogno riferire quelle cose, nelle quali questi otto mesi sono stato inviluppato. Quasi ogni giorno sono andato al Sagro Altare: quasi ogni giorno ho offerto il Sagratissimo Sagriscio: ma con che divozione dell'animo? con qual mente elevata alle cose Divine? con quale tranquillità dell'interno spirito? Dio lo sà. Alcune volte, è vero, mi uscirono copiose le lagrime, ma non per devozione, ma per certa umana ussizione grondarono. Da questo poco capisci, ò Lettore, quale sosse l'animo del Giustiniani nell'esercizio Sagrosanto del Sacerdozio, al quale era stato non tanto promosso, che spinto dalla forza della santa

ubbidienza, di cui egli fu sempre offervantissimo.

oni

op-

nal-

mo

rail

di-

ogo

gli

aolo

tea

ifu-

Na-

len-

10 ,

100

una

itta

fa=

210-

rdi-

ello,

ca-

rto,

Sa-

1016-

420

208-

012-

per-

gro

icio

de

care

ciò

Ja.

rdo-

rive

Sea

illi-

bba.

lotes

1d02

Fatto il Giustiniani Sacerdote, non li rimaneva alcuno impedimento per le Cariche, le quali già lui rimiravano, ed egli se ne accorgeva ; quindi si mise in tale parata contro di esse, che solamente dentro lo spazio di sette mesi ebbe molto a combattere tre volte per tener. si lontano il Maggiorato del Sagr'Eremo, il quale a pieni voti li su proposto. Ma chi non vuole comandi, questi appunto è quel desso, che deve averli. Chi ha più ripugnanza al sovrastare, meglio di tutti intende l'obbligo di chi sovrasta, che però sollevato che egli sia, di maniera tale starà sopra gl'altri, che darà loro sermezza, non peso, servirà d'ombra che diffende, non di sopraeminenza che opprime. Fecero dunque bene li PP. prevedendo la resistenza del Giustiniani per averlo suo Superiore, ad usare seco questa industria, la quale su di aspettare che si ritrovasse absente, e poi eleggerlo, come secero, con voti pieni del Ioro Capitolo, senza dargliene avviso alcuno del fatto. Da ciò avvenne che nel suo ritorno da lì a pochi dì, non essendo egli con sapevole delle risoluzioni prese da' PP. sopra di se, mentre tentò di andare come suddito a presentarsi figliuolo di ubbidienza al P. Maggiore, per rice. verne la folita benedizione del ritorno, con uno scherzo da lui mai non pensato, si trovò Superiore, venuti incontro ad esso li Padri tutti, e quanti altri vivevano nella Gran Camaldola, sudditi di lui. A questa improvisata restò suor di modo sorpreso il servo di Dio, e su quali in cimento la sua modestia, col dolersi di quell'aggravio, se non anzi affronto, al suo proponimento a tutti ben noto. Voleva dire, voleva ricufare, voleva rinunciare; ma li Padri suoi figliuoli spirituali, con una tal qual fanta improbità, gli affogarono di tal maniera le voci in bocca, le doglianze al cuore, che egli non seppe sar altro, se non fospirando, co gli occhi alzati al Cielo, rendersi per vinto alle di-

divine disposizioni, e postasi sotto i piedi la volontà propria, approvare quanto si era fatto nella elezione concorde di sua Persona alla Di-

gnità prenominata.

Pertanto contro il proprio genio, ma conforme alla volontà di Dio, prese le redini del governo, e questo riuscì come lo aspettavano i Padri, e quale temeva il Giustiniani, imperocchè per quelli, su di sommo vantaggio, avendo egli sostenuta la sua Carica con tanta diligenza, prudenza, e rettitudine, che per testimonio degli Eremiti che vivevano colà, il Sagr'Eremo non fu mai governato meglio, sì nel temporale, che nello spirituale; ma per il Giustiniani, questo stesso di lui così lodevole governo, riuscì tanto gravoso, e contrario al suo genio, che n'ebbe a scrivere lamenti gravissimi, e senza fine. D'essi più fogli riempì il tante volte Iodato P. D. Giovanni Trevisano, diligentissimo Collettore, e Relatore delli suoi Manuscritti, ma io tralasciato tutto, stimo bene di accennare quanto passo in silenzio, riportando un'estro bizarissimo del suo spirito, che contro della sua Cella ssogò se stesso.

Ab Cella, Cella! a te mi sono fuggito, perche mi celassi: a te quasi come ad un nascondiglio ricorsi, perche mi nascondessi, e tu in vece di tenermi celato, mi hai pubblicamente manifestato. Tu Cella certamente mi hai tradito, ogni giorno più manifestandomi, stimavo in te starmene nascosto come in una spelonca, e tu a tutti mi hai esposto. Credevo con il tuo ajuto di rendere me a me stesso, e raccogliere la mia mente; ed ecco più che mai sono distratto. Così ingannatrice, e insidiatrice mia Cella, contro quello, che mai non isperavo, e che mai non avevo sospettato, mi hai pubblicato, e tradito, perche sei causa che poco sà mi sia stato adossato un carico totalmente eccedente le mie forze, che è la cura di molti, di diversa età, di costumi varj, e disserenti volontà, e inclinazioni, e Nazioni. Per te Cella ora mi trovo, in vece di essere asceso a cose più alte, e perfette, miseramente disceso, caduto, e precipitato fino al profondo delle miserie, tutto rotto, infranto, fraccassato, disperso, ruinato. Cheaddunque mi resta da fare in questo misero stato di cose ? se non da re solitaria Cella, nella quale un sol giorno non ho potuto vivere solitario, uscirmene, e lasciarti, e intraprendere una lunga pellegrinazione? Forse questa che suole manifestare gli altri, lascierà me totalmente celato: e nascosto: se tu Cella, che sei fatta per celare, non hai potuto celarmi: forse, che scorrendo pubblicamente per le Città, per la frequenza degli Vomini, stard più occulto, ed incognito, e così mi scaricard delli gravissimi pesi, che mi hai addosfati, e deporrò il duro giogo, che al mio collo sopraponesti, perche questo non è il giogo soave, e leggiero del Signore, ma del Mondo, che l'anima mia separa dal mio Dio, come per esperienza di dieci anni, ho provato, ancorche sempre contro mia voglia: E però Cella, Cella, non solamente consapevole, ma più gravemente rea delte mis ruine, non ti abiterò certo più lungo tempo, ma quanto prima ti

abba

170 T.

100

queli

Jubi

mai

110. colai

fatte

bile

im

can

ro-

Di-

di

no

m-

ıza,

va-

ile,

10-

che

gli

no

iti-

bi=

osi.

1100-

di

nte

ene

ı il

cco

las

mi

Ma-

di

te,

do

be

0 -

170

: 6

13:

مراة

30

ila

183

11-

780

efo

abbandonerò, ti lascierò vuota; Proccura pure, se puoi, di trovarti altro tuo Abitatore, per ingannare, e tradire anche quello, come hai fatto a me: già stabilisco di lasciarti, per non mai più a te ritornare: già in questo son risoluto, stabile, e sermo, e di più ne ho fatto Voto, e giuro, e subito che me ne sarò uscito dalla tua porta, in eterno testimonio del tuo rradimento, voglio scrivere, anzi scolpire in pietra viva, acciocchè mai più non si possino scancellare sopra le tue infauste porte, queste parole. Paolo giù in pubblico, e nella Città facendo vita solitaria, se ne suggi a questa Cella, acciocchè in essa maggiormente se ne stasse nascosto. Ma questa lo manifestò, e in pubblico lo rimise; ed espose a cure Secolaresche. Onde esso dopo innumerabili pericoli, anzi manifesti danni, satto cauto, abbandonò questa sua ingannatrice Cella. Tu qualunque sei, che ci entri, stà avvertito, che il simile a te non succeda.

Così in precisi termini il buon Paolo Giustiniani ssogò li suoi fanti sdegni contro la propria Cella, e nell'Archivio del Sagr'Eremo di Monte Corona si conservano ancora così vaghe, ma insieme devote, e tenere espressioni, come attesta il più volte lodato Padre D. Giovanni da Treviso; e noi abbiamo nello stesso tempo un saggio assa nobile dell'ingegno spiritosissimo del Giustiniani, ed un gran lume per iscoprire, che il governo a cui era stato eletto contro sua voglia, in vece di addormentare le sue antiche voglie di andarsene altrove pellegrino, con quel poco d'oppio dolce, che in ogni stato sempre ha seco l'autorità, e il commodo di sovrastare ad altri, maggiormente lo rese desto, laonde arrivò ad impegnare se stesso sino con giuramento, e con voto, in segno che parlava di cuore: che le sue deliberazioni non erano imprudenti, ne' quali da alcuni allora poco informati delle cose sue, si credevano, o almeno si sospettavano; Del che ragioneremo fra poco.

#### Viene insidiata la vita del B. Paolo Giustiniani, ed egli maggiormente si conferma nel sentimento di uscire da Camaldoli. Cap. XXX.

A virtù è una luce, che percotendo negli occhi de' cattivi, in vece di esprimere dalle loro pupille lagrime da ravveduti, accende molte volte nella passione de' medesimi siamme da disperati. Fino
da' primi giorni del Mondo, si vidde questa gran verità, nelli due Fratelli Caino, ed Abele. Che se poi alla dissimiglianza delli costumi, si
aggiunge qualche pregiudicio nell'interesse, è finita. Anche la Persona sagrosanta del Signor Gesù Cristo ne provò gli essetti indegni. L'antipatla, e l'interesse ne' Scribi, e Farisei, furono la causa di quanto pati
sino alla morte l'Innocenza di chi saceva bene a tutti, all'usanza del Sole, cui pure gettariano in faccia maledizioni li pipistrelli, se sosse capaci di farlo. Non sia pertanto maraviglia alcuna, se si dirà, che il

B. Paolo Giustiniani ebbe da sostenere più d'un incontro, e vedersi ans cora in rischio di vita. Queste sono le strade ordinarie di quelli, che per ragione del proprio posto hanno avuta necessità di mostrare zelo per la Casa di Dio, e per l'onore della medesima. Già di sopra si accennò, che la condizione infelice de' tempi aveva non poco pregiudicato alle cose Spirituali, ugualmante, che alle temporali de' Camaldoli. Senza recinto, aperto a'passi, sottoposto a' foraggi, e ad altri Tirannetti, aveva dato luogo a molti abusi, de' quali quanto più si approsittavano i Secolari, tanto più difficile se ne rendeva il rimedio. Non penfavano essi ad altro, che al proprio utile, come quelli che essendo Uomini animaleschi, giusta il dir dell'Apostolo, non arrivano a capire le cose dello Spirito di Dio, non intendevano altro, che il proprio interesse; Quindi è, che vedendo essi chiuso il Sagro Eremo, custodite le Tenute, impediti i tagli delle Selve, e delle biade, che parevano già leciti a tutti, vedendo infomma la gran Camaldola in un fistema assai differente dal primo, non è da dirsi quanto odio concepissero contro del nostro P. Paolo, riconosciuto per principale Autore de' presunti loro pregiudici. Se ne dissero quante se ne vollero dire, se ne scrissero ancora, e tante, ch'ebbe bisogno di essere consortato alla sosserenza dal Padre Generale con una lettera degna di quel Prelato, che la scriveva: Sappi, li scrisse tra le altre cose, che se falsamente ci sono opposte colpe, non è alcuna volta necessario risolverle con la verità, ma con il tempo; e beati siamo, cum dixerint homines omne malum adversus nos, mentientes. Dalla frequente vessazione apportata dagl'improbi, ed importuni Vomini a tutta la Congregazione molto più grave pericolo ci sovrasta. Tu stesso ora vedi, quanto fuori d'espettazione all'improviso ci sia insorta questa tempesta, da quei maligni spiriti . . . . Ma dovemo stare molto avvertiti, e tu in prima, che di giù stai, come stimo, in campo aperto, contro gl'impugnatori, e avversarj nostri. A ciò non pare, che temiamo in alcun modo, le code de' tizzoni fumiganti . Giudicherà il Signore quelli, che ci nuocono, e si levarà in nostro ajuto. Pertanto stà constante nelle tribulazioni per difesa della Religione: nè ti avvilisca l'impeto de' maligni. Dalle tue lettere mi pare che ho conosciuto, che sei un pochetto più del folito costernato, e intimorito &c.

Ma fino a tanto che la perversità delli reprobi se la passa solamente in minaccie, bravate, e spaventi sia con la penna, sia con la lingua, è male, è vero, grande, pure da tollerarsi facilmente, da qualunque Religioso, il quale non istà sù li puntigli del secolo, e consida più de' Secolari, nell'ajuto dell'Altissimo, e nella Protezione del Dio del Cielo; ma quando si avvanza a' fatti, allora sì che un povero Claustrale Religioso, ed Eremita pacifico, se si sgomenta alquanto, non è da attribuirsi a viltà d'animo, ma anzi a Pietà di spirito, che apprendendo più gli altrui danni Spirituali, che i propri corporali, resta suor di mo-

do

do !

èq

ucc

pa

all

re

crit

gio

do forpreso in quei cimenti, ne' quali vede, che l'empietà solamente è quella d'essa, la quale opra ogni cosa. Pertanto è da compatirsi il nostro Giustiniani, se con tutta la costanza del suo zelo su obbligato più di una volta a temère di se, vedendosi in manisesto pericolo d'essere uccifo. La prima fu quando una mattina su'l far del giorno, una truppa di Villani montanari Alpini entrati furtivamente nel Sagro Recinto circondorno la sua Cella, e mentre egli aperse la Camera per andarsene alla Chiesa, si trovò in mezzo d'Uomini armati, i quali volevano o scacciarlo dall'Eremo, o per forza trarvelo fuora legato. Restò il buon Religioso a questa veduta, e interrogati coloro chi cercassero, e che volessero, presto si avvidde, che volevano lui, e lui cercavano; pertanto usando prudenza, e piacevolezza, come portava il bisogno, secetanto, che per divina misericordia, quel temporale si risolse in lampi di minaccie, e tuoni strepitosi di villanie, e improperj, contenti di sfogarsi con la lingua da Villani che erano, non permettendo la Divina Provvidenza, che la facessero da Sicarj, come avevano in animo di fa-

re. La seconda poi fu la seguente.

ana

per

per

nò,

al-

net-

fit-

en-

mi-

CO-

sie;

ite,

ut-

nte

tro

giu-

ra,

dre

ap-

be s

00 ;

en-

64-

7a-

113-

icl-

e4-

111-

cre

1970

eto

10-

en-

12,

ue

le"

ie-

ale

at-

00

Erano pochi mesi, che il Servo di Dio era stato eletto Maggiore dell'Eremo: laonde per soddisfare al debito che li correva per il suo ufficio, stimò spediente, tra le prime cose, la visita delle famiglie, e delle Case ad esso soggette, componendo, e riformando tutto ciò, che conveniva all'offervanza degli Eremiti. Fatto questo nell'Eremo, e in Fontebuono, s'incaminò per visitare gli altri luoghi, membri dell'Eremo, le Chiese, i Poderi, e quant'altro ad essi si apparteneva. Per questa causa andò in una certa Villa, chiamata comune. mente la Vigna, volendo riconoscervi i Lavoratori, e quegli i quali ne avevano la cura, per intendere come coltivassero quella Vigna, o Villa, che vogliamo dirla. Se ne stava un giorno quì solo ritirato in una piccola Camera, recitando l'Officio, quando ecco tre famolissimi banditi di quel paese, che entrati in Casa con surore degno del loro costume, e gridato ad alta voce: dove è quell'ippocrita, si andavano girando per ritrovarlo, e levarli la vita, come è credibile. Udì il rumore il Converso, che vi si trovava, e fattosi loro incontro con molto coraggio, e spirito di prudenza, li divertì in maniera dalla concepita fantafia di far male, che li vidde finalmente partirsi, simili a seroci bestie, non si sà come, in un subito ammansate. Fu tosto a raguagliare il P. Paolo dell'accaduto, e questi conoscendo il pericolo, che aveva per grazia speciale di Dio, passato con tanta facilità, subito si mise in atto di ringraziare Sua Maestà Divina, per la misericordia usata seco, suo indegnissimo servo. Poi considerando, che non era bene, quando la fua Perfona, o amministrazione di Maggiore in Camaldoli fosse l'occasione a quelli, che non conoscono più che tanto la verità, di venire a risoluzioni così avvanzate, consideran-

do, dissi, che non era bene il più mantenersi in quel posto, e in quel luogo, maggiormente si confermò nel proponimento suo antico di abbandonare l'Alpi, l'Italia, anzi l'Europa, e portarsi di là da i mari nella Palestina, ove già era stato con sua somma consolazione, come si è narrato a suo luogo, e sinalmente ancora nell'Indie, per quivi poi fare quel tanto, che sua Maestà Divina si sosse degnata disporre, che per mez-

zo suo venisse eseguito.

Non rallentò egli però intanto nel zelo proprio del suo Ufficio, e Posto, ma facendo quanto stimava meglio a maggiore Gloria di Dio, come Maggiore, e Priore del Sagr'Eremo, pensava a risolvere quello, che già aveva in animo, come Paolo Giustiniani Eremita. Quindi scrifse a Roma alli suoi Amici, tra' quali teneva il primo luogo, Pietro Bembo Segretario de' Brevi di fua Santità, e per mezzo appunto di lui ottenne un Breve nuovo, che non solamente confermava il primo accennato di fopra, (e quante grazie erano in esso concedute benignamente alla sua Persona, assine espressamente di poter andare di là da' mari, sì nell'Asia, che nell'Africa, ed America, in Pellegrinaggio, o per sondarvi Case Religiose del suo Instituto) ma concesse inoltre questa facoltà per l'Italia, se così li sosse piaciato, di modo che in virtù di detto Breve potesse fondare per tutta l'Italia Eremi, alzare Monisteri, e vestire Eremiti, professarli, e formare Congregazione, come li fosse paruto meglio. Questo Breve su segnato l'anno 1520, sotto il giorno 22. d'Agosto, ed è riferito in volgare dal P.D.Giovanni Trevisano, il quale attesta ritrovarsene l'Originale autentico nell'Archivio di Monte Corona. Io non lo riporto per esfere alquanto longo, ed al mio intento basta l'averlo in forma convenevole accennato.

#### Il B. Paolo Giustiniani apertamente tratta di uscire da Camaldoli in esecuzione del Breve Pontificio ottenuto per questo fine. Cap. XXXI.

R Icevuto ch'ebbe il P. Paolo il Breve di sopra avvisato, risolse di metterlo quanto prima in esecuzione. Pertanto incominciò a trattarne publicamente, e con tutti, e sopra ciò quali sossero li sentimenti de' suoi Eremiti è facile l'imaginarselo. Ogni uno ne discorreva, come l'intendeva, e quasi tutti convenivano in questo, di non approvare il pensiere del Giustiniani. Dicevano, e con sondamento, che il pellegrinare per un Religioso, e specialmente Eremita, se non vi sono motivi più che rilevanti, non è altro che un'andare vagando suori del suo Claustrale recinto, con quel rischio, con cui un pesce può stare suori dell'acqua. Esso è già morto al Mondo, e la sua Cella, o Clausura è il suo sepolero. Se adunque vuole andarsene suori vagando, si farà vedere per una fantasima di Monaco, o Eremita.

e fa-

gio

lo,

rit

luel

ab-

ne]\_

si è

fare

nez-

o, e

io,

rif

m-

ot-

en-

, sì

011-

01=

tto

:ffi=

uto

'A-

at-

100

sta

di

[]=

Va,

0-

25

0=

04

23

2

100

e l'arà da tutti scacciato con esorcismi di maledicenze, e strapazzi. Il Resigioso,e molto più l'Eremita, quanto meno di aria prende fuori del seco. lo, tanto è più Eremita, e Religioso: se fa altrimente, eccolo del numero di quelle Pietre del Santuario, che Geremia pianse, sparse a' capi di tutte le Piazze. Come dunque può non aversi per sospetto quello spirito, che pretende portare un'Eremita non solo fuori della sua Cella. del suo bosco, ma fino di là da' Monti, di là da' Mari, e fino ancora di là dal nostro Mondo, come è quello che si scopre nel nostro Giustiniani? Li Galeoni non sono Eremitori, nè per avere un bordone in mano, si ha in pugno la Santa Croce, che difenda da tutte le insidie. dell'Inferno . Sicchè, l'offervanza, il Sagrificio matutino, e vespertino dell'Orazione, con l'obblazione del timiama mistico, quale è la meditazione, mischiata almeno con un poco di contemplazione, il silenzio, e sopra il tutto, quella santa ubbidienza, che specialmente in certe circostanze ò di Superiori, ò di tempi, ò di cose, sa Martiri senza sangue ne' Monisteri, la povertà volontaria rassegnata alla semplice discrezione di chi ha l'ebbligo, non sempre vuole avere la sollecitudine di provedere del bitognevole. Finalmente la Castità, se ne va in nebbia, all'ufanza de' piccioli lumicini, che se non si tengono bene chiusi nelle loro lanterne, ogni piccola scossa d'aria li smorza. Si sì, tutte queste virtù, e l'altre di più che devono effere in chi aspira alla perfezzione regolare, si perdono dopo poche, e piccole giornate, per quelle strade, le quali è necessitato a calcare un Religioso in Pel legrinaggio.

Quel volere poi andare a propagare il nostro Instituto Eremitico altrove, siasi in Italia, o fuori d'Italia, oh Dio, a quante eccezzioni è sottoposto. Imperocchè si contano già da cinque secoli intieri, che solamente Camaldoli professa il rigore della prima osservanza del suo Santo Legislatore: vi sono fioriti in ogni secolo Uomini di singolar perfezione, e quegli altri, che ci sono, o vissuti, o viventi con non minore spirito, che gli antidetti, anno certamente zelo della Gloria di Dio, e della falute del Prossimo, e pure niuno d'essi ha mai avuta una fimile inspirazione. Come dunque puol'essere credibile, che adesso appunto incominci Iddio a parlare in diverso linguaggio dal passato, o che il Giustiniani sia divenuto, con sua fortuna singolare, uno di quegli, a' quali Sua Maestà Divina faccia noto un'arcano, tenuto celato a gli altri per cinque secoli intieri? Non vi ha dubbio, che molte volte il Signore rivela a' più giovani quello che è il meglio, come dice il nostro Padre S. Benedetto nella sua Regola; ma quì sta il punto, che veramente adello, riveli Dio a questo nostro Eremita, più giovane di professione, se non di età, quanto egli dice. Dunque vi è assai da temere, che qualche spirito ingannevole non lo agiti sotto pretesto di maggior bene. Imperocchè (feguitavano a dire in conferma, e con parere di probabilità) delle cose più stimabili anche nell'ordine della natura

sono le più rare. Pochi Diamanti si trovano, e la terra comune è sena za paragone assai maggiore di quella, che Oro si chiama. Così dunque nell'ordine della Grazia, come si pretende fare comune quello spirito, che per ispeciale dono Divino è di pochi, è un volerlo ridurre ad essere di niuno. Quanto è più austera la maniera del vivere, tanto è più difficile a mantenersi nella moltitudine. Bisogna che sia gentescielta, ed eletta tra mille, quella che ha per proprio instituto lo stare sempre su l'arme contro se stesso, nè mai tralasciare di combattere la. propria carne, in qualsssia occasione, nella quale lo spirito può riportare qualche avvantaggio contro la medesima. Questa maniera di vivere è un continuo martirio dell'Uomo, sì interiore, che esteriore, e per durarla gloriofamente fino al riportarne un compito trionfo nella morte, è necessaria un'abbondanza di grazia, la quale è desiderabile in molti, ma pare, che non debba sperarsi, se non in pochi . Lo spirito è una cosa troppo delicata:per ottenerlo non abbiamo merito dal canto nostro: per conservarlo, bisogna fare molto, e molto più necessario è di patire per augumentarlo: e se non se ne procura, non dirò mai a tutti li momenti, ma almeno in tutti li giorni, l'accrescimento del medesimo, è un volere, che manchi a momenti; essendo tale la condizio. ne dell'effer nostro, dopo il peccato di Adamo, che il peso naturale. delle nostre debolezze ci porta tanto al mancare, quanto con le machine della Grazia non si sa una santa violenza all'Umanità per tenerla sempre in moto verso del Cielo. Pertanto pare, che la prudenza ascetica richiegga il contentarsi di pochi, purche siano ottimi li Professori de' più rigorofi Instituti; quindi essendo per grazia di Dio il nostro uno de' più austeri, che si professano nella Chiesa Santa di Dio, sembra confeglio da favio il non volerlo stendere, per non infiacchirlo.

A questo punto si riducevano le ragioni di quelli, che non approvavano la risoluzione del P. Paolo Giustiniani, e riducendosi il discorso a' principi puramente umani, non hanno facile la risposta, che ne sciolga la conclusione. Ma lo spirito del Signore non è soggetto alle nostre prudenze: è superiore a tutte, e ciascuna di esse; quando un' Anima veramente è dominata dal medesimo, la sua vera risposta per ogni obbiezione, che se li possa fare, è questa. Iddio così vuole, e Iddio è possente a fare, quanto li piace che si faccia. Sicchè, non la discorrevano malamente li PP. Eremiti della gran Camaldola attente le regole generali, sù le quali formavano i loro concetti, in ordine all' idea, che scoprivano nel loro Coeremita Giustiniani; ma questi ottimamente faceva in volere efeguire quello, che il Signore Iddio aveva dissegnato di operare per mezzo di esso, ancorchè non abbastanza, fino allora, manifestato al medesimo Giustiniani; che però costante nelle sue risoluzioni, non iscorgendo da ciò che dicevano gli altri di lui, motivo degno di rissessione, per sospenderne l'esecuzione, deliberò finalmente

र्गे ए

Di

rif

CO;

Libro I. Capitolo Ultimo;

di ubbidire a Dio, ancorche gli Uomini non paressero molto favorevoli a volerlo secondare ne' suoi desiderj, già apertamente manisestati.

ena

un a pi-

حه

ita

ع are

a

m10

VI-

rea

el-

ile

ito

an-

rio

nai

ne-

10=

حه

12 -

rla

ce-

0-

tro

m•

a

0-

)['-

2,1

lle

IU,

er

id-

di-

le

all'

ti-

va

no

fue

ite

Il B. PAOLO GIUSTINIANI pubblica i Brevi Pontificj, per se ottenuti. Rinunzia il Maggiorato del Sagr' Eremo, e si licenzia per sempre dagli Eremiti di Camaldoli . CAP. ULTIMO .

Apendo il Padre Paolo Giustiniani che lo Spirito Santo non sofofre dilazioni superflue, nell'esecuzione delle sue inspirazioni, abbastanza assicurato per que' lumi che ivi aveva ricevuti nelle tante. Orazioni da se fatte, fino allora, per vedersi meglio afficurato del Divino volere: finalmente il giorno dedicato all'Esaltazione della Santa Croce, dopo un'anno in punto da che aveva, parlando nella sua Cella, risoluto fermamente di abbandonarla, fatto radunare nel luogo consueto il Capitolo de' Padri, rappresentò loro il motivo di averli convocato a Capitolo insieme, cioè del volere significare, qualmente si era già risoluto di lasciarli tutti con la santa Pace del Signore, per andarsene egli colà dove da molto tempo pareva, che Iddio lo chiamasse. Per fare poi costare ad essi, che non era di mero capriccio la sua risoluzione, o non bene esaminata quella voce, da cui sentivasi invitato altrove, lungi dalle alpi della Toscana, espose i Brevi Pontifici, e li fece leggere ad alta voce al confesso de' Padri. Quindi seguitando l'incominciato discorso sopra le sue deliberazioni di partirsi, disse: Padri, per far vedere quanto seriamente io discorro sù questo punto, ecco che in questo stesso luogo, e in questa stessa occasione mi spoglio di buon cuore di quella carica, che già da un'anno fà mi addossò il troppo buon vostro concetto verso la mia Persona. Malamente hò governato in questo tempo, da che per ubbidire voi medesimi accettai la dignità, in mia assenza conferitami: tuttavia bò avuto buon cuore di servirvi meglio, che avessi potuto; Vi prego adunque, che la vostra carità si compiaccia aggradire il mio buon'animo, e perdonarmi quanto bò mancato, non per difetto di volontà, mà per insufficienza de' miei piccoli talenti. Io me ne anderò con il divino ajuto, e porterò meco la memoria delle mie obbligazioni versotutti, conservandone sempre quelli sentimenti di stima, e di gratitudine, che richieggono da me i loro meriti, pregandoli umilmente a tenermi così essi raccomandato al Signore Iddio, del quale tutti siam servi, siccome io gli assicuro, che non mi dimenticherò giammai di fare presso Suc Maestà Divina commemorazione per essi nelle mie deboli Orazioni. Così detto, in forma autentica rinunciò la Carica di Maggiore, con quanto altro portava feco di Superiorità quei Posto, restandosene semplicemente Eremita, detto D. Paolo da Venezia.

Rimasero aun tal dire, e a un tal'atto attoniti, e suor di modo

sorpresi li Padri, e mirandosi in volto l'un l'altro, non sapevano che dire, nè che fare. Nacque tra essi un bisbiglio di ammirazione; finalmente a chi toccava a parlare in quella circostanza di cose, si avvanzò a nome degli altri a dare in prima le lodi che si dovevano a un'idea sì alta, quale era quella che sispiegava ne' Brevi: poi sforzossi di significarli il dispiacere, che ne sentivano in ristettere, che dovevano perdere per sempre quello, la di cui presenza aveva tanto avvantaggiato il Sagr' Eremo, quanto non poteva mai dirsi . Soggiunse, che se vi era più luogo a suppliche, caldamente lo pregavano, a non volere recare ad essi tanto dolore, quale saria stato quello, che averiano provato nella sua dipartenza. Si esibivano a fare quanto egli avesse potuto desiderare dalle lora debolezze in materia d'osservanza, in caso che questa sola fosse stata la cagione di volerli lasciare. Si protestarono, che non accettavano in modo alcuno la sua Rinuncia, o che almanco si compiacesse differirla a megliori tempi, e dopo nuove considerazioni da lui fatte con più maturezza, e più tempo. Voleva più dire chi parlava; ma il prudentissimo Giustiniani interrotto il discorso con quella grazia, che era sua propria, e parimente con la sua solita eloquenza, mostrato a' Padri, che così convenivali di fare, per maggiore Gloria di Dio, salute del Prosfimo, e onore del comune loro Santissimo Patriarca Romualdo, volle che si accettasse la Rinuncia, il che si fece; e licenziò il Capitolo con quelle forme, che in tale occasione seppe dettargli il suo spirito, la sua nascita, e la carità, che sempre è assai più civile d'ogni politico cerimoniale, del trattare con buon costume con altri.

Compito questo grand'atto, volle fermarli il rimanente del giorno nell'Eremo per compire meglio distintamente quelle parti, che ragioni particolari richiedevano a praticarsi con ciascuno. Pertanto andò a visitare in Cella alcuni suoi più intrinseci, e ricevutine parimente altri, che si portavano a visitarlo, chi per un motivo, chi per un'altro, e quasi tutti per trattenerlo, se lo potevano sare. Alcuni d'essi ebbero caro d'essere pienamente informati de' motivi di così grande rifoluzione, ed egli non mancò alla sua folita, di rendere tutti foddiffatti in maniera tale, che molti d'essi rimasero doppiamente obbligati al Giustiniani, edificati del suo fervore, non meno che della sua prudenza. Così passò tutto il giorno quattordeci, e venuta la sera, ritirossi nella sua Celletta, a compire il resto del giorno con Sua Maestà Divina, raccomandandosi più che mai alla sua Divina Protezione, giacchè quanto egli faceva, si protestava di farlo per puramente adempire i suoi santissimi voleri. Pertanto vegliò tutta la notte, acciò in lui si verificasse quell'oracolo Profetico: E' spuntato nelle tenebre il lume alli retti di cuore; per meglio conoscere a i ristessi di esso, quali fossero quelle strade per le quali aveva da camminare per non errare ne' suoi vi aggi da incominciarli tantolto.

Nel-

e re

va a

luo

fita

pre

40;

ta fa

Pad

Voi

di tr di q:

lo si

vad

mò

Cio

due

tro

avve

e ch

min

guid

dott

la d

nali l'inc

dell:

che

nal-

nzò

asl ifi-

ler**e** agr'

logo

nto

arlora

la

20-

a

1111-

mo

ro=

che of-

olle on

fua

rie

)['a

ra=

110

11-

il-

ri-

11-

ati

110

) [[i

VIa

ac-

re

l fi

ro

Nella seguente mattina de'quindeci di Settembre, sù l'Aurora, celebrata con la maggiore devozione, che li fu possibile, la Santa Messa, e resi li suoi consueti ringraziamenti all'Altissimo, con l'aggiunta di nuove espressioni, in dimostrazione di quella gratitudine che professava a Sua Maestà Divina, per i Benefici ricevuti, specialmente in quel luogo, che stava per abbandonare, se ne andò immediatamente a vifitare il suo spirituale, e buon'Amico Padre Michele Rinchiuso, per prendere da esso l'ultimo congedo, conseglio, e benedizione. Già sapeva le sue disposizioni d'animo, in ordine a questa risoluzione, che non approvava gran fatto, per quel tanto che altre volte glie ne aveva parlato. Temeva dunque di ritrovarlo, quale in fatti poi non ritrovò; imperocchè entrando in sua Cella, si vidde salutato con assai lieta faccia, cosa che non senza maraviglia osservata da Paolo: Benedicite Padre, disse: io stimavo che più acremente di tutti davessi essere da. voi ricevuto, per lo spiacere che apprendevo in voi della mia partenza, e pure, grazie a Dio, vi veggo fimile ad uno, il quale fia tutto allegrezza. A questo dire rispose il buon Michele. Se io secondassi l'affetto della carne, ben volentieri, ancora con lagrime, averei procurato di trattenerti con noi. Ma lo spirito mi comanda, che io teco mi rallegri di questo dono concedutoti da Dio. Poi tacque. Allora Paolo molto consolato, e bramoso di udire d'avvantaggio per maggior suo consorto, lo supplicò, che si degnasse spiegarli questo, come enigma, che gli aveva detto. Ma il P. Michele, come che fosse divenuto mutolo, non formò più parola. Quindi abbracciatifi, e dato vicendevolmente il bacio fanto della religiofa carità, non fenza lagrime su li volti d'ambidue, si separarono, rimanendo l'uno nella sua Cella, e partendosi l'altro per il suo viaggio, tanto più consolato, quanto più mutato gli era avvenuto di ritrovare, chi per l'adietro non aveva mai parlato con que ste frasi; anzi sempre in chiare note aveva procurato di distorlo da un tale pensiero.

In fatti, era cofa da rallegrare molto il fervo di Dio, quella maniera di parlare del Padre Rinchinfo: imperocchè poteva facilmente perfuaderfi, che illustrato da lume superiore alle cognizioni umane avesse conosciuto, che lo Spirito del Signore era quello che lo guidava, e che perciò rette sariano state le strade sue, e a buon sine averia terminato il viaggio che imprendeva; imperocchè chiunque veramente è guidato da Dio, e a lui si rimette con piena sede, seguitando la sua condotta, non può mai pentirsi di essers posto in cammino. Quindi poteva sperare, che se il Signore lo conduceva suori della Gran Camaldola di Toscana, non faceva questo puramente per farlo passeggiero giornaliere di Provincie, avendo le mosse Divine per termine la quiete, non l'incostanza, ma sì bene per servirsene altrove con più avvantaggio della sua Gloria, di quello che aveva a riceverne ne' foli Boschi dell'Alpi

nel Casentino. Aggiungasi, che anche all'ora quando non approvava totalmente li pensieri del Giustiniani, espressamente li diceva; Può ben'effere, che voglia Iddio servirsi di te, in qualche cosa di sua gloria, ma il tuo desiderio non mai per modo alcuno tu adempirai; e s'intende, di quel desiderio, che lui aveva di andare nell'Asia in Terra Santa, o veramente nell'Indie a fondarvi Eremitori de' Camaldolesi; perciò ricordevole il Giustiniani di tutto questo, aveva grande motivo di consolarsi su la rissessimente, che per almeno non era ingannato, e che se non avesse fatto quel tanto, che parevali di avere in animo di dover fare, non saria stata assatto inutile la sua deliberazione; e così un poco sollevato da quel ribrezzo, che cagionava alla sua fantasia il vedere negli altri un sentimento comunemente contrario al suo disegno, si licenziò dal P. Michele Rinchiuso, il quale non cessò mai di raccomandarlo al Signore sintanto che visse.

Fine del Primo Libro.



'ATIV,

effi, odi pi: femp paffic

glief

# VITA DEL B. PAOLO GIUSTINIANI

Institutore della Congregazione de PP. Eremiti Camaldolesi di S. Romualdo, detta di Monte Corona.

#### LIBRO SECONDO.

Il B. PAOLO GIUSTINIANI si parte dalla gran Camaldola di Toscana, e visita il Sagro Monte dell'Alvernia.

CAR. I.



toa

i'efna il quel

ente le il a riatto

fata el rí-

enti-Mi-

red

Peditosi il Padre Padro Giustiniani dal Padre Michele, non rimanendoli che più far altro in Camaldoli, in compagnia di un Fratello Converso, per nome Olivo, Uomo di molto buona vita, semplicità religiosa, e devotissimo del predetto Servo di Dio, s'incaminò a piedi con un semplice bastone in mano, alla portadel Sagro Eremo per uscirsene, come credeva senza che niuno il vedesse. Quand'ecco si tro-

va al liminare della mentovata porta arrestato, con una santa imboscata di carità da i Padri, e Fratelli dell'Eremo. Appena si accostò ad essi, che di questi, chi li gettò le braccia al collo, chi se li prostrò a' piedi piangendo, chi singhiozzando sotto voce senza dirli parola, massemplicemente mirandolo, chi per contrario ad alta voce ssogando la passione della sua carità, e tutti esclamando pregavano, che non gli abbandonasse, che non li privasse della sua compagnia, che non li togliesse il suo ajuto, ed altre simili espressioni di stima, e d'assetto. Fu sorpreso a questo incontro così inaspettato, e sì tenero, il buon Paolo Giustiniani, che sebbene per altro di cuore assai forte, tuttavia in quella congiuntura provò le sue tenerezze, nè potè a meno di non fare comu-

ni le sue, con le lagrime degli altri, e per non accrescere maggiormente a se, e a' Padri gli affetti, senza formare parola, sece sopra di tutti come un segno di benedizione, e generosamente uso dalla soglia della, porta mentovata, levando allora tutti la voce, e accompagnandolo ciascuno con mille benedizioni, e preghiere a Dio, di successo prospe-

ro al fuo viaggio.

Superato felicemente questo primo passo della Porta, che sempre è il più dissicile, se ne calò dirittamente verso Fontebuono, andando tutto pieno de' suoi pensieri, e desideri giù per quella, piuttosto balza, che strada, la quale conduce dall'Eremo al detto Monistero. Era di mattina affai per tempo, sicchè il Sole non aveva potuto fare tanto viaggio, da spargere la sua luce tra quegli antichissimi abeti, i quali pare che a bella posta si alzino verso il Cielo, ed uniti insieme ad impedire che il Sole non venghi a togliere ad essi quel sagro orrore, il quale pare tutto l'amabile di quel giogo. Gli Augelletti svegliarini animati dell'Aurora, faltando di ramo, in ramo, e gorgheggiando di frasca, in frasca sti quelle piante, pareva che accompagnassero li due Romiti Pellegrini, quasi dolendosi in note flebili di musica naturale, che gli abbandonavano, o veramente, che in canti d'allegrezza gli accompagnaffero in presaggio di felicità, che Iddio Signore del tutto aveva lor preparata. Con questo dunque accompagnamento giunse il Giustiniani, ed il Compagno al Monistero di Fontebuono, dove si trattenne un poco; passò di poi alla Musolea, dove compì il quarto giorno, incominciando da quello della sua partenza dall'Eremo; e si trattenne in. questi due luoghi per dare l'ultima mano ad alcuni affari che così richiedevano. Venuto il giorno ventefimo di Settembre, diede ancora quì l'ultimo addio, e abbracciò i Padri, non fenza fcambievole alterazione d'affetti, che per gli occhi ne diedero sufficienti, e certissimi indicj. Volevano, e lo pregarono che pigliasse una Cavalcatura, non essendo costume degli Eremiti Claustrali il viaggiare a piedi, così portando il decoro del loro stato, e così convenendo per isfuggire li disordini, che si sogliono incontrare da chi, specialmente Religioso, fa lungo viaggio a piedi. Ma perche il Giustiniani aveva massime per la sua. Persona, e del Compagno più sublimi del comune, non volle in modo alcuno accettare la cortese offerta de' suoi amantissimi Pratelli, ma come un nuovo Giacobbe, che se ne usciva dalla Casa di sua Madre per andare a trovare la migliore fortuna, che Iddio avevali destinata, si mise di nuovo in viaggio, con un bastoncello in mano, contento di portare seco alcuni denari per servire a que' bisogni che li sariano occorfi, non avendo ancora incominciato a vivere folamente a spese della Divina. Provvidenza, come poi fece da lì a poco.

Dalla gran Camaldola di Toscana al Sagro Monte di Alvernia vi è una piccola giornata, per chi vuole andarvi a piedi. Il detto Monte

è de'

pat

do

10

ma

ca

lente

i co-

ella

dolo

ofpe-

mpre

ando

ra di

viag-

ire

dire

epa-

mati

afca,

mitt

li ab-

npa-

a lor inia=

ne un

nco-

ina

chie-

a qui

1210-

licj-

ndo

doil

lini s

ngo

fua-

1 CO.

r and

mile

tare

non

ina

ja vi onte le' è de' più alti in quelle bande. La sua salita assai erta, longa, e disastrosa. Egli è ben vero però, che resta abbondantemente ricompensato ogni patimento con le consolazioni dello spirito, le quali si provano colà dove, si può dire, che nullum fine Numine faxum. Colà dunque se n'andò il P. Paolo Giustiniani ne' primi passi fuori del suo Camaldoli. Era cognito a' PP. abitatori della Sagra Alvernia. Fu pertanto ricevuto come Ospite Religioso di distinzione, ed ebbe tutta la libertà per la sua devozione. Perciò egli portatofi all'Oratorio delle Sagre Stimate, cioè dove il Signore Gesù Cristo caraterizò il suo Servo Francesco co gli adorabili fegnali della nostra salute, vi si trattenne solo con permissione de' PP in altissima orazione di mente, fino al sorgere de' medesimi al matutino, a recitare il quale si alzano di mezza notte. In tutto quel tempo quale fosse l'Orazione mentovata del Giustiniani, su noto solamente al suo Iddio, che gliela inspirò, ed al suo spirito che deliziossi nella medesima. Si sa bene però, che da essa ne usci in maniera tale rinovato nell'interno, che incominciò quasi ad essere un'altro, ed in materia di povertà acquistò sentimenti sì diversi da' suoi primi, che dopo, niente più amò quanto che l'effere povero per amore, ed imitazione del suo Signore Gesà. Quindi, la prima cosa che facesse, uscito da quella per lui sì grande Scuola di perfezzione Evangelica, fu il privarsi di que' denari, che gli erano stati dati in Camaldoli per suo bisogno, dandoli per carità alli PP. dell'Alvernia.

Spuntata l'Aurora di un giorno per il Servo di Dio sì memorabile celebrò la Santa Messa con quel servore, col quale si era acceso il di lui cuore nelle Meditazioni della notte preceduta; presa di poi una piccola rifezzione preparatali dalla Carità di que' buoni PP. e ringraziatili cordialmente, si mise in viaggio con Frà Olivo suo Compagno, adirizzando i passi verso Perugia. La stagione era quella dell'equinozio Autunnale, ma non per questo sì temperata, come pareva dovesse effere in quel tempo: pertanto il caldo affliggeva non poco questi due Viandanti, e specialmente il P. Paolo, di complessione più delicata, meno assuefatto di Frà Olivo all'andare à piedi, sù montagne, e per tanto tempo; finalmente più di lui estenuato dalla maniera del vivere suo ordinario più austero, e dalla notte precedente in ispecie, più macerato del medefimo, a cagione della vigilia celebrata in profondiffima Contemplazione nel Sagr'Oratorio dell'Alvernia, Quindi era necessario il fermarsi di quando, in quando, all'ombra di Pianta, che opportunamente si incontrasse per quelle strade, e ripigliare nuova lena, respirando seduti sù qualche macigno. Più volte accaddero queste pause, le quali poi offervate da Frà Olivo, quando furono giunti in vicinanza della Pieve S. Stefano, mosso egli a compassione del P. Paolo, li disse. Padre, io vedo che camminate con difficoltà, e non potete seguitare il viaggio: però sembrami spediente il pigliare una qualche Cavalcatura, che vi porti. Rispose con grazia il Giustiniani: ma con quali denari poi si pagherà la vettura? e ripigliando quelli, disse sorridendo: mio sarà il pensiero di trovare la Cavalcatura, e vostro l'obbligo di pagarla. Il che disse, alludendo a quei denari, che sapeva dati al medesimo, prima di uscire dall'Alpi di Camaldoli; e quest'altro replicò: Io non ho nè denari, nè borsa: son povero di Cristo: a lui ho lasciato il pensiero della mia vita: egli mi sostenterà: egli mi condurrà: egli che mantiene i più minuti ucelli dell'aria, non mi lasciarà mancare il vitto necessario: equello che così bene veste le Piante, e i Prati, a misura del mio bisogno saprà vestirmi; anzi sappi tu carissimo Fratello, che se tu vorrai venire meco, da quì avanti devi sare vita povera, e stentata: patire molti disaggi: sopportare molte fatiche, e stare in tutto rimesso alle disposizioni della Divina Providenza. Che però se queste condizioni non ti piacciono, puoì (abbenche non creda che sii per farlo) ritornartene addietro, e lasciar andare me solo alla buona fortuna, dove Iddio è per guidarmi.

A un cotal dire, quasi turbato Frà Olivo, rispose: Che io vi lasci? ehe io torni addietro? mai questa non sono per fare. Io una volta vi ho. promesso di venire, stare, vivere, e morire con voi : e questo stesso di bel nuovo vi prometto alla presenza di Dio, e cento volte ve lo ratifico. Andate pure dove vi piace, vengano quanti travagli ponno venire, tutti li travaglj, e tutte le necessità ci accompagnino, io mai (se pure avete. a caro la mia compagnia) vi lascierò, ma sarò nel bene, e nel male vostro fedele, e indivisibile compagno. A questa sì cordiale risposta restò molto consolato il P. Paolo, in vedendo la buona intenzione, e costanza del Fratello, ringraziandolo, e con molte affettuose parole confortandolo maggiormente, e alla perseveranza, e alla pazienza, ricordandogli il guiderdone eterno, che Iddio dà in Paradifo a quegli, i quali qu' patiscono per amor suo; dal che Olivo restò grandemente acceso nel defiderio di patire, rimanendo nello stesso tempo avvisato, che il P. Giustiniani fi era affatto impoverito nell'Alvernia, per incominciare meglio, colà quelle mosse, che aveva già stabilite nella sua mente.

Il B. Paolo Giustiniani profeguifee il fuo viaggio.
Patifice un travagliofo accidente; e da un'Eremita
di altr'Ordine è instruito della Volontà di Dio
fopra la fua Persona. Cap. II.

Silperate l'Alpi il P. Paolo col suo compagno, calò nella pianura, dove scorre placido il Tevere, quasi riposandosi per le cadute fatte poc'anzi dalle rupi, dalle viscere delle quali nasce. Trapassò la Città di Castello, tutto pieno delle sue idee di uscire quanto prima dall'Italia; e imbarcatosi in un qualche Porto di Spagna per l'Indie, era più

con

doi

he

di

de a

2

bill

110

ire

di-

1738

0-

3

11 .

bo

bet

113-

li

المد

170

)l«

za

Π-

0-

0-

deli-

con l'animo nell'Oceano, che con il corpo nella campagna, per la quale viaggiava. Per questo, spesso discorreva de' divisati viaggi, e navigazione fino all'altro Mondo, col fuo buon'Olivo, che approvando quanto egli dava come per fatto, maggiormente fermava la fantalia. del Giustiniani nel Perù, o in altra parte dell'America, dove già li pareva di predicare il Battesimo a que' Barbari, convertirli, e piantare. Colonie, non solamente di nuovi Fedeli, ma Eremiti Camaldolesi. Con sì fatte immaginazioni, e discorsi alleggerivasi non poco la fatica del viaggio: laonde felicemente arrivò presso il mezzo giorno vicino al Castello, chiamato la Fratta Perugina, dove il mentovato Fiume corre più che mai ameno, per la condizione della Campagna, per la quale scorre ristretto tra sponde di varie piante adornate. Pertanto affine di dare luogo al caldo, che passasse col mezzo dì, e a se stesso commodo di respirare dalla stanchezza, si ritirò con Olivo un pò suori dellastrada, per ripofare all'ombra di una grande quercia. Postifi a sedere (fosse la languidezza delle Persone, fosse disposizione particolare della Divina Provvidenza) si addormentarono ambidue, e dormirono alquanto, ma con un'effetto sì ammirabile nel P. Paolo, che svegliatosi, quasi per lui il sonno fosse stato un sonnisero di dimenticanza, non sapeva nè anche riflettere, che pure una volta, e poco fà avanti il riposo, aveva avuto in mente Mondi nuovi, e cose maravigliose dell'altro Mondo. Non si ricordava più, perche si fosse posto in quel viaggio, e verso dove foffero indirizzati i fuoi paffi.

Cosa, che osservata con un'atto di ristessione dal Servo di Dio, non poco lo conturbo, non potendo intendere, d'onde ciò provenisse, e a che mirasse quella novità d'animo, cioè quella sua sì notabile, e repentina mutazione interna, nella quale non aveva delli primieri luoi sentimenti, se non la semplice volontà, costantemente risoluta di fare quanto avesse conosciuto essere volontà di Dio. Proseguiva dunque egli il viaggio con questa sospensione di mente, e camminando per il fondo delle Valli, che conducono alla Città di Gubbio, li sovvenne, che nel vicino Monte, chiamato Calvo, il quale è sopra i Borghi della detta Città, aveva la fua abitazione un'antico di lui amico, Eremita del Terz'Ordine di S. Francesco; questo era uomo idiota, e pieno di quella semplicità, che piace a Dio, e perciò lo rendeva capace di qualche tratto famigliare con Sua Maestà Divina, che gode per infinita sua bontà parlare co' Semplici, come attesta il Savio. Quindi benche senza lettere, pieno di quella scienza, che si addimanda de' Santi, era molto dotto nelle materie di spirito. Presso il volgo aveva una stima singolare di Santità, che si diceva accreditata con lo spirito prosetico. Pertanto stimò bene il P. Paolo, giacchè il luogo era vicino, slungare alquanto il viaggio, e ritrovare il mentovato Eremita, che fi chiamava Tommaso . Ve lo mandava Iddio, senza che egli sapesse, e perciò sece il me124 Vita del B. Faolo Giustiniani

desimo Iddio, che ritrovasse il detto Solitario, e lo ritrovasse solo, come desiderava. Lo vidde, e lo ravvisò con allegrezza, e subito sattosegli incontro, lo ricevette con quel cerimoniale, che usava co' Forestieri, specialmente Amici di questa sorta, la Religiosità dell'Eremita. Poi per la mano presolo, e fattolo sedere seco alla famigliare: Che miracolo è questo, disse al P. Paolo, che tu sei quà da me venuto? Quale spirito è stato quello, che ti ha date queste mosse? A me pare, mirandolo attento in faccia, che tu, non porti tanto buone nuove, quanto per altro io potrei da te desiderare, e sperare. Ti veggo tutto pensoso, e molto malinconico, che vuol dire questo? Inoltre, ti osservo venuto a piedi, col bastone cello in mano; questa è una novità per te: e tu, a dirtela, non mi rassembri quello che oltre volte ti ho veduto; di grazia, giacchè sei venuto da

me dimmene la cagione, che Iddio ti benedica.

Forse il P. Paolo desiderava d'introdurre discorso delle cose sue col buon'Eremita: perciò non vi volle altro per fare, che egli aprifse il cuore, e lo raguagliasse di quanto, da bel principio fino allora. era passato nelle cose proprie, sì interne, che esterne: di quello che aveva disegnato, e operato per effettuare quello, che volontà di Dio. gli era paruto. Quindi venne a parlarli con ogni candidezza del desiderio, e volontà risoluta, che aveva avuta di andare all'Indie, per portarvi in una mano il Santo Evangelio del Signore Gesà Cristo, e nell' altra la Regola Eremitica del Santo Padre Romualdo; li moltrò ancora i Brevi Pontificj, che aveva seco in ordine a tal'effetto. Il che udito con attenzione dall'Eremita: oh bene, rispose, Tu hai gran cose in eapo, e forse poverello tu, e il tuo compagno, hai vuoto il ventre: Non è addunque tempo da discorrere di queste cose; prendi meco un pò di carità, che ti può dare questo povero Romitorietto, e poi la discorreremo meglio. Così detto, levatosi in piedi, incominciò con molta cortesia, figlia primogenita della vera carita, a preparare alli due Ofpiti quella piccola refezione, che il luogo, e il tempo li permetteva: e presto, (giacchè poco vi vuole a'provvedere di poco) imbandì una mensa ricca tutta di buon cuore, con un sale sino di graziosi trattamenti, quattro erbaggi conditi di oglio, il megliore che potesse somministrarli la fua piacevolezza, e alquante frutta proprie della staggione, con pane, e vino, che li dava la fua bottiglieria, la quale era forse simile a quella di S. Paolo primo Eremita, allora quando ebbe Ospite nella sua spe-Ionca il grande Antonio l'Abate. Poi orsà, disse, Benediciamo in prima il Signore, che ci dà tanto bene, e poi mangiamo allegramente, che Iddio ci salvi. Accettò sì cortese invito il Giustiniani col Compagno; si ristorò alquanto con quella gratissima refezione, e poi rese le dovute grazie all'Altissimo, licenziato il Fratello Olivo, rimasero soli, il Padre Paolo, e l'Eremita, che con la sua solita semplicità, presolo di nuovo per la mano: Ora, Paolo mio (disse) discorriamola un poco trà

2203

C. 73 J.

cof

06/

que

debi

10 4

10 11

lata

Ji ;

mio.

la fe

che

gue.

è ui

311

120,0

fia 2

poi

noft:

2010

pen/

qual

che

bita

verf

e Ses

Span

Jula,

quei

COL

gli

ri,

ner

o è

toè

nto

00-

CO-

07%=

:m=

da

(ue

ris-

ra,

che

Dío.

eli-

01=

ell.

00=

di-

120

Von

ca-

me

122

13

0,

'iC'

ato

Ja

10,

161-

ne.

ma

lika

0;

ute

Pa-

noi due di quello, che già abbastanza mi hai accennato. Tù dunque vuoi andare all'Indie? St, rispose il Giustiniani: e vuoi andarvi Missionario, e Patriarca, Fondatore d'Eremi? e di più vuoi, che io ti dica il mio parere? Così bramo, ripigliò quegli. Ora bene, mirando Paolo attentamente in faccia, e quali Uomo che sapesse, e dovesse dire gran cose, si fermò alquanto l'Eremita raccolto tutto in se stesso, e poi disse, mi costringi, o Paolo mio, che io non ti nasconda, ma chiaramente ti sveli, quello che io sento delle cose tue; e sappi, d Fratello in Cristo carissimo, che io per l'antica nostra amicizia, e per quella carità, che vicendevole dobbiamo avere tutti trà noi, io devo, e voglio manifestarti chiaramense quanto sembrami, che il nostro Iddio mi metta in mente sopra di tesin questo punto. Così addunque ti dico, che primieramente io non solamente non biasimo, ma anzi lodo grandemente il desiderio, il quale hai di dilatare la vita Eremitica, e il Santissimo Instituto del Patriarca tuo Romualdo; ma non già approvo, che lo vagli trasportare in Paesi (come dici) sì lontani, e fino nell'India, e trà Genti barbare, e infedeli, per molte ragioni d'innumerabili pericoli, di difficoltà, e massime dell'incertez. za, o piuttosto certezza, non solo di non poter fare quel frutto, che pensi ; ma anco di non poter arrivare in quelle parti; e credi a me, Padre mio, che non senza misterio ti è venuto, di aver perduta, come dici, quella fermezza di mente, che prima avevi per questo negocio, stabilito, e ratificato tante volte, can tanti, e tanto fermi proponimenti; Inoltre, che ti sia mancato il conseglio per saperti regolare, con l'aggiunta di questa oscurità, dubbiezza, e confusione della tua mente. Tutto questo è un'alta disposizione della Divina Providenza; nan vuole Iddio, che tu vada fuori d'Italia, ma che qu'i ti fermi. Non ti credere però per questo, che io voglio dire, essere stato tu illuso, e che dal Signore Iddio non ti sia venuta questa buona volontà: Nò. Molte volte egli ispira cose, che poi non vuole, contento di averci fatto acquistare merito con il semplice nostro buono volere, valendo presso Dio, che conosce i cuori, tanta la buona volontà, quanto che le buone opere. Anche il mio Padre S. Francesco si pensava di morire Martire in Egitto, presso il Soldano: vi andò con questo animo, preparato a morirvi per amore di Dio, e pure, quel Signore il quale gli diede questi desiderj, e sentimenti, non volle da lui altro che il buon cuore. Così pure hò inteso a dire del tuo Patriarca S. Romualdo, che s'încaminò verso l'Ungheria, per culà patire il Martirio, nè dubitava punto, che ciò fusse volere di Dio, e inspirazione: e pure, fà sforzato ritornarsene addietro, dopo avere fatti più giorni di viaggio verso quelle parti, persuaso, che Iddio lo voleva Martire, ma altrove, e senza sangue: il che non è poco, essendo questa sorte di martirio, meno spaventosa in apparenza, ma non meno grave nella sostanza. Dunque solamente desidero farti restare persuaso, che il Signore non vuole da te quei viaggi, e quelle fatiche, alle qualità eri con tanto fervore preparate,

rato, ma le sue intenzioni sono, che lo servi con ugual merito, qui ne. nostri Pacsi; E questo io ti dico sì seriamente, che laddove, se vuoi andare ove hai dissegnato, io non farò altro che accompagnarti con le mie fredde Orazioni, quì rimanendo, come ti confeglio per il tuo meglio, ti farò fedelissimo Compagno, e per quanto lo comportano le mie deboli forze, non mancherò di ajutarti nell'esecuzione de' tuoi desiderj. Già, a dirti la cosa come stà, qui stò da molto tempo mal volontieri, per la molestia che mi reca la troppa frequenza de' Secolari; sicchè, non averò alcuna dissicoltà di venire teco altrove, quando non vadi così lontano, come avevi dif-

segnato.

A questo dire il Giustiniani quasi risvegliato come da un grave fonno, e illuminato interiormente da nuova luce, incominciò a conoscere la volontà di Dio precisa, che fino allora non aveva bene capita; Tutto ricolmo di allegrezza, che lo faceva piangere dolcemente, per isfogo della medefima, benediffe il Signore Iddio, che così foavemente disponesse le cose sue, a maggiore di Lui Gloria, e abbracciò teneramente il buon vecchio, ringraziandolo di cuore, non folamente per il buono, e fanto confeglio che gli aveva dato, ma ancora per la cortese esibizione, che gli aveva fatta della sua compagnia. Quindi risolse di fermarsi con esso lui, per prendere dal tempo quelle risoluzioni, che si fossero stimate le più proprie, aspettando con grande siducia, che il Signore, il quale aveva incominciato, averebbe ancora finita l'opera, che per mezzo suo aveva dissegnato di fare. Aggradì sommamente l'Eremita Francescano, che l'Eremita Camaldolese volesse fare vita insieme, eli diede quel poco di albergo, di cui era capace quel suo piccolo tugurio, dilatandosi i spazi della carità, che non ha fine, tra le angustie di una Celletta, la quale era di pochi palmi. Pertanto mi pare, che possa dirsi, in questo Romitorio essersi gittato il primo seme di quel grand'Albero, che poi trapiantato su le altezze del vicino famosissimo Monte Corona, crebbe coll'innaffio delle acque celesti tanto felicemente, che dilatò i suoi rami da un Mare all'altro dell'Italia, slargandoli fino di là da' Monti, e spandendo l'ombra splendidissima della sua Santità, come que' belli Cedri, che il Salmista chiama, di Dio, per dichiararne, in una fola parola, la eccellenza.

Il B. Paolo Giustiniani con la visita d'un'altra Persona di spirito è maggiormente confermato nel proponimento di rimanere in Italia, e qui propagare l'Instituto Eremitico Camaldolese. CAP. III.

I Figliuoli spirituali del Beato Bernardo Tolomei Senese, i quali formano la stimatissima Congregazione di Monte Oliveto, sonota

dore

un ge

erano

porz

va lo

ment

vivey

team

ordin

trova

Cuore

ne di

tava:

darlo

fo Fr

ti qui

la fual

era af

è acce

tare ]

maldo

da lui 00 001

tanto P. Pao

dell'id

S. Ron

fogg. Italia,

Arò u

lodò n

Libro II. Capitolo III.

127

no sparsi per tutta l'Italia. Fuori di Gubbio, ma in poca distanza, v' hanno un nobile Monistero; esso è antico: sino a quel tempo era famoso presso della Città; perciò in esso riserravasi, come in un Sagro Afilo di quiete, un Nipote del Signor Cardinale d'Urbino, chiamato Galeazzo, della nobile Famiglia delli Gabrielli di Fano. Questi godeva l'onore del Canonicato nella medesima Città di Fano, e del Protonotariato Apostolico; Era inoltre Abate Commendatario di S. Salvadore di Monte Acuto, Diocesi di Perugia, situato alle radici di Monte Corona, arricchito di rendite di molti altri Ecclesiastici Benesici. Iddio lo aveva dotato di una natura mite, e di un'animo affai pio, con un genio sì fatto alla folitudine, che fuggiva a più potere le turbolenze del Mondo, e specialmente le sue domestiche, che in que' tempi non erano piccole. Quindi per vivere con quella pace, che è la megliore porzione della felicità, la quale si può avere in questo Mondo, si ritirava sovente in luoghi solitari, e specialmente de' Religiosi, tra quali soli (generalmente parlandosi) può ritrovarsi un tanto tesoro. Pertanto viveva in detto Monistero, come luogo tutto fatto a suo genio, il mentovato Ecclefiatico, ed era amico grande dell'Eremita, presso cui viveva ospite il P. Paolo Giustiniani . Non potè addunque passar gran tempo, che tra quelli due non si parlasse più d'una volta, essendo cosa ordinaria tra gli Amici, il parlare di quelli, che sebbene lontani si ritrovano da' nostri occhi, tuttavia sempre vivono con noi dentro del cuore. Tommaso pertanto spesse volte saceva degna commemorazione di sì esemplare soggetto, secondo che la materia del discorso portava; quindi tanto se ne parlò, che finalmente si accordò tra essi, di andarlo a visitare, tutti tre di conserva, cioè il P. Paolo, il suo Converfo Frà Olivo, e il Terziario Eremita Tommafo. Il motivo principale di questa gita fu, che da una parte si sapeva dal mentovato Tommaso la sua inclinazione alla vita solitaria, dall'altra si sapeva ancora, che era affai facoltofo, specialmente de' Beneficj Ecclefiastici, come già si è accennato. Potè dunque effere che si pensasse al poter egli molto ajutare l'opera, se si avesse voluto incominciare a fondar Eremi alla Camaldolese. Però più allegramente vi andorono li predetti, che surono da lui accolti con i segni di straordinaria soddisfuzione, e trattenuti seco con ogni maggiore espressione d'affetto, che potè usare con essi. Pertanto si fermarono presso a lui, e li su dato a conoscere al medesimo il P. Paolo, con avvanzare opportunamente, e con prudenza il discorso dell'idea, che egli aveva avuta di propagare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo fino di là dal Mare, e dal nostro Mondo, cioè nell'India: foggiargendo poi, come per suo conseglio si era risoluto di sermarsi in Italia, e nelle provincie d'essa metter in esecuzione questo dissegno. Mostrò una stima particolare verso il P. Giustiniani il Canonico Gabrielli, lodò molto il suo zelo,e desiderio:e mostrandosi consorme al parere di

dare edde ò fenon cofa

11e

e mi coltà dif-

noita; per ente

orteisoloni,

ente a inpicra le

ne di nosiffeli-

slardella , per

na o

quali , to-

10

128 Vita del B. Paolo Giustiniani

Tommaso, vi aggiunse ancor'egli il proprio conseglio, che Paolo restasse in Italia, senza pensare a gli Antipodi, essendovi ugual bisogno, e comodità in queste nostre Contrade, di un sì Santo Instituto; Nè contento di dare mere parole da Consigliere, aggiunse promesse, e impegni di cooperare all'opera, come uno di loro, quando il Signore Iddio si fosse misericordiosamente degnato di fare anch'esso partecipe del suo spirito. Significazione, la più gradita della quale non poteva egli fare agli Eremiti suoi Ospiti, che appunto questo cercavano, e non altro.

zion

rava

Eren

tro,

chia

picc

łam

e in i

a iav

loro

alla

a pro

iero

te le

la, o

tumu

Vere

Tubit

luto

tem

rog

riput

Solit

atte

cer

li, r

COLL

Pertanto il P. Paolo Giustiniani maggiormente consermato nel conseglio dell'Eremita Amico suo, si ritirava dall'antico pensiere, di andare nell'India, e conserito il nuovo negocio di rimanere in Italia, per ivi propagare l'Instituto Eremitico del Patriarca S. Romualdo, ricevuta la parola del Gabrielli, se ne ritornò all'Eremo del Terziario Tommaso, rimanendo quì seco, col suo compagno Fratello Olivo, praticando la sua solita maniera di vivere all'Eremitica Camaldolese, alla quale si accomodava ancora l'Eremita Tommaso; laonde, anche senza pensarvi, non che volerlo, il Giustiniani ebbe quì incominciata la sua nuova Congregazione, e il primo suo Eremo su questo di Monte Calvo. Nè è da farne maraviglia: imperocchè tutte le cose per regola ordinaria di natura, hanno i loro principi deboli, piccoli, e che-

quasi appena si conosce, che cosa siano per essere col tempo.

Trè dunque furono da principio nell'Eremo predetto, cioè l'Eremita, il Giustiniani, e il Fratello Olivo: poi, a questi si aggiunse il quarto, e fu un Religioso dell'Ordine Illustrissimo de' Predicatori . Viveva in Gubbio in quel tempo nel Convento di S. Domenico il P. Frà Gabriele, di Nazione Spagnuolo, Maestro in sacra Teologia; chiaro, scrive il P. D. Giovanni da Treviso, per l'integrità de' costumi, e mirabilmente dotato della grazia del Predicare. Venne in cognizione di questi tre Religiosisme subodorò l'intenzione: e perciò ancor'egli ebbe in animo di unirsi ad essi. Cercò occasione di parlare col P. Paolo Giustiniani, per sapere la sua precisa intenzione, e quale sosse l'intentento, che pretendeva con i Compagni, nella maniera del vivere che di loro si era divulgata. Abboccatisi insieme questi due buoni servi di Dio, in compagnia dell'Eremita Terziario, e conferita con religiosa fincerità tutta l'idea del meditato Instituto, restò il P. Gabriele non solo edificato, ma innamorato della vita, che aveva udito doversi fare da' feguaci loro; e preso spazio di pochi giorni a pensare, e deliberare sopra quello, che doveva egli fare, con la prudenza propria della sua Nazione, esaminato il tutto, si risolse finalmente di essere suo Compagno: e così dal Convento di S. Domenico passò all'Eremo di Monte Calvo, compiendo il numero di quelli quattro Fiumi, che uscendo da una sola fonte dell'Eremo di detto Monte, tantosto avevano a dilatarsi nell'Europa, portando l'acque della grazia su la superficie della medesima.

## Il B. Paoto Giustiniani passa all'Eremo di S. Girolamo. C a P. IV.

T On era capace il piccolo Eremo di Monte Calvo di quattro abitatori, non essendo stato per l'addietro troppo ampio per unfolo . Bisognava dunque pensare a luogo, nel qualé potessero stare senza tante angustie. In fatti, si misero il pensiere di qualche nuova abitazione: e avvenne loro ben presto fatto il ritrovare stanza, che migliorava poco, tuttavia migliorava la condizione delli nuovi quattro Eremiti'. Era ne' Monti dell'Appennino fotto una grande Rupe un'antro, o spelonca assai ampia. Serviva di ritiro qualche volta a' Passaggieri nell'improvisate de' temporali più suribondi, e ordinariamente di tana a' Lupi, abitatori di quelle foreste, che perciò sino al di d'oggi chiamasi Pascilupo. Nella detta spelonca eravi per fortuna ancora un piccolo Oratorio, dedicato al Dottore massimo della Chiesa S. Girolamo: Laonde può raccogliersi, che era capace di abitarvi Uomini : e in fatti poco avanti colà si erano ritirati alcuni traditori del Pubblico. a lavorarvi monete false, che scoperti, vi surono presi, e diedero del loro delitto una pubblica fodisfazione alla Provincia, con la morte.

alla quale vennero condannati dalla Giustizia.

lo re-

gno, con•

mpe-

re Id-

ne del

a egli

altro.

to nel

di an-

a, per

), Ila

ziario

livo .

olese,

anche

nciata

Monte

rego-

che

l'Ere-

unfe il :i . Vi-

P. Fra

hiaro,

e mi-

one di

i ebbe

Paolo

'inten-

re che ervi di

ligiola

on fo-

rsi fare

iberare

ella fua

ompa.

Monte

dauna

rfi nel-

lesima.

Quà dunque capitarono i quattro Eremiti, e ritrovato il luogo a proposito per la solitudine, e per la povertà che cercavano, vi disposero al meglio che poterono l'abitazione, dimorando ogn'uno in parte separata di quella spelonca, passando il tempo in sante meditazioni, lezioni, e altri esercizi ascetici, propri del loro servore, spirito, e Instituto, raunandosi alle ore determinate nell'Oratorio, per ivi fare di conserva i sacrifici di lode all'Altissimo, come comandava la Regola, e la Chiesa. Non è dicibile, quanta era la pace, e l'allegrezza de L cuore, che provavano que' buoni quattro Religiofi, sequestrati da ogni tumulto del secolo, e in una piena libertà alla loro devozione, di vivere come fino allora avevano defiderato di fare. Ma è cofa rara, che trà la notte del fecolo non comparifcano stelle di qualche splendore, e subito non ne venga ammirata la suce. A tutti li Santi, che hanno voluto questo nascondiglio, è accaduta una simile disgrazia. Per qualche tempo, ma piccolo, ha voluto la Divina Provvidenza secondare il loro genio, ma poi gli ha fatti scoprire, gli ha fatti conoscere, e posti in riputazione achi gli ha conosciuti. Lo stesso avvenne a questi quattro Solitarj; li Passaggieri per quelle vicinanze li scopersero, si misero in attenzione del loro stato, e maniera di vivere. Li ammirarono, ne fecero stima; i vicini ne diedero contezza a' lontani, e questi uniti a quelli, resi consapevoli della loro estrema povertà, incominciarono a soccorrerli con gli ajuti convenevoli, ed essi sufficientemente provvedutia

R

VI-

vivevano come afficurati de' loro desideri, ringraziando Sua Divina. Maestà della cura, che si prendeva de' suoi Servi, pregando la sua clemenza a rimeritare i Benefattori, che sollevavano la loro povertà in.

quello stato.

Così ogni giorno più rendevasi samoso Pascilupo, ma venutane sa notizia al Pievano, sotto la cui giurissizione parochiale stava quel luogo, questi di umore diverso da tutti quelli, che lodavano i predetti Eremiti, invece di confermare la buona opinione, che ne avevano i Secolari, suoi sudditi specialmente, incominciò a farvi contro del rumore. Quale ne sosse il preciso motivo non si seppe. Puol'essere, che avesse un'ottimo sine, temendo, che invece di quattro penitenti Eremiti, non si annidassero in quella spelonca quattro famosi ipocriti, e sorusciti, che poi avessero a fare piangere alcuno di quelli, che allora li cantavano lodi. Ma qualunque si sosse la di lui intenzione, questo è certo, che non ve li volle, e mandò a significare loro, che quanto prima

Le ne partissero, altrimente se ne sariano pentiti.

Fu di molto rammarico a tutti quattro una fimile ambasciata, e nominatamente più che a gli altri, al nostro Giustiniani, che avevasi già posto il cuore in pace, e pensava, che quivi finalmente avesse avuto a godere il suo spirito, quella quiete, che cotanto, fino allora aveva desiderata. Però la sua prudenza non mancò di fare trattato col mentovato Prete, ma quello, o per istigazione del Demonio, o per ostinazione del proprio capo, non volle udire accordi, non ammettere trattati, e sempre più caricando la partenza da quel luogo degli Eremiti. questi stimarono manco male il partirsene con pace del prossimo, che il fermarvisi con inquietudini a suo dispetto. Quindi in capo a quindici giorni in circa della loro venuta in questa rupe, l'abbandonarono. portandosi altrove, ma non poco lontano, in cerca di migliore fortuna. Se ne partirono con le lagrime a gli occhi, perche non sapevano, che da lì a poco vi fariano ritornati con megliore fuccesso: tuttavia, raffegnaronfi alle disposizioni della Divina Provvidenza, perche erano certi, non mancarà mai questa, a chi di cuore si rimette alla medefima.

Ma saria stata troppo fortunata la fondazione degli Eremiti Cas maldolesi del P. Paolo Giustiniani, se non avesse avute ne' suoi principi queste difficoltà. Si osserva per esperienza generale, che Iddio in tutte le imprese, e più sante, e più utili, e più meritorie, vi vuole le sue difficoltà, e dissicoltà non prevedute, nè aspettate, acciò vengano appunto come difficoltà, che scemano per la metà di se stesse, quando sono prevedute, perche la previsione del loro arrivo, sa che sia antiveduto ancora il loro rimedio, e così poco vi resta di difficile da superassi, quando sono venute. Anzi si osserva questo precisamente, che le difficoltà si affacciano d'ordinario su'l principio; così sorse disponendo Iddio,

ac-

acciò e rico che le mostr ad og voler ha da moti a chi finio, to con ta del pare f fi d'a perch un'A

Dome corch ne, co ciò fi quan poffa nime: del P. no de

Dio,

Il B.

d'ogn erano manie aveva stesse sto a

aluo

na

cle-

in\_.

tane

quel

pre-

vano

lru-

che

emi-

e fo-

ra li

cer-

rima

a, e

evasi

vuto

vev2

nen-

tina-

rat-

nitip

che

indi-

000

ortu-

no,

era-

me-

Cal

ncipj

tutte

e dif-

nun-

sono

duto

uan-

coltà

dio,

acciò l'Uomo abbia presto motivo di conoscere se stesso, che nulla può, e ricorrere all'ajuto di quel Signore, da cui il tutto dipende. Credo che lo faccia, ancora affine di dar motivo a chi opera con queste, di mostrare la propria costanza, essendo da Persone deboli, lo spaventars ad ogni piccolo incontro che sia finistro, o da Uomo instabile, il non volere profeguire un'opera incominciata, se la strada per la quale si ha da camminare, ha una qualche sorta d'intoppo. Il più verisimile. motivo però sembrami questo, fare Iddio, che le difficoltà siano sopra a chi incominciò ad operare per fua maggiore Gloria, e falute del proffimo, affinche profeguendosi con pazienza, quello che si è incomincia. to con generosità, sia doppio il merito del buon volere, coll'aggiunta del ben durare nell'incominciato, ad onta d'ogni contrasto, che pare fatto, o forto per frastornarlo. Pertanto non bisogna mai perdersi d'animo, nè levare la mano dall'aratro, postavi che si sia una volta, perche questa è la maniera ordinaria dell'operare de' Figliuoli di Adamo; e chi avesse la pretensione di non passare per queste trafile, saria an'Anima molto poco pratica delle maniere ordinarie di operare di Dio, e perciò di niuna abilità a veruno suo grande servizio, che non è mai fenza incomodo di chi vi aspira.

Queste massime erano note al Giustiniani, e alli due Compagni Domenicano, e Francescano: laonde non si perdettero d'animo, ancorche sentissero vivamente la necessità di questa nuova trasmigrazione, come di Passero solitario, perseguitato nel proprio nido; non per ciò si abbatterono di cuore, ma considati in quel Signore, chequando vuole efficacemente dalle sue Creature una cosa, non vi è chi possa frastornare le sue deliberazioni, confermarono se stessi nel proponimento di seguitare, ciò che avevano incominciato, e col consiglio del P. Paolo, gli altri seco presero la volta alle Grotte, che si chiama-

no del Massaccio, come riferiremo in appresso.

#### Il B. Paolo Giustiniani, con gli altri tre Compagni và alle Grotte del Massaccio, e qui fonda stabilmente il primo Eremo della sua Congregazione. Cap. V.

A gran Camaldola di Toscana, come un Libano di Paradiso tutto florido per la fantità de' suoi Abitatori religiosissimi, spandea d'ogn'intorno ogni giorno più un'odore soavissimo di buon nome, ed erano que' Padri in somma venerazione a chi avea contezza della loro maniera di vivere. Già abbiamo veduto, che sino un Duca d'Urbino ne aveva tanto concetto, che volle al Battesimo del suo Primogenito assistes in luogo di Padrino Spirituale, un'Eremita di quel luogo, richiesto a un tal fine il P. Michele Rinchiuso, come già s'è detto di sopra a suo luogo, e accettato in sua vece il Venerabile servo di Dio P. Pao-

R 2

10

Io Giustiniani. Ora è da avvisare, che rapito dallo stesso buon'odore un benestante di Recanati, Uomo Cristiano di molta pietà, e dato all' orazione che richiede la folitudine, fece donazione all'Eremo della Camaldola mentovata, di alcuni pochi fondi di terra, i quali possedeva nella Diocesi di Jesi, vicini alla Terra detta del Massaccio, due miglia dalla parte di Tramontana rispettivamente alla mentovata Terra. Fece però questa donazione con tali patti, che egli potesse vestire l'abito di Converso Eremita Camaldolese, e vivere come tale nelli suddetti fondi, come amministratore perpetuo di essi a nome di Camaldoli. Inoltre volle, che da Camaldoli venisse a stare con lui un Sacerdote Eremita il quale si contentasse celebrare nel medesimo luogo, e farlo partecipe de' Sagramenti della Chiesa, come pure degli altri Uffici; e così non. avesse necessità di portarsi altrove, per adempire i suoi obblighi di Cristiano, e quegli ancora della sua devozione, tanto egli era amante della solitudine; e così appunto deve essere chiunque è chiamato dal Signore Iddio, il quale distribuisce lo spirito a ciascuno, secondo il conseglio della sua volontà. Questa donazione con le mentovate condizioni era stata fatta fino nell'anno 1516. e stipolata in forma autentica nel Capitolo-Generale tenutosi nel Monistero di Classe dentro Ravenna. Fatta la donazione, si pose tosto il Padrone de' Beni donati a fabricar in essi abitazioni da Eremiti; e perche il sito non eracapace d'altra disposizione, in vece di alzare sopra terra le Celle, si scavarono nelle coste della medesima dentro il tufo, ma con tale architettura, che parvero veramente più Grotte, che altro e quindi presero il nome delle Grotte del Massaccio, il quale nome poi ha continuato fino ancora al dì d'oggi, e farà perpetuo, fino che dureranno le medesime; Tuttavia riuscirono dette Grotte abitabili da Eremiti Religiofi, laonde vi si portò ad abitare per il primo, quello stesso, che le aveva, e donate, e scavate; poi vi andò quel P. D. Elia, di cui si è fatta menzione di sopra, quando accompaend il P. Paolo alla visita del Sepolero del Santo Padre in S. Biagio di Fabriano. Pertanto Iddio aveva mandato avanti alli nuovi quattro Eremiti desolati un buon'Amico, il quale a suo tempo gli averia raccolti, come portava il bisogno. Era pure amico del Venerabile Giustiniani il Converso Eremita, che si chiamava Fra Antonio, e così per il bifogno non poteva accadere cosa più in acconcio di questa.

In fatti ritrovandosi il Padre Paolo Giustiniani sforzato a uscire dall'Eremo di S. Girolamo, ne avendo tetto, ove ricovrarsi con i Compagni, ebbe memoria di queste Grotte, e di quegli Amici suoi, che le abitavano: laonde molto allegramente, e con grande siducia vi si portò con i Compagni. Arrivò questa sagra comitiva molto inaspettata alli predetti due Eremiti delle Grotte, ma non per questo sù meno gradita; anzi deve dirsi, che su l'arrivo di essatto più caro, quanto più improviso. Avevano una stima particolare del merito, e della Persona

del

che v

ne in

ando

acca

aver

2100

Bio;

Resor

molt

rima

che

ver

piega

zione

fi ad

ed er

81101

cove

dole

i Div

cifan

facey

zione

me,

re, e

mede

favai

zione

**Ipirit** 

terro

ftrad-

tatos Pian

Varla

dore

all'

Ca-

leva

iglia

Fe-

ibito

nol-

mita

cipe

011.

Cri-

della

nore

dela

Ra-

tolo

do.

abi-

one,

mea

ente

Tac-

sarà.

ette

per

ndò

pa-

o di

tro

ac-

Ai-

ril

cire

om-

e le

014

tata

ra

pill

na

del Giustiniani, lo amavano teneramente, non ci voleva dunque altro, che vederlo suori d'ogni aspettativa, per vederlo con una consolazione indicibile, e riceverlo con tutte le dimostrazioni d'affetto. Quindi il primo ingresso sa quale desideravasi da gli Ospiti, e quanto poi seguì andò d'accordo col principio. Se il tempo, o qualche altra disgrazia accaduta a'manoscritti del Giustiniani non ci avesse rubbati alcuni sogli, averessimo di proprio pugno del medesimo Paolo una sincera narrazione, di quanto gli occorse, in particolare col Converso Frà Antonio; ma non teniamo, che un picciolo squarcio; tale nondimeno, che benissimo si congettura, qualmente per un discorso fatto da semplice, secondo il mondo, ma dotto nelle cose dello spirito, il Giustiniani sià molto instruito intorno all'amare, e cercare la solitudine di cuore.

Pertanto fermossi in queste Grotte il Venerabile Servo di Dio,con i suoi Compagni, con tanta sua, e altrui consolazione, che tutti ne rimasero suor di modo contenti. Il numero di questi Eremiti era quello che si chiama Perfetto, perche era numero di sei, tra Sacerdoti, e Conversi; quindi quegli attendevano a gli ozi santi di Maddalena, applicati alle cose sole, che appartenevano allo sptrito, e a Dio, questi si impiegavano per servizio degli altri nelle occupazioni di Marta:distribuzione necessaria in ogni Comunità religiosa, non potendosi indisferentemente servire a Dio, nelle cose della vita attiva, e contemplativa, ma richiedendosi chi distintamente eseguisca gl'impieghi dell'una, e chi fi addossi li disturbi dell'altra. Correva l'anno ventesimo del Secolo, ed era su'l finire del suo Settembre; quando si sece questa nuova Colonia di Eremiti Camaldolesi. Ogn'uno di essi diede benedizione al Signore, che cotanto opportunamente gli aveva foccorsi di un nuovo ricovero, e ricovero di loro genio, perche proprio di Eremiti Camaldolesi: e tutti insieme si unirono a servirlo humero uno, come parlano i Divini oracoli. Tutti erano come Superiori, perche niuno d'essi precifamente comandava, ma insieme tutti erano Sudditi, perche ogn'uno faceva a gara con l'altro per ubbidire. Così questa piccola Congregazione aveva dell'andare di quella della primitiva Chiefa in Gerufalemme, della quale il fagro suo Storico scrisse, che di tutti era un sol cuo re, e un'anima sola; e con l'Economia non mai abbastanza lodata della medesima, le cose necessarie al sostentamento delle Persone, si dispenfavano a mifura del bifogno d'ogn'uno, e per quanto portava la condizione della povertà di quel luogo. Così ciascuno coltivava il proprio spirito, godendo il benefizio di quella Solitudine, che non veniva interrotta da chi si sosse, perche il luogo era quasi sconosciuto, suori di Itrada, e sufficientemente distante dalla Terra, per altro povera di abitatori - Il Giustiniani più di tutti raccoglieva i frutti propri di quelta Pianta, a lui tanto cara, e da lui sì amata, e desiderata, che per ritrovarla aveva lasciato un Camaldoli di Toscana: tanto era innamorato 134 Vita del B. Paolo Giustiniani

di quest'Albero, che a Persone chiamate alla Contemplazione, è prod priamente quello della vita. Aveva fatta tale distribuzione di tutte l'ore del giorno, che mai non si ritrovava in ozio. Ogni giorno celebrava col maggior fervore, che li fosse possibile. Recitava l'Usfizio, ed altre sue solite Orazioni vocali, col medesimo spirito. Meditava alcune ore determinate, altre leggeva, altre scriveva, e per dare qualche follievo al corpo, coll'interrompere tante occupazioni di spirito, ogni giorno ancora dava fe stesso a qualche opera manuale, qual'era, o di coltivare quel suo piccolo Deserto, o fare qualche altra cosa, di cui era capace, e che poteva esser utile alla Casa, anzi alle Grotte, che li fervivano di Casa. Perche poi egli bene sapeva, che è molto spediente a fermare l'incostanza del proprio cuore, con mettere se medesimo in una qualche fanta foggezione di proponimenti più congrui alla vocazione del proprio spirito, oltre gl'insegnamenti della Regola, che professava, e che procurava di osservare in ogni luogo, e stato con esattezza, fatto nuovo Legislatore di se medesimo, si prescrisse le infrascritte regole di vivere, le quali fono di molta edificazione in faperle, e composte in modo di soliloquio con se stesso, e così incominciano.

Setu vuoi Frà Paolo veramente menare vita Eremitica, e solitaria, con molto studio sforzati d'imitare in tutte le cose la gloriosa discepola di Gesù Cristo, Maria Maddalena, da poi che ella si convertì al medesimo Cristo, cioè. 1. Piangi li tuoi peccati a piedi di Cristo, e con opere di penitenza, quanto più sai, e puoi, tutte le cose tue, e te stesso dedica a Cristo, senza mai da ciò desistere, con grande considenza in lui. 2. Segui Cristo ovunque egli và, non solo alla Predicazione, e Miracoli, ma ancora alla Croce, alla Morte, e alla Sepoltura; cioè in ogni cofa, quanto a te sia possibile imitare Cristo, in umiltà, dispregi, povertà, ignominie, passioni, e in ogni altra umiliazione; e ogni tua esaltazione riferisci a lui, e a lode sua. Alla Croce, e alla Sepoltura studiosamente, e perseverantemente seguitarlo, preparato a patire per Cristo, e per l'altrui salute, ogni morte, separandoti da questo Mondo, e quasi sepellendoti vivo. 3. Stà con il corpo in Cella, e con la mente in Cristo, e non ti curare nulla di quello che gli altri stimino, o parlino di te; non ti difendendo mai da qualunque ingiuria, nè ti volere giustificare. Non ti scusare, ma commetti ogni tua diffesa a Dio. 4. Per qualunque causa. non lasciare la vita contemplativa per darti ull'attiva; ma per i bisogni tuoi, o del prossimo fa orazione a Dio, se chiaramente non conoscila volontà di Dio, che ti chiami alla vita attiva, e operazione esterna. 5. Tanto indefessamente procura d'imitare Cristo nell'Umiltà, Povertà, Croce, Morte, e Sepoltura, che per sua sola grazia sii elevato a considerare la sua Santissima Umanità resuscitata, e da quella a contemplare la Divinità, e finche non hai il primo grado, non credere di dovere arrivare al secondo, perche è necessario, prima conoscere in Cristo l'Umanità pasfibil
in fi
men
fono
tura

fibilifuoi
e co
cong
do,
fe c
un'
del

con che doli not ro co prop

troi eil ( in fe bifog mati che

affar dine 2a verta le uf

po p to, com sibile. poi l'Umanità gloriosa, ed impassibile; dipoi la Resurrezione, e in fine la gloriosissima Divinità. 6. Allontanati con il corpo, ma più colla mente da ogni conosciuto luogo, e da ogni conosciuta, ed intrinseca persona, da tutte le cose che ti possono ditettare, e da ogni amore di Greatura, e solo stare con il tuo Cristo, sicchè verumente possi dire: intestus meus mihi, & ego illi; e così vivendo, aspetture la resurrezione.

del tuo corpo, meditando, amando, e desiderando Cristo.

105

ore

ava

al-

cu-

che

gni

o di

era

fer-

te a

in

ca-

10-

lat-

rit-

, e

140

Cea

me-

Cons

de-

117 4

0/12

140

11:00

11-

, 6

al-

61%-

1676

dia

y të

as

9718

VO-

1111-

70-

are

Di-

146

Le predette fagre pragmatiche si prescrisse il Servo di Dio, le qua-Ii non vi ha dubbio, che poi offervasse esattamente, per quanto su posfibile alla condizione del suo stato: e beato chiunque, specialmente de' suoi figliuoli, si studierà d'imitare Massime cotanto sante del suo Padre, e cotanto parimente proprie del suo Instituto. Da esse addunque può congetturarfi, come vivefie nella fua Grotta Maffaccefe, morto al Mondo, e seppellito nella sua Cella, dove ancora in breve tempo compose quattro piccoli trattati ascetici, uno de' quali è della vita Cristiana, un'altro della vita Religiosa, il terzo della vita Eremitica, e il quarto della perfezione della vita Eremitica, dando in tutte le regole, e ammaestramenti propri di ciascuna; e dall'ordine di essi chiaramente apparifce, che egli aveva disposte nel suo cuore le mistiche salite, come fuggerisce il Profeta a chiunque pretende sinceramente avvanzarii nella perfezione. Oltre li fudetti quattro trattati, compose un soliloquio con Dio, pregandolo non folamente ad impedire qualunque icandalo, che potesse accadere, in chi fosse per sapere la sua partenza da Camaldoli, mà inoltre fare, che risultasse in edificazione di tutti quegli, alla notizia de' quali era per venire, affinche a maggiore gloria fua potessero dire: Hac mutatio dextera Excels; & pauper quasivit Dominum, & prope factus est; confisus est in Domino, & ipse adjuvit eum. Un dialogo tra la ragione, e coscienza: ed altre operette, compite tutte dentro il termine di due soli mesi,quali furono il Dicembre dell'anno 1520. e il Gennaro dell'anno immediatamente seguente 1521, tempo breve in se stesso, ma sufficiente a chi non perdeva mai tempo, e non aveva bisogno di meditare per iscrivere, ma registrava quello che aveva già maturamente meditato; Tanto giovava al suo spirito la solitudine. che godeva nelle Grotte. Teneva il suo animo libero da qualunque. affare, e occupazione, come pure da ogni follecitudine, anche in ordine alle cose pertinenti alla propria Persona, perche egli viveva senza veruno pensiere di se medesimo, contento sommamente della povertà, nella quale si ritrovava con i compagni, e della carità, la quale usavano a lui i medesimi, che ne avevano cura. Ma durò poco tempo per il Giustiniani tanta felicità, come egli chiamava allora il suo stato, non avendolo condotto Iddio in quelle Grotte, acciò colà vivesse come sepolto, morto a tutti fuori che a se stesso, ma che anzi vi apprendesse una nuova vita, per benesizio di molti, il che seguì da lì a pocoIl B. Paoto Giustiniani incomincia nelle Grotte a regolare la sua nuova Congregazione. Cap. VI.

Ene stava per dirla con le parole stesse del P. Giovanni da Trevio, il nostro Giustiniani nell'occultissimo, e quasi sotterraneo Eremo delle Grotte del Massaccio, tanto astratto dalle cose terrene, e così afforto nella contemplazione delle celesti, che nè meno pensava al neceffario vitto, e cotidiano fostentamento della sua vita, e di quella de' Compagni; anzi molto godeva di vedersi vero posseditore della santa Povertà, e vero seguace del povero Gesù Cristo, e di poter dire con verità col Profeta: Io son mendico, e povero, e il Signore è follecito di me; perche era tanta la sua fiducia in Dio, che non poteva cadergli in dubbio, che la promessa dello stesso Dio li sosse mai per mancare, avendo egli detto che si cerchino prima le cose dell'anima, che quelle del corpo non mancheranno. Perciò viveva come scordato di se stesso, senza alcuna sollecitudine di se medesimo, e d'altri, e credevasi, che tutto il tempo di sua vita dovesse godere di quel Sabbato di quiete, da lui tanto desiderata, e finalmente, come il medesimo diceva, ritrovata.

Ma li pensieri di Dio non sono sempre come quelli degli Uomini, eziandio di buona volontà. La divina clemenza diede al P. Paolo quefti giorni di spirituale sollievo, per disporto ad esser più capace di nuove fatiche. Quindi avvenne, che li suoi Compagni incominciarono a penuriare del bisognevole al proprio sostentamento: laonde a lui ricorsero, perche confiderata bene la necessità, pensasse al provvedimento della medefima. Fu molto, non meno importuna, che improvisa questa istanza per il servo di Dio: tuttavia, perche la carità non cerca li propri, ma folamente gli altrui commodi, eziandio con disaggio di se steffa, egli compatendo alli bisogni de' suoi carissimi fratelli, gli esortò ad essere perseveranti nell'intrapreso cammino con generosità di cuore, confidando in quell'Iddio, il quale dà il cibo convenevole ancora. a gli pulcini de' corvi abbandonati da' genitori; Poi pensò, che scrivendo alli Padri della Gran Camaldola d'onde era uscito, e manifestando ad essi il proprio stato, averebbe ricevuto qualche soccorso proporzionato al bisogno.

Scriffe dunque al P. Vice Maggiore, che in quel tempo era il P. D. Giustiniano da Bergamo, il quale aveva abbracciato con molto spirito l'Instituto Eremitico del P. S. Romualdo in Camaldoli quando vi stava in posto di Maggiore il medesimo P. Paolo; Pertanto poteva promettersi molto di un Religioso suo buon'Amico, e di tanta autorità, quanto bastava per avere come per il suo bisogno si richiedeva però li scrisse, rendendolo consapevole in prima delle sue necessità,

trà le modo pane neces Qua può malo fua P

per for bile of tenut del lo fcori va il cordi

fi app

20 pe

colà a e disco P. Pad Genn lui, dello Olivo ta che 2a, e g tani i famigi

Tofca benig tite p più mo tori di beneva aveva

feriore

l'ajuto medefi dodi M

137

e di poi pregandolo per il foccorfo, che a fe, ed a' fuoi era desiderabile: trà le altre cose scrisse: Ora sono venuto, ove al corpo manca ogni cosa; dimodoche, non già ancora per necessità (non essendo fin'adesso mancato il pane) ma per usarmi a quello, ohe mi potria facilmente quanto prima essere nacessario, ho incominciato a mangiare le ghiande, cotte però, non crude. Quanto fosse gradita questa lettera dal predetto P.Vice-Maggiore, non può dirsi abbastanza. Da che si era partito il P. Paolo dalla Gran Camaldola, erano stati que' Padri in un gran desiderio di sapere nuova di sua Persona, e del Compagno. Quanto più era ad essi spiacciuta la sua partenza, tanto maggiormente ne bramavano il ritorno, e lo speravano per mezzo appunto della necessità, che tenevano per infallibile fosse per sorprenderlo, quando meno se lo pensasse. Pertanto non è credibile quanto contento provassero in vedere sue lettere, e udirne il contenuto. Il Padre Vice-Maggiore comunicò a tutti il foglio mentovato del loro Fratello Paolo Giustiniani Servo di Dio, e si secero molti discorsi sopra di esso, compatendo tutti l'angustie, nelle quali si ritrovava il loro amato Padre,e Fratello. Fu la risposta pertanto piena d'ogni cordialità, e consolazione, poi i fatti corrisposero alle promesse.

::e--

000

ı al

iel-

ella

di-

ee

eva

per

12 +

100

di

CC=

nle

ue-

110-

02

01-

nto

uea li

ile

rtò

110-

·a

en-

an-

01-

.D.

1110

IV C

120

orle

V2 :

ità

Già fi disse nel Capitolo precedente, che le Grotte del Massaccio si appartenevano di proprietà all'Eremo di Camaldoli, per i motivi colà addotti; adunque raunato il Capitolo, che si chiama Conventuale, e discorso fra' Padri quello che si stimava più onesto per sovvenire il P. Paolo Giustiniani, stabilirono concordemente, sotto gli undici di Gennaro dell'anno 1521, che se li cedessero dette Grotte per abitare lui, e Compagni; Poi in un'altro Capitolo congregato li 13. Marzo dello stesso anno, ordinarono, che si somministrasse al P. Paolo, e Fra Olivo suo Compagno, per loro sostenamento tanto di robba, e moneta che potesse bastarli. Anzi per mostrar maggiormente la benevolenza, e gratitudine loro, dichiararono, che sebbene eglino abitassero lontani in dette Grotte, ciò non ostante sossero, e s'intendessero della famiglia del Sagr'Eremo, e che la condizione loro non sosse punto in-

feriore a quella de' PP. Eremiti della gran Camaldola.

Fu affai opportuna questa carità de' PP. Eremiti Camaldolesi di Toscana, verso quelli poveri raminghi sotterrati nelle Grotte; su un benignamente innassiare, e rincalzare poche pianticelle, che rinvigotite poi maggiormente col tempo dovevano crescere, sino a coprire più monti con le loro propagini. Avevano pensato i Padri Benesattori di ritirare a se con i vincoli della carità, e con le sunicelle della benevolenza, il servo di Dio, con gl'altri suoi colleghi; ma il Signore aveva altra direzione nell'uso de' suoi benesizi. Disponeva che con l'ajuto de' PP. Eremiti di Toscana si stabilisse una nuova Colonia de' medesimi, da chiamarsi a suo tempo, Eremiti Camaldolesi di S.Romualdo di Monte Corona, come vediamo avvenuto. Però il Padre Paolo

non solamente si mantenne, ma confermossi nell'abitazione di dette Grotte, e riconoscendolo i Compagni come loro Padre Proveditore, e Superiore, senza essere dichiarato egli tale, incominciarono adipendere da quello, il quale si era presisso di vivere sotto gl'altri; ed a tale oggetto aveva rinunziata la suprema dignità del Maggiorato nella.

gran Camaldola, come si è scritto a suo luogo.

Ma perchè non si destasse nel nostro. Paolo l'antico desiderio di portarsi di là da' Mari, per più nasconderse, e staccarsi da tutte l'esteriorità, per disposizione particolare della Divina Provvidenza, ebbeun giorno una tal visione intellettuale, per cui egli chiaramente conobbe, come Iddio non voleva che la di lui vita sosse, quale proposto avevasi, in tutto contemplativa, ma sì bene mista con l'attiva, a proporzione di quell'opera, che Sua Maestà Divina aveva decretato di condurre a fine per il di lui mezzo. Scrisse egli medesimo l'avvenutogli in
linguaggio latino, e il P. D. Giovanni da Treviso me lo somministra.
da se tradotto nella nostra savella, come siegue.

Quelle cose, che nell'ultima ora del giorno di jeri, dopo quella parte del Divino Vificio, che chiamano Compieta, fra me stesso pensavo, per certe quasi collocuzioni di diverse persone, oggi ho desiderato (se potrò) farne memoria con queste lettere, nel miglior modo, che mi sarà concesso da Dio; con questa però intenzione, che ogni volta vorrò leggere queste cose, tante volte mi sia facile ricordarmi di ciò, che allora andavo.

pensando -

Jeri dopo i Vespri, avendo già compite tutte se parti del Divino. Officio, mentre secondo l'usanza incomincio nell'Oratorio, a mandare com la mente tacite preghiere a Dio, nel principio della mia stessa. Orazione, mi parvero due Giovini starmi accanto, l'uno alla destra, e l'altro alla sinistra, ambidue belli, ambidue allegri, e quasi di un certo splendore Divino risplendenti. Quello però che mi era alla sinistra, mi pareva più bello, più illustre, e in ogni cosa più amabile: e l'altro che mi stava alla destra, appariva più robusto, e più forte, e più atto alle fatiche; e a sottentrare a qualunque esperimento. Li quali, mentre eccitato da questa insolita, visione più attentamente considero, vedo all'improviso alcune cose scritte a lettere d'oro nelle loro fronti; e abbenche troppo dissicile mi sosse nere in quelle sissa la vista degli occhi, nientedimeno nella fronte di quello, che mi stava alla destra leggo NEGOTIVM, e nella fronte di quello, che mi era alla sinistra miro scritto OTIVM.

Mentre io grandemente tremante, e dallo splendore d'una tanta soisione non poco atterrito; ora questo, ora quello, stò mirando; e grandemente desidero di guardare, e rimirare ambidue insieme, quasi in uno stesso momento, l'uno, e l'altro mi abbracciorono, e pareva che l'uno, e l'altro volesse invitarmi, e tirarmi tutto a se stesso. Onde come in diverse parti mi trassero, sebbene esteriormente non sentivo pena alcuna,

183-

ment. untr ment cogli flia p ma d delid piut. chi e, all'all forza niuno te mi Wi, cl 71: 3 ] ben

stiter

bracc.
fleffo
e ficc
parte
-parti

stelle.

2018 0

munq no fir plative quella narrar re del discoil Ser turalr

e ama occup gio Si

altro

interiormente però mi pareva, che mi lacerassero le viscere, non alcrimente che se in due parti fossero sbranate. Fra queste cose io sforzato da un troppose veemente dolore: che cosa è questa, dico, amantissimi Giovini? chi siete voi, e che cosa da me volete? Lasciatemi, vi prego; imperocchè mentre con i vostri abbracciamenti, e l'uno, e l'altro di voi, pare che voglia tirarmi a se stesso, ancorche io paja, che nell'esterno niuna molestia patisca, interiormente però le mie viscere vengono da una acerbissima divisione fatte in pezzo. Se voi mi amate, se l'uno, e l'altro di voi desidera tirarmi a se, non volete, vi prego, non volete farmi forza, ma piuttosto trattate con ragioni, e l'uno, e l'altro apertamente mi dica, chi egli sia, e mi adduca le sue ragioni, perche io deva più all'uno, che all'altro di voi consegnarmi; Imperocchè in nessun modo mi potete far forza, essendomi stata data dal Signore tal virtù, che non volendo io, niuno mai mi possa sforzare: ma consentendo io, ciascuno a se facilmente mi potrà tirare. Pertanto con me si deve piuttosto trattare con ragioni, che con la violenza; onde di quello che più valide apporterà le ragioni, seguiterò volontario la volontà, e le vestigia. Altrimente potrete ben crescere, ed accrescermi tormenti, squarciare, e dilacerarmi le steffe mie viscere, ma mai nissuno di voi due mi potra tirare a se, se non volendo io, e contentandomene.

Avendo io così detto non senza gemiti, e lagrime, dal tenermi abbracciato cessorono, e ritirando l'uno, e l'altro le proprie braccia a se stesso, quasi con una stessa bocca dissero. Molto giusta è la tua dimanda; e siccome hai detto, da noi si deve fare. Allora quello che mi era alla parte sinistra, disse: Io incomincierò a parlare, imperciocchè le prime

-parti devono esfere le mie -

10.0

re a.

en-

tale

سهاا

o di.

fte-

bbe

iob.

ave.

000

0R4

i ia.

istra.

varte.

per.

itrd)

icello.

que-

dave.

vino:

e com

01160

la si-

108-

pellon

Ara.

rare:

itas

CY 38-

e. 10 -

quel-

quel-

ntas

mide-

1 11110

11110 1

n diuna : u:

Fin qui l'avvanzo del foglio, da cui sono state ricopiate le parole riferite. Forse non terminò la sua narrativa il Servo di Dio; o il foglio hà avuta la disgrazia accaduta a molti altri suoi manoscritti; ma comunque ciò siasi, dal riportato si fà chiaro, che li detti due Giovini erano simboli delle due samose vite, l'una delle quali si chiama Contemplativa, e l'altra Attiva. Questa fignificava il Giovine alla destra, e quella l'altro Giovine alla finistra. Se si avesse il resto dell'accennata narrazione, non ci ha dubbio, che sapressimo i motivi riferiti in favore dell'una, e dell'altra: si può tuttavia facilmente raccogliere, che li discorsi andassero poi a finire amicabilmente in questa convenzione, che il Servo di Dio, ne fosse tutto della vita contemplativa, a cui egli naturalmente inclinava, nè tutto della vita attiva, a cui lo invitava un' altro spirito, ma feguitando le divine disposizioni con perfetta rassegna: zione de' propri voleri, si mantenesse in compagnia della sua Solitudine, e amata Contemplazione, finche non vi fosse bisogno d'impiegarsi nelle occupazioni della vita attiva, per maggior Gloria di Dio, e avvantaggio Spirituale del Prossimo. Perciò è ancora probabile, che vedendosi

S 2

mella

nella maniera feguente.

Dilettissime, e dolcissime Sorelle &c. Sono circa otto mesi, da che hò mutato luogo, non perdahito, nè vita, se non quanto son ridotto in un. luogo più abjetto, più povero, e più solitario, e con pochi Compagni: ma siate certe, che nè prima, nè poi, non ho mai perduta quella carità, con la quale vi ho sempre amate in Cristo. Ora ho voluto farvi questa comuve, per farvi intendere, che io sono del corpo sano, della mente licto, e tranquillo, più che mai fossi, e per pregarvi con dolce carità, che vogliate ciascheduna di voi pregare, e far pregare il Signore per me, che si degni illuminarmi, a seguitare la sua santa volontà &c. Mentre io sono stato nell'Eremo, io averei avuto dispiacere di avere cosa alcuna da voi, perche il luogo era ricco , e quello che mi aveste dato non averei riput ato mai elemosina per amore di Cristo: ma piuttosto dato per amore umano,e fraterno. Ora sono in luogo, che non ha niente, niente, e tutto quello chemi fosse dato, saria, credo, elsmosina grata à Dio, non perche io la meriti, ma perche egli ha caro, che siano sostentati i suoi servi, benche non lo meritino. Il che hò voluto scrivervi, non perche io voglia chiedervi cosa alcuna; perche certo, Dio per mano di buone persone mi provvede di ogni cosa necessaria: ma acciochè se alcuna di voi volesse avere qualche merito da Dio, sappia che può adesso dare ogni minima cosa a suo Fratello, Frà Paolo, non come a Fratello carnale, ma come a povero Servo di Gesu' Cristo; il quale ora è sostentato in tutte le cose, così al vitto e vestito, come alle cose necessarie nel Culto divino, e celebrazione della Messa, solo per cottidiane elemosine di devote Persone : e parmi nondimeno, essere ora più ricco, che io fossi mai; perche la mia ricchezza è solo Dio, e non terrena sostanza. E' certo che par cosa impossibile, o mirabile. Io non bo ninete, ne in comune ne in particolare e non mi manca cofa alcuna; e tanto son contento di questa ricca povertà, povera ricchezza. come se io avessi tutto il Mondo di ricchezze -

Detta lettera fi legge scritta nel mese di Maggio del 1721. e in poche linee vi si descrive l'altissima povertà, nella quale viveva in quel tempo il P.Paolo con i suoi Compagni; ma nello stesso tempo si metre in vista il di lui animo, moltrando specialmente, quanto li sosse preziosa la povertà! sentimenti concepiti da lui, in quel felice tempo, nel quale si trattenne meditando, nell'Oratorio del Sagro Monte dell'Alvernia, come si è riferito di sopra. Essi allora altamente impressi nel di lui animo daila vita di Gesu' in se stesso, e di Francesco stimmatizzato da

tico

me

efai

tà (

dall

gli

bife

umi

que

-mo

fen

effa

lo e

ehi Re Gesu', vi si mantennero sempre poi così vivi, che mai non dimenticossene l'anima sua, anzi continuamente da essi prese i regolamenti più propri per se, e per la sua Congregazione, che su glorioso frutto delle sue fatiche.

ro,

le a

rata Ca-

ffe.

ità,

e hò

فساالا

: ma

C61%

mu=

to s

20-

he /i

fonor

2013

into-

110,e

che

me.

H012

2 CO-

le di

lcbe

Fra-

vo di

200-

Nef-

)io,

leu-

24 3

p0=

quel

rein

fa la

ile is

nia,

ani-

da

Oltre alle Sorelle, scriffe ancora al Canonico Galeazzo de' Gabrielli mentovato di sopra. Questo, come vedessimo, gli aveva promessa ogni possibile assistenza; ora non surono vane parole. Aveva esatta relazione della maniera del vivere del Servo di Dio, e suoi Compagni. La fama già ne contava cose maravigliose, per l'austerità del loro vivere. Volle dunque in persona propria andare a vedere, ciò che fin'allora puramente aveva inteso dalle altrui relazioni, e dalle lettere del P. Paolo. Vi andò pertanto, e avendo veduto congli occhi propri non solo tutto ciò, che gli aveva recato in novelle la fama, ma affai più di quello che se ne diceva, ed egli stesso eraste immaginato, ne prese grande edificazione. Diede grazie al Signore Iddio, Autore d'ogni bene, che avesse destato lo spirito del Santo Padre Romualdo in quel suo figliuolo. Volle trattenersi con quella divota famiglia qualche giorno, e sempre più rendendosi informato delle sue necessità, donò ad essi una grossa somma di denaro, con chepotessero provedersi di più d'una cosa, della quale avevano estremo bisogno; e così il nostro Giustiniani ricevette questo sollievo, conumilmente ringraziare Sua Divina Maesta, che non abbandona chiunque sinceramente confida nella sua misericordia. Restarono ancoramolto consolati quelli, che vivevano sotto la sua direzione, vedendo, che il Signore Iddio benediceva le sue intenzioni; laonde erano sempre più afficurati della propria vocazione, e maggiormente in. essa andavano confermandosi alla giornata, vivendo in tutto rigore d'offervanza, di quanto comandava la Regola, della quale il P. Paolo era il mantenitore ..

### U B. PAOLO GIUSTINIANI ottiene di nuovo l'Eremo di S. Girolamo. CAP. VII.

Jutato, einanimito nelle forme predette il nostro P. Paolo Gius stiniani a prosseguire l'incominciato, pensò il modo di acquistane nuovo terreno alla sua piccola l'ianta, che di giorno in giorno con la divina benedizione, andava facendosi sempre più grandicella, con segni non dubbj di maggiore assai ingrandimento col tempo. Già aveua otto, o dicci Novizzi, parte de' quali erano per il Coro: e alcuni per i servizi della Casa, e tra i primi si contava un soggetto segnalatissimo, Cittadino di sessa, Medico così insigne per Professione, che
ebbe l'onore di essere l'otomedico di più l'ontesici; il quale poi nella
Religione si chiamò Girolamo, e su uno de' primi l'adri, che illustra-

rono, e ajutarono la Congregazione col suo merito, industrie, e fatiche. Vi era ancora il P. D. Agostino da Bassano, Eremita venuto dalla Gran Camaldola di Toscana, laonde potè dirsi un Cedro trapiantato da quel mistico Libano, a queste piccole Colline del Segor. Aveva inoltre già stabilita l'uniformità dell'abito, sì nella forma, che nel colore; questo era come quello degli altri Eremiti Camaldolesi: quello aveva qualche differenza, comecchè riformato al modello di quella. povertà, che egli fi era divifata. Anzi con l'occasione di questa uniformità accennata, ebbe motivo di non piccolo rammarico, e fu, che quanti erano del suo seguito, volentieri, e prontamente si rimisero alle sue ordinazioni, ò disposizioni, alla riserva di due, i quali a lui premevano per molte cause più degli altri, essendo uno d'essi l'Eremita Francescano, e l'altro il P. Maestro Gabriele Domenicano. Niuno di questi volle mutare abito, ne ricevere nuove obligazioni, con voti di nuovo Instituto. Ambidue si protestavano, che volevano seguitarlo in tutto, mà non mai lasciare il proprio abito; il che secero. Spiacque al Giustiniani la protesta de' due Religiosi; ciò non ostante rimettendosi alle divine disposizioni seppe moderare il suo animo in questo accidente, sperando in essi miglior confeglio col tempo, fermando gli occhi su'l rimanente degli altri che restavano, pronti e conformati a suoi voleri, come ho accennato, e si accinse a trovare luogo comodo per tutti Quando si partì dall' Eremo di S. Girolamo, il lasciò con il corpo, ma non l'abbandono con l'animo; perciò adesso più che mai l'ebbe in vista, e ristettendo all'essicace Patrocinio il quale fin'allora aveva provato nelle grazie del Bembo, considerò, che per mezzo suo averebbe potuto ricuperarlo. Nè l'ingannò il suo pensiere. Scrisse, è vero, con qualche prudente timidezza, di maniera tale, che piuttosto mostro semplicemente il desiderio, che la volontà, non lasciando di accusare se stesso, come forse troppo solle. cito, contro lo spirito dell'Evangelio, che proibisce tante sollecitudini, nulladimeno il prudentissimo Segretario rispose in maniera tale, che anzi lodò le sue attenzioni, a quello che conosceva di maggiore gloria di Dio, e l'animava a sempre camminare con questa sollecitudine sì Iodevole: laonde vie più incoraggito Paolo, intavolò il trattato di avere l'Eremo di S. Girolamo a Pascilupo.

Supponeva che dipendesse il negocio dal Pievano Niccolò Bruni, il quale se ne stava in Roma per suoi assari, mostrandoli desiderio, e scrivendoli suppliche, assine di ottenere il predetto Eremitorio, con l'annessa piccola Chiesa di S. Girolamo. Ricevè le lettere con animo assai ben disposto a favorire il Giustiniani il mentovato Pievano; ma non era più in sua mano quel luogo: l'aveva già ceduto a Guido Mariozzo, cioè à quello che l'aveva cacciato da quel luogo, come si è detto di sopra. Pertanto li rispose, spiacerli molto il non poterlo favorire, e consolare, come desiderava. Nulladimeno, perche egli era Persona Eccle-

fia-

Vizi

ma

Car

cef

mo

esi

100

per

TSW

a+

ig a

V-a

0 -

lo

مه

1

110

lue

2-

re-

)]4

[-

no

0=

11-

III

2=

no

11-

<u>n-</u>

a

19

sì

0,

D

B

01

fiastica di Pietà, e affai inclinata alle cose che rimiravano il buon servizio di Dio,e in materia di religione, si esibì di trattare con il suo Amico, a cui aveva fatta la cessione del mentovato Eremo di Pascilupo. Questo bastava al P. Paolo, ed accettò la mediazione autorevole della fua Persona, dandosi intanto a sollecitare la spedizione dell'affare presso Sua Maestà Divina, con ferventissime Orazioni, le quali poi finalmente surono esaudite. Si mostrò assai renitente su'il principio del trattato il Pievano Mariozzi, ma questa resistenza era necessaria, acciò maggiormente si conoscesse, che Iddio era quello, il quale doveva poi în fine operare ogni cofa . Il Bruni da se solo non pote ottenere dal suddetto Mariozzi la cessione dell'Eremo di S. Girolamo, a gli Eremiti Camaldolesi delle Grotte del Massaccio; perciò v'interpose gli usfici di alcuni Signori di Gubbio, come quegli, i quali potevano a loro arbitrio trattare con il Pievano, e discorrerla seco a lungo, quanto era neceffario; e perche è affai più difficile a dare la negativa a certe Persone in voce, che in lettera. Trattandosi pertanto il negocio da vicino, tanto si adoprorono li Signori di Gubbio amici del Bruni, e del Giustinia. ni, che finalmente il Pievano Mariozzi, importunato da preghiere, e obbligato con offerte più ample, finalmente si ridusse a soddisfare. e al Bruni, da cui aveva ottenuto egli prima il possesso di quell'Ere mo, poi a' suoi Amici, finalmente al P. Paolo Giustiniani, il quale accordò una pensione annua di tre scudi d'oro al suddetto Pievano -ma perche non era in libera podestà di lui l'alienare l'Eremo predetto, e sua Chiesa, facendosene lo smembramento dalla mensa della Chiesa matrice di Pascilupo, perciò si richiedeva alla validità di quest'atto l'autorità della Dataria in Roma; pertanto volendo il Padre Paolo Giustiniani avere, per dilatare la piccola sua Famiglia, il mentovato Eremo, era necessaria la licenza di Roma. Si ricercava. inoltre il consenso libero del Pievano, ma questo ridotto una volta a cedere l'uso di esso, si contentava ancora della totale cessione del medesimo, ottenuto che se ne fosse il Beneplacito Apostolico; anzi perfacilitare il tutto, mandò carta di Procura al Bruni, il quale quanto avesse a cuore questo interesse, da ciò si può vedere abbastanza. Già. abbiamo detto, che il Giustiniani si era obbligato con i suoi, di paga. re un'annua pensione di tre scudi d'oro al Mariozzi. Ora il Bruni volle per la sua Religiosità addossarsi il debito della mentovata pensione, lafciando ogn'anno al fuo Penfionario tre fcudi d'oro, per maggiormente facilitare la conclusione del desiderato smembramento dalla Chiesa. Matrice di Pascilupo, dell'Fremo predetto. Abbiamo oltre ciò detto, come il Bembo si era mostrato sommamente inclinato a favorire il P. Paolo, follecitandolo ei medefimo a fare, e promovere tutto quello che conosceva fattibile da se, per maggior gloria di Dio, e bene universale della Chiesa.

Si fece pertanto capo al Bembo, sì dal Giustiniani, che dal Procuratore Bruni, e il Bembo con l'efficacia de' suoi buoni uffici presso il Pontefice ottenne un Breve Papale, che dichiarava in perpetuo separata dalla Chiesa di Pascilupo quella di S. Girolamo, e l'annesso suo Eremo indipendente affatto da ogni proprietà, dominio, e giurifdizione del suo Pievano, concedutone al P. Paolo Giustiniani, e suoi succesfori per sempre il possesso, e dominio diretto, con tutte quelle sacoltà, e libertà privilegiali, le quali godono gli altri Regolari di famiglie Religiose, che in essi servono a Dio, giorno, e notte, offerendoli i Sacrificj matutini, e vespertini de' suoi labri, cioè di quelle lodi, che secondo il rito di Santa Chiesa danno alla Maestà dell'Altissimo i fuoi servi. Il detto Breve fu segnato sotto li 8. di Aprile dell'anno 1521. e fu provvidenza del Signore, che il Giustiniani sollecitasse questo affare dentro l'anno indicato per tempo, imperocche verso il fine. dell'anno stesso morì il Pontesice Leone X. e così li mancarono in. Roma tutti quelli che potevano favorirlo ne' fuoi bifogni, essendo quethe forti di difgrazie molto comuni, perche troppo ordinarie nella Città di Roma, in cui il sovrano Principato non solamente è di pura elezione, come in molte Repubbliche, ma inoltre è di una forta di elezione sì libera, che il Camauro Pontificio salta di Nazione, in Nazione, non che di Provincia, in Provincia. Perche poi con la mutazione del Principe si rinova tutta la Corte, quasi sempre avviene, che in Pa-· lazzo Vaticano, o nel Quirinale, chi oggi può fare capitale di molti suoi parziali Amici, o Padroni, dimani arriva a non conoscervi nè anche, per così dire, uno Svizzero, che pure vi suole avere in vita la Piazza.

Oltre il mentovato fmembramento dell'Eremo di S. Girolamo, e fua piccola Chiesa dalla mensa Parochiale di Pascilupo, ricevè da Leone X. il Servo di Dio molte altre grazie, le quali tutte si ponno leggere nell'originale, che si conserva nell'Archivio del samoso Monte Corona, Capo, ed Eremo principale di questa inclita Congregazione.

Ottenuto ch'ebbe il Giustiniani questo secondo Ritiro per la sua piccola famiglia, che alla giornata andava aumentando, non si parti dalla sua amata Residenza delle Grotte Massaccesi, ma vi mandò quelli che stimava più approposito, dando loro compagno Frà Tommaso Eremita, acciò sull'idea del primo Eremo, quale è quello della Gran Camaldola, riducesse per quanto cra possibile, anche queste tane Ugubbine, se così mi è lecito di chiamare quest'Eremo di S. Girolamo, secondo quello che di sopra narrammo. Non surono lenti que' buoni Religiosi a portarvisi, e divenuti tutti manuali dell'osservanza Eremitica Camaldolese, si misero concordemente a travagliare con le proprie persone, per ridurre il luogo nuovamente acquistato ad essere ca-

pace

le p

altr

le e

niai

por

amo

state

1

Libro II. Capitolo VII.

III-

il

na-

uo

0-

ef-

fa-

fa-

10-

di,

o i

I.,

af-

وسا

با

10 a

ĺĹ=

60

C.

0-

a-

la

9

2

no

10

rtl el-

b-

11-0145

pace di mantenervi Eremiti. Nelle Storie Monastiche quali tutte le Fondazioni religiose si trovano principiate in simile maniera; e perciò questi Eremiti camminarono sù le pedate de' nostri primi Padri, che con le proprie mani si fabbricavano le case, povere, e non ammirabili per altro, che per la meschinità dell'idea, sù la quale erano state innalizate.

Molto presto pertanto su ridotto l'Eremo di S. Girolamo quale doveva effere, per uniformarsi a' dissegni degli altri; mà non così presto si vidde fornito di quelle provvisioni che sono necessarie, anche al preciso sostentamento di Famiglie religiose, di strettissima povertà, qua le era quella, che professavano i figliuoli seguaci del P. Paolo Giustiniani; nulladimeno, perche a quelli, che daddo vero temono Dio, nulla può mancare del bifognevole al loro fostentamento, nè si sgomentarono, in vedendo i principj molto scarsi, nè mai ebbero a lamentarsi della Divina Provvidenza, perche sempre a proprie spese li mantenne, per mezzo ora di questo, ora di quello, il di cui spirito svegliava la me defima a foccorrere i fuoi fervi, la virtù de' quali subito si dava a conoscere a' vicini, come sa il Sole in ogni Orizonte, ove comparisce la fua Aurora. Si ferviva ancora della penna del fuo fervo Paolo Giustiniani, che non mancava con le prudenti sollecitudini di un provvido s e pio Padre di Famiglia, non vergognandofi egli di effere, e dichiararfi povero con chi si fosse, come abbiamo già veduto nel Capitolo precedente, avere fatto con i Padri Eremiti della Gran Camaldola in Toscana, nè senza suo piccolo avvantaggio, il che parimente si è veduto. e comparirà maggiormente fra poco; come pure con le sue Sorelle. delle quali benchè non abbiamo riscontri certi di quello che sacessero in materia di caritatevoli fusfidj, alli bisogni di un loro amantissimo e amatissimo Fratello, nulladimeno non vi è motivo da dubitare, se esse facessero, o nò, quanto poteva fare il loro stato, stantechè la Pietà delle medesime era singolare; che però la Carità di Dio, unita all' amore innocente del Sangue, toglie ogni dubbio ragionevole, che dovettero ajutarlo, eziandio con qualche sforzo, respettivamente al loro stato, non effendo mai vero amore quello, che nelle occorrenze più confiderabili, non vuole incomodarsi.



Il B. PAOLO GIUSTINIANI acquista l'Eremo di S. Leonardo di Volubrio, presso a Monte Fortino, e nel Monte, d'Ancona l'Eremo di S. Benedetto. CAP.VIII.

Ella Diocefi di Fermo, colà dove la Marca d'Ancona, o fia Umbria, si confina con le montagne alpestri di Norsia, si alza unmonte altissimo, che si chiama Volubrio. Per la sua altezza, benche non molto lontano dall'abitato, essendovi in vicinanza il Castello di Monte Fortino, pare un luogo fatto apposta per abitarvi Eremiti, perche Uomini passaggieri sono rarissimi quelli, che si veggono sù le sue balze. In questo Monte, quando lo spirito Monastico sparse le sue primizie nell'Italia, fu alzato un Monistero, e consecrato con la stretta offervanza della Regola del Grande Patriarca S. Benedetto. Vi fiorì molto tempo la detta offervanza, ma poi con la disgrazia comune di tutte le cose, cioè col tempo, andò appoco appoco mancando, qualune que siasi stata la causa di questo mancare; quindi, o il disetto venisse da' Monaci, che non seppero mantenersi nel loro primitivo fervore o veramente dal sito dei Monistero, che nelle circostanze de' tempi non era più abile ad essere abitato con lo spirito monastico de' Fondatori, rimaste in piedi le Fabbriche, e le Tenute, vi si atterrò il Mona-

chismo, e si diedero l'Entrate de' Monaci in Commenda

Il detto Monistero allora stava commendato al Canonico Galeazzo, tanto lodato di sopra. Questo dunque considerando dall'un. de' lati, che assai meglio impiegate sarebbero le sue entrate in mantenere Religiosi poveri Osservanti, che Persone Ecclesiastiche, ancorche pie, e benestanti: e dall'altro, ristettendo la condizione poverissima de' suoi osservantissimi Eremiti Camaldolesi; ricordevole inoltre delle promesse fatte da se più volte al P. Paolo Giustiniani, che rimirava come il Principale, sì nel merito della virtù, che nell'autorità del comando, stimò bene, e cosa molto grata a sua Divina Maestà, il concedere il mentovato Monistero da abitarsi a' snoi Padri Eremiti. In quelta farma (diceva egli, e dicevail yero) averanno il loro effetto le prime intenziani de' Fondatori, e le altre susseguenti de' Pontefici, che vederanno, o restituito, o resuscitato l'antico spirito di due Grandi Patriarchi Benedetto, e Romualdo, nella nuova facra Colonia de' loro poveri Figliuoli Eremiti Camaldolesi . Pertanto seriamente incominciò a trattare per la detta Rinunzia con il P. Paolo: ma perche si richiedeva a farla compita, il consentimento del Pontefice, per allora, con una privata Rinunzia fatta di propria mano, consegnò il Monistero predetto al Servo di Dio, lasciando a lui l'incombenza d'ottenere il Beneplacito Apostolico, per mezzo di Monsignor Bembo, altre volte ricordato;e ben presto si sarebbe ottenuto, se il detto Segretario si fosse ritro-

alla

nut

mo

vato in Roma: ma a cagione di alcune sue indisposizioni erali portato all'aria nativa, in una Villa nello Stato Veneto, e perciò fu necessa. rio differire sino al di lui ritorno, specialmente perche lui medesimo avendo ricevuta la lettera del Giustiniani scritta verso il fine di Luglio, che lo supponeva attualmente nella Corte Pontificia, li rispose, che averia bensì avuto a cuore l'interesse, ma che allora non era il tempo, per la sua assenza, la quale non vedeva da chi potesse essere tra' suoi Amici supplita, stantechè il Papa si trovava in necessità di denari per Ja guerra, che aveva per le mani; laonde saria stato disficilissimo, che alcuno avesse potuto, o voluto portare con essicacia quell'interesse, che pareva contrario alle correnti emergenze : e perciò si rimettesse. a se stesso, quando Iddio lo avesse ricondotto in Roma, sano, come desiderava, e sperava. Fu scritta questa lettera alli 21. di Agosto; e il Giultiniani intanto prese il possesso : il che allora era fattibile, non essendovi che lo impedissero, quelle savissime ordinazioni, che dipoi si Itabilirono nel Sagrofanto Concilio di Trento. Nè folamente accettò il Monistero, ma quello che più importa, accettò la parola, con cui il medefimo Canonico Galeazzo promise, ed esibì se stesso al servizio di Dio in mano del suo Servo P. Paolo, per quando Sua Maestà Divina. gli avesse fatta grazia, di renderlo sciolto da alcuni impedimenti, che lo tenevano, come legato nel secolo, dalli quali tuttavia sperava, come bramava vivamente, di vedersi sciolto, come poi in fatti gli avvenne, per quello che riferiremo a fuo luogo.

he

di

he

210

lia

)l-

lite.

ne.

ffa

رو ور

DL

2-

da

ia-

1

te-

10

e-

Įd.

0 =

tto

20

170

10

e-

et-

la-

Intanto è da sapersi, che nel medesimo tempo un Monaco Cassinese, chiamato D. Desiderio, venne ad accrescere il numero de' seguaci del nuovo Instituto. Questi abitava con alcuni suoi compagni del medelimo suo spirito, e servore, facendo vita solitaria nel Romitorio di S. Benedetto, posto quasi alle radici di Monte Conero di Ancona, alla parte di Levante sopra il Mare Adriatico. Era famoso il detto luogo per il sito, che non poteva essere più proprio per chi ama la solitudine, per la macchia d'Elci, che lo copre foltissima, e per le acque limpidissime, che vi scorrono d'ogni parte, con tutto il prospetto della. Marina, che diletta mirabilmente li riguardanti. Poi era nominatillimo, perche nella Spelonca, la quale era una volta tana di fiere, divenuta un'Oratorio consecrato al Grande Patriarca S. Benedetto, su reso molto illustre da una femina per nome Miccolosa, la quale molti anni quì menò vita nascosta a gli Uomini, e saputa da Dio solo. Dopo la fua morte volle ereditare quella folitudine fua figlia, Erede della di lei pietà, siccome aveva anche il nome. Molti anni ci visse con grande austerità di vita in solitudine, ma fatta decrepita, la lasciò, così sforzata dalle sue necessità. Viveva dunque allora in questo Romitorio il detto Monaco D. Desiderio, ma con uno spirito privato, perche non osservava alcuna Regola Eremitica approvata, ma puramente quei dettami, e massime da solitario, che lui medesimo si aveva prescritte, come giudicate le più proprie, secondo le inclinazioni del suo spirito, e servore; Pertanto non piaceva pienamente a se stesso. Aveva qualche, sossetto di se medesimo; e bramava sinceramente una qualche via, per la quale si ritirasse di quell'impegno, senza rossore di non avere perseverato, e senza rimorso di essersi malamente di nuovo impegnato. Pertanto sentendo egli da più parti quello che di più ammirabile si diceva del P. Paolo Giustiniani Eremita Camaldolese, che si abitava nelle Grotte del Massaccio, si determinò di portarsi a vedere con gli occhi propri, quello che dalla bocca d'altri solamente per le orecchie ne intendeva, ma non sorse pienamente vi dava sede, sapendo, che per ordinario la Gente, specialmente più dozinale, suole ingrandire certe cose

con iperboli anche spropositate.

Vi andò dunque il P.D. Desiderio întorno alla metà del Novembre: su ricevuto dalla carità, e naturale gentilezza del P.Giustiniani con maniere, che a' primi incontri obbligarono molto la sua venerazione, ed affetto; quindi ebbe un cuore molto libero a discorrere seco delle cose fue, ad aprirli tutto il suo interno, e sentirne con animo pienamen. te rimesso a' suoi consegli, le di lui parole. Trattennesi molti giorni con essolui, per vedere (osservando il tutto) la maniera regolare della. cotidiana Eremitica conversazione, tanto nella persona del P. Paolo, quanto in quelle degli altri, che per essere suoi Figliuoli di spirito, non potevano che rassomigliarseli nell'imitazione della sua vita. Così ebbe agio, e di conferire come voleva, e di ritrovare quello che cercava. Resto persuaso dalli discorsi che secero, qualmente egli non camminava fenza pericolo di correre invano, camminando fenza la fcorta di una Regola certa, e senza il merito dell'Ubbidienza. Li disse molte altre cose, per cagione delle quali si risolse di consegnare se stesso, e compagni alla disciplina sua, restando persuaso, che se aveva spirito di Solitudine, se bramava vivere Eremita, non poteva meglio soddisfarsi, che abbracciando l'Instituto celebratissimo, per l'antichità ugualmente, che per il metodo lodatissimo, degli Eremiti di S. Romualdo; e perciò non si parti dalle Grotte, senza prima aver ceduto il mentovato Romitorio: Fu stipulata questa cessione nelle Grotte sotto li 30, di Novembre, e di poi ratificata, e confermata fotto li cinque di Dicembre dal medesimo P. D. Desiderio, e suoi compagni nell' Eremitorio di S. Benedetto.

L'Instrumento sù pubblico, ed autentico, e in esso surono espresse alcune condizioni, trà le quali sù questa, che tutti li Compagni del P. D. Desiderio diventassero persettamente Eremiti Camaldolesi, lasciata la libertà allo stesso P. D. Desiderio di conservarsi Monaco nell'Abito. Condizione che su accettata dal Giustiniani per quelli stessi motivi, per i quali permise ancora all'Eremita Francescano, e al Maestro Do-

me-

altr

e se

felic

fi v

ni a

forn

a qu

di p

da

tens

puni

dofe ghi

pres

tutt

iono

Velo

abb

ne d

dine

fer-

رعا

per

er-

ito.

elle

cchi

In-

rdi=

ole

" e:

na-

, ed

00-

en •

no

12

10,

non

eb.

ca-

rta

ol-

to

odità

.0= it0

ot-

111-

ell'

ffe

P.

ata

to

11 1

0-

menicano il ritenere l'abito rispettivamente, suo proprio. Nel che fare, mostrò molta prudenza, e discretezza di spirito, perche risletteva che la Regola del Patriarca Benedetto dice espressamente, che li Monaci non debbano esfere intaccati per causa del colore delle yesti; dall' altra sapeva, che vi sono Anime, che vogliono essere salve a modo loro: e se devono andare alla perfezione a genio altrui, pare che non vi li possino accomodare, sottomettendovi il proprio spirito. Così dunque felicemente il prudentissimo P. Paolo, quando meno se lo pensava, si vidde in breve tempo aperti quattro Eremi di rigorosissima, e perfettissima osservanza; che però non cessava di dare lodi, e benedizioni a Dio, che si degnava restar servito in quella forma, trovandosi, e formandosi da se stesso quei Servi, che si era compiaciuto di eleggere a questo fine. Quindi ogni giorno più si confermava nell'intenzione di promovere l'incominciato Instituto, dandosi anche contro il suo naturale genio, alla follecita cura di quelli, che da lui dipendevano; il che si raccoglie da un pezzo di lettera riferita dal P. D. Giovanni da Treviso, nella quale il P. Paolo così scrive. Accade, che mentre io tento di fuggire dalla faccia del Signore, mi avveggo di effere colà appunto arrivato, dove in niun modo volevo andare; perche altri venendosene da me, e altri chiamandomi a se, ho in quattro molto solitari lucghi di questa Provincia della Marca d'Ancona, intorno a venticinque Fratelli Eremiti, de' quali sebbene l'amore della Solitudine, che fà sempre in me fino dalla mia gioventù ricercata, mi alletta ad allontanarmi, tuttavia la necessità della carità fraterna non lo permette, &c.

Il B. Paolo Giustiniani procurò di portare l'Instituto Eremitico nella sua Patria, ma non ebbe l'intento. E' molto travagliato per l'Eremo di S. Benedetto, dal quale surono li suoi scacciati: ed esso che volle dissenderli, su fatto prigione.

Cap. IX.

A carità verso Iddio, se è vera, non è mai solamente non oziosa, ma nè anche mai stanca. Compita un'opera, ne comincia un'altra, e pare che il riposo di una fatica, sia l'addossarsene un'altra. Da ciò avviene, che li gran Servi di Dio simili ai Cieli, li quali sempre sono in moto a benefizio della terra, stanno in un moto, e continuo, e veloce. Voglio dire, sono sempre in affaticarsi per maggiormente promovere la Gloria del suo Signore, e la falute del suo prossimo. Quindi abbiamo del nostro Padre S. Romualdo, che pareva avesse intenzione di fare di tutto il Mondo un grand'Eremo, perche appena finitone uno in qualche luogo, tantosto si dava ad aprirne un'altro altrove.

Erede di spirito sì generoso, e fervido il P. Paolo Giustiniani camminava sù lo stesso piede: piantato un'Eremo, si poneva in prova di aprire nuove Case di solitudine per Eremiti. Pertanto, dopo che, come fopra vedemmo, li furono offerti spontaneamente li due luoghi, delli quali sufficientemente si è già parlato nel Capitolo precedente, pensò di averne qualch'altro nella sua medesima Patria. L'amore di questa è sempre in noi in ognistato: e chi ben capisce gli obblighi, che deve averli chiunque si professa vero figliuolo di essa, non ha mai tanta attenzione a far bene a tutti, che in primo luogo non abbia questi sentimenti per quelli della fua Patria, nella quale li Cittadini sono comefratelli in una casa . Non sarà dunque cosa nuova, se dirò che il Giu-Ainiani, vedendosi già pieni quattro Eremi, e prevedendo la benedizione, che si faria compiaciuta di dare alle sue buone intenzioni la. Divina Bontà, pensò a dilatare un'Instituto sì esemplare nella sua Patria, a beneficio comune de' suoi Concittadini. Pertanto scrisse la sua intenzione ad alcuni de' suoi Amici, e Congiunti, e questi, si per la potenza della Parentela, come per l'amore della Persona, e finalmente per il gran concetto che avevano già formato que' prudentissimi Signori dell'Instituto Eremitico di S. Romualdo, il quale propagava un suo degnissimo collega P. Paolo Giustiniani, con breve, ma efficace maneggio gli ottennero l'Isola detta Poveggia, con sua Chiesa, per sarvi un'Eremo. Questa è una di quelle Isole, che stanno intorno alla Città Dominante di Venezia, come tante piccole figliuole, che fanno corona alla sua nobile Madre, o veramente, come tante guardie, che circondano la Regina dell'Adriatico. Se ne fece la publica Donazione, e fu segnata in forma autentica alli 19. di Febbraro, essendo di Magistrato li Nobili Uomini Andrea Giorgi, Maffeo Viani, e Marco Contarini. Non ebbe tuttavia l'effetto, non ostante che venisse confermata da lì a due anni l'ultimo di Maggio. La ragione di questo parlandosi all' Umana, fu perche stava in detta Chiesa un Sacerdote secolare, ne quei Signori volevano spogliarlo di essa avanti la sua morte, la quale poi quando seguì, successero altri impedimenti, di maniera tale, che non potè il P. Paolo Giustiniani avere questa consolazione di vedere gli Eremiti Camaldolesi nella sua Patria, come desiderava; così ordinando Iddio per quei fini, che per sapere quanto siano adorabili, abbenchè affatto ignoti a noi altri, basta solo il rissettere, e avvisare, che sono fini di un Dio. Questa Donazione, con la formola del suo Istrumento viene riportata fedelmente dal P. D. Giovanni da Treviso, e presso lui lasciato in disparte questo non successo, abbenche si tenesse già per fatto, racconterò quel tanto di più che avvenne, che niun' Uomo prudente averebbe mai pensato potesse avvenire; se non vedendolo già accaduto.

Nella cima del fopranominato Monte Conero d'Ancona, alla raz

ment ti chi tevar Romi fenza In far quali buon preff feere che ir alber nedet unan paro prove gione Vano za, e riron cie, g loro trong cipit: le por

dice

puram cavan Eremi vano o monj ciò n

giorn invid Gesti per ali diferta

drone

dare a

nina-

apri-

ome

delli

ensò

ista è

eves

a at-

enti-

me

Giu-

edi-

la

Pa-

a fua

1 po-

ente

gno-

fuo

ma-

farvi

littà

oro-

CIF-

,e fu

rato

ini . da ll

all

quei

non

gli

an-

130

hoo

tru-

10,

nef-

iun'

den-

rac

dice del quale stava il Monistero, ed Eremitorio di S. Benedetto giàmentovato, vivevano in un Monistero, detto di S. Pietro alcuni Eremiti chiamati di S. Maria di Gonzaga; ma erano senza Regola, la onde potevano chiamarsi satiri incapucciati, o Cristiani selvatici in maschera di Romiti, Uomini, che in abito di Religioso vivevano in solitudine, ma fenza la coltura di Regola determinata, e approvata dalla Chiefa. In fatti, l'opere loro mostrarono, che io non gli aggravo con inique qualificazioni, mercecche li frutti sono quelli che fanno conoscere la. buona, o rea qualità delle Piante, che li producono, per sentenza espressa dalla Verità medesima; che c'insegnò la vera maniera di conoscere ogn'uno, qual'egli è in se stesso, dalla condizione dell'opere. che in lui si scorgono, essendo queste nell'Uomo come le frutta negli alberi de' giardini . Temettero costoro, che li nuovi abitatori di S. Benedetto non fossero di pregiudicio ai loro interessi; e perciò si misero unanimemente in cuore di necessitarli a partirsi spontaneamente, o veramente sforzati. Primieramente dunque tentarono di irritarli con parole ingiuriose, e gravi minaccie, sperando in questa forma, che, o provocati dassero in qualche atto, onde potessero prendere motivo ragionevole di farli partire, o veramente spaventati dal male, che potevano temere, abbandonassero, il posto. Ma perche questi pieni di pazienza, ecostanti nel proponimento di mantenersi in quel luogo, diggerirono le villanie, e non mostrarono grande apprensione delle minaccie, gli Eremiti predetti passarono dalle parole a' fatti, quando mossa loro contro un'aspra guerra, li battagliavano co' sassi, e con grossi tronchi d'Alberi, che di giorno, e notte scagliavano, o facevano precipitare dall'alta cima del Monte, ove essi avevano il Monistero, sopra le povere Cellette degli Eremiti Camaldolesi, che vi abitavano di sotto. La moltitudine, e il peso de' predetti sassi, e tronchi, non facevano puramente un vano rumore nel cadere, portandofi nella valle, ma recavano in oltre molto danno dove coglievano sù le abitazioni degli Eremiti, novelli abitatori di quella solitudine. Quasi ogni notte pativano di tali insulti da coloro, che per essi potevano chiamarsi i Demonj del timore notturno, del quale parla David ne' fuoi Salmi, acciò non avessero comodo di prendere qualche ristoro dalle fatiche del giorno, con il riposo della notte. Costume antico del Demonio, nemico invidioso d'ogni ben fare, di così perseguitare li veri Servi del Signore Gesù Cristo, acciò reso ad essi come insopportabile il di lui giogo (che per altro è di Fede, essere soave, e leggiero) più facilmente li faccia disertare, se li viene ben fatta, dall'intrapreso servizio di così degno Padrone. Ne scriffero al P. Paolo, raguagliandolo esattamente di quanto occorreva con essi;e lui compatendoli, come era dovere, stimò bene andare a visitarli, e confortarli con la sua presenza. Vi si portò pertanto tutto pieno del suo spirito, e non solamente li rese con le sue esorta52 Vita del B. Paolo Giustiniani

zioni costanti al male, che già pativano, ma inoltre gl'inanimò, e refe pronti a peggiori incontri, se ne avvenissero; disse loro con la sua solita giovialità, la quale pareva il carattere della sua fronte: Fin' adesso le minaccie sono state come tuoni: è addunque necessario, che dopo venga la grandine de' fatti, e a questi vi desidero preparati, ricevendo ogni cosa dalla mano di Dio, il quale non permetterà, che vi sia fatto niente di più di quello, ch'egli saprà esser utile a voi, e di gloria al suo Santissimo Nome. Questo solo vi esorto, a sperare nella sua Divina misericordia, e a pregare incessantemente, che dia lume a que' poveri acciecati dal Demonio, e dalla loro passione, acciò si raveggano dell'ervore, e ci lascino vivere in pace.

cio (

Peri

mà

pot

mai

Tr

blic

me

S. F

Van

que

ftat(

chi,e

god

era 1

rico

fape. P. P.

Dice

era c

Pont

alla

la Sp

Pont

Così disse il servo di Dio, e così appunto avvenne come egli predisse. Imperocchè vedendo gli Eremiti imperversati, di niente prosittare con le narrate machine, ne pensarono delle altre, e con un'orrenda
calunnia li accusarono avanti il Vicario del Cardinale Vescovo d'Ancona, che D. Desiderio Benedettino, con tutta la combricola de' suoi
compagni ritirati nel suo Eremitorio battevano monete, e sacevano
altre iniquità da non tollerarsi. Trovarono credito queste imposture
presso il Vicario, e comandò alsi suovi Eremiti del P. Paolo Giustiniani, che senz'altra replica se ne partissero, sasciando vuoto il suo-

go a disposizione di sua Eminenza.

Fù sentita questa intimazione con quello spiacere d'animo, che ogn'uno può immaginarfi. Parve fuor di modo gravoso il dovere subito abbandonare,e senza fare in prima udire le proprie ragioni, un luo» go legittimamente acquistato, e canonicamente posseduto; perciò non istimarono cosa impropria alla loro prosessione, ancorchè umile, e mortificata, il non ubbidire al primo precetto. Che però il P. Paolo capo degli altri prese, come era suo dovere, la diffesa propria, e della sua piccola famiglia. Comparve animofamente in giudicio a perorare in causa propria, perche de' fuoi figliuoli spirituali; constituì ancora per suoi Protettori due Nobili Anconitani, i quali erano da molto tempo già suoi amici, e questo appunto parve esfere quello, che vi mancava per compire il Processo, che si era formato contro i suoi Religiosi, e che per il detto motivo si aperfe contro di lui medesimo, prendendo il luogo di un nuovo delitto, la pervicacia della disubbidienza al precetto. Si dichiarò dalla parte del servo di Dio ancora quel Canonico Galcazzo Gabrielli, di cui addietro abbiamo parlato con lode; comparve più volte a diffendere la fua caufa, come Procuratore costituito dalla Congregazione; mostrò le ragioni che avevano gli Eremiti perseguitati, fopra il luogo di S. Benedetto, munito dell'autorità del Vicelegato della Marca, la quale avevano implorata li calunniati, per diffendersi dalla violenza del Vicario, che di Giudice s'era fatto parte, e molto intereffata, a contemplazione, e favore delli Religiosi che accusavano.

Libro II. Capitolo 1X.

1.65

fua

Fin

e du-

uen-

fas-

ia al

ving

veri

l'er-

pre-

ofit-

nda

An-

fuoi

ano

ture

ulti-

lug-

che

e fil-

100=

non

nor-

de-

pic-

aula

[1101

già

per

che

100-

tto.

caz-

pill

011-

ati,

gato

derli

oille

10 .

1.53

Tuttoció non ostante, il detto Vicario non desisteva dall'incominciato, e in tutte le forme voleva, che si eseguisse quanto egli non canonicamente aveva pronunciato, come per sentenza, contro gli accusati.
Stimò dunque bene il P. Paolo andare in Persona a trattare il negocio con il Vicelegato. Questi aveva allora la Residenza in Macerata.
Pertanto in detta Città si portò, pieno di sue ragioni, e religiosità;
mà viepiù infuriato per questo ricorso il Vicario di Ancona, e di mera
potenza, e con un de fasto ve lo sece carcerare nelle sue prigioni, minacciandolo acremente, che lo averebbe tenuto ne' ferri un'anno, e
mandato subito a spianare da gente armata le Celle de' suoi Compagni,
e tutto il luogo di S. Benedetto.

Spiacque questa violenza sommamente a chiunque conosceva, non tanto l'innocenza, quanto che la fola caufa del Giustiniani: imperocchè di quale reità poteva egli intaccarsi, che meritasse l'infamia, e. l'aggravio di una pubblica prigione in pena, quando non d'altro poteva egli effere accufato, che di avere diffesa la causa propria avanti un Tribunale competente al fuo stato? Pertanto non mancarono Persone di autorità, di pietà, e di zelo, che si fecero Protettori del Giustiniani, e de' suoi; e abbenchè non ottenessero quanto desideravano, per i I troppo ostinato impegno del Vicario, almeno rilevarono quel punto, che più loro premeva, cioè, che fosse levato dalle Carceri pub. bliche il P. Paolo, e venisse consegnato in Convento di Religiosi, come in deposito, e custodia. Questo Convento sù quello de' PP. di S. Francesco di Macerata; così con minore sfregio dell'abito sagro su il P. Paolo trasportato nel mentovato Monistero, e con suo più avvantaggio vi dimorò fin tanto che fù decifa la causa, servendosi di quella libertà, che li dava il luogo, e che gli sarebbe mancata, se fosse stato nella primiera Prigione, dove non poteva parlare che con pochi,e con molta difficoltà, così portando la condizione di fimili luoghi.

Potrà parere qui una cosa assai strana, come il Giustiniani, che godeva tanta grazia presso Leone X. aveva tanti Amici di autorità in Roma, nominatamente il Bembo, che valeva tanto presso il Papa, ed era parzialissimo del Giustiniani, in quel frangente, sosse da tutti abbandonato, overo egli scordato di se stesso non facesse i convenevoli ricorsi a Roma, a gli Amici, alla Corte, alla Santa Sede; Perciò è da sapersi, che trà le altre disgrazie avvenute intorno a questi tempi al P. Paolo, vi su la morte del mentovato Pontesse, seguita li due di Dicembre, e il Bembo era in Venezia: sicchè Roma per il Giustiniani era come non vi sosse, per quello che si averia potuto promettere nel Pontesicato di Leone. Aggiungasi, che essendo stato eletto Successore alla Tiara Romana Adriano Sesto, che ritrovavasi nelle Provincie della Spagna, passarono dieci mesi, avanti che Roma vedesse il nuovo Pontesice, e in questo tempo non si può dire, come andassero le cose

Vita del B. Paolo Giustiniani 154

d'Italia; e in particolare dello Stato Pontificio. Chi poteva qualche cosa, la voleva a suo modo: laonde era inselicissima la condizione di chi aveva bisogno della giustizia, perche non vi era chi la facesse; e tanto basta per accennare in un tratto la disgrazia del P. Paolo, e suoi Compagni, che si ritrovarono oppressi dalla potenza in quel tempo. Non ebbero chi li diffendesse, come meritava la sua innocenza, e gli Eremiti avversarj, prevalendosi con prudenza diabolica dell'occasione, mostrandosi di quella pietà che non erano, per eseguire la malizia che non mostravano, ottennero dal Cardinale Legato della Marca il rilascio del P. Paolo alla libertà, ma con precetto nello stesso a lui, ed a' fuoi Compagni, fotto pena della Scomunica, che abbandonassero, e lasciassero affatto vacuo il luogo di S. Benedetto. Non resistettero a questo comandamento li pii, e prudenti Eremiti, perche l'ubbidienza è la pietra di paragone de' veri Religiosi; e perche quando trattasi di Scomuniche in Persone, che hanno l'autorità di fulminarle, non bisogna tanto mirare al jus che ponno avere di ciò fare, quanto alla potenza del farlo: fapendosi, che questi fulmini con qualunque causa si scaglino, sempre devono temersi, come fulmini scoccati dal Cielo, le cui minaccie ugualmente, che li gastighi, devono del pari temersi, e venerarsi: se n'andorono pertanto gli ubbidienti Eremiti, abbandonando il luogo, ma non la speranza di ricuperarlo a suo tempo, come poi avvenne da lì a non molto.

## Della pazienza, con la quale il B. PAOLO GIUSTINIANI sopportò l'aggravio ingiusto della sua prigionia. CAP. X.

Rima di avanzarmi a narrare, come il B. Paolo Giustiniani uscito di prigione riaffumesse la sua causa, e ricuperasse il luogo di S. Benedetto, stimo cosa non importunamente riferita il dar raguaglio del come sopportò l'aggravio ingiusto della sua prigionia. Questo, oltre l'effere una digreffione, che pure si appartiene alla Storia, servirà di un poco di ripofo spirituale per prendere aria di edificazione nella leggenda delle virtù, che mostrò ne' suoi travagli il predetto Servo di Dio, giovando molto il sapere, come si verifica eziandio ne' più gran Servi di Dio quell'afforismo generale della virtù Cristiana: Per la via di motte tribulazioni è necessario che entriamo nel Regno di Dio; come pure quell'altro: Tutti quegli, i quali vogliono vivere piamente nel Signor Gesà Cristo, patiranno persecuzioni: Nello stesso tempo vedere il modo, con cui si portano in questo stato di cose quegli, i quali amano di cuore Iddio, e seriamente attendono alla perfezione Spirituale; premio del loro proprio stato. Fù adunque di non pic-

nit

iqu

per

tua

he

di

0.

gli

ne, che

lla-

lui,

ro,

0 2

za

100

poa si

, le ve-

Ido

av.

ito

Be-

del

0]=

VI=

rvo

Per

10;

1216

em-

gli,

ic-

cola afflizione al P. Paolo la ingiusta prigionia della sua Persona, 1' incommodo di essa se gli accrebbe non poco con l'aggiunta di un'altro mandatogli immediatamente da Dio, cioè della febre, che li fovraggiunse per compimento delle sue afflizioni: Fù di pochi giorni, tuttavia fù febre: e siccome non ostante che ancora la prigionia tutta. non fù gran fatto lunga, perche non durò più di due settimane, nulladimeno fù prigionia, ed ebbe i suoi incommodi, alli quali l'umanità aveva motivo di ripugnare, nulladimeno il Venerabile Servo di Dio sopportò ogni cosa con una somma pazienza, e rallegnazione, preparato di cuore a sopportare di più, e più lungo tempo, quando fosse stato in piacere a Sua Maestà Divina di maggiormente essercitarlo in ogni pazienza. Tutto questo si raccoglie da quanto egli medesimo scrisse sopra i predetti suoi infortunj, perche abbiamo non meno della prigionia, che della febre i sentimenti suoi espressi con affetti, i quali danno indizi chiari di una grande virtù in chi li scriveva. Sopra la prima scrisse a' suoi Religiosi, che animava alla pazienza: Paolo prigioniero di Gesù Cristo a' suoi carissimi Girolamo, e Desiderio con gl'altri suoi compagni, salute nel Signore, e pace nello Spirito Santo: Certamente questo Carcere non mi è molesto, come voi v'imaginate; Perciò voglio per questa cagione non vi contristiate, mas che anzi piuttosto vi rallegriate meco, perche l'ounipotente Signore si è degnato fare me indegno suo Servo partecipe di qualche particella della passione del suo dilettissimo Figliuolo. Di quest'unica sola cosa giudico, che voi, ed io ciabbiamo a dolere: che in quanto a me patisco queste cose meritamente, comeche sono peccatore, e però sono reo di pene ancora maggiori; Laddove il nostro Signore innocente, ed immacolato hà per me ingiustamente patito.

Ricordatevi di grazia, come è scritto: Se insieme patiamo, insieme ancora saremo gloriscati, anzi la stessa verità, e non dice forse:
Allora sarete beati, quando gl'uomini vi perseguitaranno, e vi rinfacciaranno, e risiutaranno il vostro nome, come d'uomini malvaggi,
ma calunniati in grazia del figliuolo dell'uomo. Che vi aggiunge di più
l'Evangelista seguitando il medesimo discorso? Gioite in quel giorno,
e fate festa, perocchè avete già una grande ricompensa in Cielo; Et
Io con S. Agostino vi dico Fatelli miei diletti, siate stabili, & immobili abbondando in ogn'opera buona, sapendo che il nostro affaticare
non sarà vano nel Signore. Già dunque con il medesimo Apostolo diciamo tutti insieme: Chi sarà quello, che ci separerà dall'amore di
Cristo? La tribulazione, le angustie, la fame, la nudezza, la persecuzione, ò la spada? Perchè in fatti tutte queste cose sono regali ri-

Jervati alli soli amici, e carissimi di Dio.

Così dunque scrisse il B. Paolo Giustiniani in ordine allasua prigionia; ed è da osservarsi, come nomina nel principio della

lettera distintamente i Padri D. Desiderio, e Girolamo, come quesli, che meritavano un'onore distinto per riguardo del loro Personale: Il primo come uno, che si era reso molto benemerito di lui, concedendogli il luogo di S. Benedetto, come si è veduto di sopra: Il secondo per esser egli quel soggetto, che su Girolamo Suessano tanto cognito presso i Letterati del suo tempo, e d'un grado particolarmente eminente trà i figliuoli del Venerabile Servo di Dio Paolo Giustiniani. E' inoltre da aversi in considerazione, come questi si servi per principio della sua lettera dello stesso formolario dell'Apostolo, con cui scrisse a diversi, essendo tra ceppi in Roma, e ben potè con qualche sentimento di pietà religiosamente servirsi di quelle frasi, stante il nome fimile, che portava di Paolo, e perche stava prigione, non a causa di delitti commessi, ma puramente perche portava le parti della Giustizia, e faceva l'Avvocato per li suoi figliuoli, e fratelli spirituali iniquamente perseguitati, ed oppressi dalla calunnia, e dalla. prepotenza.

Per quello poi, che tocca a vedersi, con che animo sopportasse la febre, disposto a tolerare quanto di più il suo Signore gl'avesse voluto sare grazia di mandarli, ne siamo pienamente informati dall' Archivio del sagro Monte Corona, nel quale si riserva sino al di d'oggi una ben lunga orazione scritta in latino dal Venerabile Servo di Dio. Il P. D. Giovanni ... l'ebbe tutta sotto gl'occhi propri, ma prudentemente schivandone la prolissità esorbitante, ne tradusse quella sola parte, che ne abbiamo nella sua diligentissima Storia, ed è

quella, che fiegue:

Gesù. Se tutti li membri del mio corpo si convertissero in lingue, & io le avessi tutte facondissime, mai non potrei renderti taute grazie mio Signor Gesù Cristo, quante ne concepisco nell'anima, perche tu vai incominciaro, se non m'inganna il pensiero, a fare partecipe me tuo inutile Servo di qualche porzione, ancorche minima della tua passione, e delle tribulazioni delli tuoi Santi Discepoli. Quanso però io posso, e con quel maggior affetto d'animo, che vaglio, ti rendo grazie mio clementissimo Signore, e più copiose te le porgo di quello, che io possa renderti; o perche non dovrò renderti con tutto il cuore, con tutta la mente, e con tutte le mie forze cumulatissimi ringraziamenti, se tu per tua sola pietà, e clemenza me, che mai non bò meritati questi favori, bai inalzato tanto, che incomincio, come aveva da molto tempo in quà desiderato, ad essere fatto compagno degli obbrobrj, e persecuzioni, le quali tu, mentre sei vissuto in terra, hai sostenute per tutti, & ascendendo al Cielo, quasi per retaggio, lasciasti alli tuoi carissimi discepoli. Io veramente, ò Signore non era degno d'essere annoverato (stanti li li miei peccati) nel numero de' servi tuoi; non ero certo tale, che fossi

me

1:101

èct

e 1.6

per

Je la

quai

mon

do qu

eller

tire

che (

215

pul

111811

e per

nia

sù (

uel-

па-

on-

l fe-

nto ien-

ısti.

per

COR

ual-

inte

non

ella

iri-Ila-

affe

آك all'

à d'

nanel-

ed è

110 3

zie

e til

وع

liles

inn-

tut-

mu-

,as

che

Ne-

26 3

ndo

. Io

per arrivare mai a qualche porzione della tua preziosa Eredità, o che à me dovesse appartenere qualche parte della medesima: Manon communichi ituoi doni fecondo i meriti: anzi per il più dimostri la soprabbondante liberalità delle tne grazie fopra quelli, che ne sono meno degni. Il dare i doni proporzionati a' meriti è effetto della giustizia umana, ma il conferire preziose grazie a quelli, che sono meritevoli di castighi, è opera sola della tua divina pietà. E che cosa in me hai ritrovato Signore? Che cofa in me hà mai potuto piacere agl'occhi della Maestà tua, che bà voluto adornarmi di un così eccellente Regalo? Eccellente in vero; e beato dono è il patire qualche cosa per amore di Cristo, per la giustizia, per la verità: Imperocche chiunque patisce per la giustizia, e per la verità, meritamente si dice, che patisce per Cristo, imperocche essenda egli, secondo la sentenza dell'Apostolo, fatto nostra giustizia, egli, come abbiamo imparato dalle sue parole, è la verità: Beati parimente, egli disse, quelli, che patiranno persecuzione, non per qualunque causa, ma per la Giustizia; Beati dunque quelli, che con ingiusto giudicio condannati patiranno per amore della Giustizia; Imperocche mentre per l'equità patiscono, incominciano ad essere fatti compagni delli patimenti, e tribulazioni di Cristo, sficuri senza dubbio, riferendolo l'Apostolo, che se saranno compagni delle tribulazioni in questa vita, sono per essere ancora compagni dell'eterne consolazioni nell'altra. Ecco come il patire qualche cofa per la Giustizia ti fà beato. Che cosa maggiormente puoi amare? Forse questa, o quell'altra tua causa, che solamente è di cose momentance, e transitorie, o più tosto l'eterna Beatitudine? Certamente, se sei Cristiano, è conveniente, che tu preponga l'eterna beatitudine a tutte le cose terrene. Godi adunque di essere ingiustamente giudicato, perche per la causa terrena, che tu hai perduto, ricevesti la caparra dell'eterna beatitudine. Pertanto Signor Gesù Cristo ti rendo, e ti dò quanto maggiori grazie, che posso, non quante devo: Ben conosco di effere tenuto a maggiori di quello, che posso darti, anzi tant'oltre mi tengo obbligato, che mai con parole lo potrei spiegare; nientedimeno ti dò, e ti rendo non piccole grazie, perche ti sei degnato di farmi patire qualche cosa per la giustizia, per la verità, e per una giusta causa. Eccomi Signore nel cospetto della tua Maestà: Niuno ti può ingannare, niuno può rappresentarti una cosa per l'altra: Tutte le cose sono agl'occhi della tua divina Providenza nude, & aperte. Tu sai o Signore, se la causa. mia è giusta, o ingiusta: Se ingiusta, niuna cosa iniquamente patisco, niente fostengo, per il quale deva dolermi: Se è giusta (come mi pare), e per giusta causa, senza alcuna mia colpa in questa cosa, patisco obbrobrj, maledizioni, detrazioni, ingiurie, malatia, e finalmente la prigiomia, tutte queste cose patisco volontieri per tuo amore o mio Signore Gesù Cristo: E se per te patisco, fatto partecipe delle tue sofferenze, certamente mi stimo beato: E' perciò di dovere essere anche compagno di quel-

quelle consolazioni, di quelle, dico, che non sono nel presente Secolo; le quali possono toccare a i buoni, & ai cattivi, agli Fedeli, & agli Infedeli, a' tuoi compagni, & agl'inimici tuoi; Ma di quelle consolazioni, che si aspettano nell'altra migliore futura vita, delle quali niuno cattivo, niuno Infedele, e niuno tuo nemico può essere partecipe, ma che solamente sono riservate alli buoni, alli fedeli, alli tuoi servi, & Amici. Rispondo dunque io, patendo queste cose non doverò stimarmi beato? Se, secondo l'Apostolo, questo momentaneo, e lieve punto della nostra tribulazione opera in noi un peso sopramodo, 🕹 eterno di Gloria, se a misura delle presenti tribulazioni deve corrispondere la misura delle future confolazioni, certamente è un grande beneficio il patire in terra, per efsere consolato in Cielo: Tolerare qualche cosa dura nell'Esslio, & in terra aliena, per poi restare consolato, e lieto nella Patria, e nella Casa del suo Signore. Secondo la moltitudine de' miei dolori, dice il Proseta, le tue consolazioni hanno fatta allegra l'anima mia, il quale scacciato dal Regno, perseguitato, deriso, & ingiuriato diceva tollerando il tutto con equanimità: E chi sà, che per contracambio di questa maledizione, non mi renda la benedizione? Se adunque così passa la cosa, molto giustamente devo rendere grazie a Dio, & al mio Signor Gesù Cristo, che senza alcun mio merito, ma folamente per l'abbondanza della sua pietà, mi ha fatto degno di patire per il suo Santissimo Nome qualche cosa ancorche minima; ma non mediocremente mi dolgo, che con niun'affetto del cuore umano posso concepire, quante, e quali grazie sono tenuto, ne quante tengo nell'animo mio posso con parole riferire: Niuna mente può concepire, quanti rendimenti di grazie mi tengo debitore al mio Dio, nè con la voce, è con la penna molto meno si possono esprimere. Onde devo ringraziare il mio Dio, non solo per queste, che di presente patisco, ma, e molto ancera maggiormente con tutto l'affetto del mio cuore, es con ogni più divota intensione della mia mente devo pregarlo, e supplicarlo, che a queste leggerissime tribulazioni, che sono quasi certe preparazioni a più vera pugna, voglia aggiungere delle più gravi.

Tutto quello, che patisco o Signore sono cose minime: ma tu sorse hai avuto riguardo alla mia infermità, e debolezza; Ti prego però, o Signore; dammi la sortezza di spirito, anzi dammi lo spirito stesso di sortezza, dal quale accasorato possa sopportare, non solo con animo pacato, ma ancora allegramente cose maggiori, e più gravi, e da questo tuo divino presidio munito aggiungi pure al tuo servo, maggiori, e più gravi, e false accuse, ingiuste sentenze, battiture, legami, catene di servo, più squallide, e più oscure prigioni. Legami pure tra li ceppi, e tra le manette di serro. Ob che trionsi di gloriosa vittoria mi daresti, se per questa stessa giusta causa, non tanto mia, quanto tua, tua certamente è, perche giusta, e perche in essa non cerco quello, che è mio, ma quello, che è tuo. Tu signor mio Gesù Cristo ne sei diligente osservatore, e

o foll fe bi riofa tedin la fe non fix ec toria per reche i re, e

ma p che ( così che) cere cancl

re gr.
nepia
rò,
quel
che
cofà
la tua
conce
giufti

amoure ne ni di comma dalla

Gri/!

S. Fine fe mese vessal

testi-

testimonio di questo glorioso trionfo, se per questa causa meritassi, che mi fosse mutilato il corpo, e mi fossera troncate le mani, cavati gli occhi, o fossi fatto degno, che io patissi qualch'altro simile supplicio: E se fosse bisogno di morire per questa medesima causa, ancorche di tanto gloriosa morte io ne sia indeguo, e totalmente immeritevole mi conosco; Niertedimeno non confidando nella mia fortezza, non nella mia virtù, ma nella fortezza della virtà tua, sono prontissimo a morire allegramente, e non per forza: Et alli stessi più gravi supplicj, & anco alla morte stessa ecco intrepido mi esibisco. Gloriosa mi sarebbe, non morte, ma vittoria della medesima morte, il morire per la giustizia, per la verità, per il mio Cristo. Niuna cosa più gloriosa può succedere al Cristiano, che il dare l'anima sua per Cristo, che l'imitare nella morte il suo Signore, e li suoi santi Discepoli. Sò certamente, che questo mai bò meritato ma perche molte altre grazie mi hai fatte da me non meritate, chi sà, che anche questa non volessi concedere al tuo inutile servo? E' mio obbliga così tu inspirando, il desiderarlo, tua pietà sarà il concedermi tutto ciò, che sarà grato agli occhi tuoi . O Signor mio, io ritenuto in questo Carcere per la giustizia, e di più aggravato non mediocremente da febre, concludo questo mio pensiero con una breve Orazione.

Tu adunque, il quale sei il mio Signore, la di cui volontà tutto il mio desiderio è di sare, che solamente bramo di sare quello, che può essere grato agl'occhi tuoi, vedi, che niente voglio desiderare, se non il beneplacito della Tua Maestà; Tu adunque esaudisci questa mia voce, e però, per usare le tue parole, si faccia, non come io voglio Signore, ma, quello, che tu voi Signor mio onnipotente, e clementissimo Gesà Cristo, che a me immeritevole. E inutile tuo Servo hai duto di patire qualche cosa per te, dà ancora, ti prego, di poter patire maggiori travagli per la tua giustizia, e se non ho potuto seguirti vivendo per la mia iniquità, concedimi in grazia piissimo Signore, che almeno morendo per la tua, giustizia sia fatto degno d'imitarti nella morte per te stesso signor Gesà Cristo, che col Padre, e con lo Spirito Santo vivi, e regni ne' Secoli de'

Secoli . Amen .

colo i

In-

oni,

ivo,

nen-

Ri-

Se,

1611-

lura

con-

r es-

ter-

Cafa

eta,

dal

con

71676

ne11-

1120

702

cor-

del

126

tea

Dios

de=

scos.

2

pli-

pa-

, o o di

pa-

tra

les

1116

iel-

Così di propria mano scrisse il P. Paolo Giustiniani, ssogando amorosamente, e con somma pietà li sentimenti più teneri del suo cuore nelle più gravi afflizioni della Persona; E tanto scrisse in due giorni di Maggio, cioè li quattro, e gl'otto, nelli quali respirò dall'incommodo che gl'aportava negl'altri giorni la sebre: E questo si ricava dalla sottoscrizione, che il medesimo vi sece in questi precisi termini. Queste cose scriveva Frà Paolo Fremita in Macerata nel Monastero di S. Francesco, che gl'era stato deputavo per carcere, e travagliato da grave febre l'anno mille cinquecento due: li giorni quattro, & otto del mese di Maggio, giacendo gli altri giorni incomodi sempre da febri vessato. Quindi chiaro apparisce, che il buon Servo di Dio saceva que-

sta fatica di scrivere per sollievo del suo spirito; e così questa prigionia fu per esso come un ritiro, overo una scuola di spirito in materia di di pazienza, d'umiltà, e di tutte quelle altre virtù più belle, che accompagnano indivisibilmente le due predette virtà, le quali sono le principali in ogni vero Professore della Vita Cristiana, che sempre è crocifissa, e in patimenti, e così quale fu quell'animo di questo Servo di Dio nella sua Prigione, e come sopportasse la sua Prigionia, non. può meglio sapersi da altri, che da lui medesimo, il quale più che abbastanza dichiara, e spiega il suo interno in quello, che si è per nostra. edificazione riferito, lasciataci dal medesimo Autore, che tali cosepativa, e scriveva. Sedici giorni, come ho accennato di sopra stette confinato ne' Chiostri del detto Convento, cioè fintantoche chi l'aveva fatto caturare con un decreto alquanto precipitato, informato meglio della qualità del soggetto, e de' suoi Compagni, comandò che fosse rimesso in libertà, facendolo però venire a se: e dandoli questa sodisfazione. Perdonatemi Padre perche io non conoscevo voi, ne avevo uditi i vostri: al che il Giustiniani rispose. Il Signore sia quello, che vi perdo. ni, perche io non ho di che perdonarvi: Sapendo io benissimo, che voi non potevate fare cosa alcuna contro di messe non quanto era da Dio preordidinato. Risposta degna di chi in ogni cosa riguarda le divine disposizio. ni, non i maneggi degli Llomini, che alla fine poi, quali fiansi i loro fini, e intenzioni, e quali ancora le loro procedute, sempre servono perfettamente alla Providenza di chi ci governa, e che per esfere quell' Onnipotente, e insieme buono che egli è, stima meglio spesse volte il cavare bene da i mali, che niun male permettere che succeda, spiccando sempre assai più l'arte di chi rimedia al male anche col male. che di quello, che non sà servirsi in bene, se non del bene.

Il B. PAOLO GIUSTINIANI Uscito di prigione maggiormente si affatica nella propagazione dell'Instituto Eremitico di S. Romualdo. Ricupera l'Eremo di S. Benedetto, ed ha in dono da' PP. della Gran Camaldola le Grotte del Massaccio. CAR. XI.

A Olti giudicando dall'animo del P. Paolo Giustiniani, secondo le regole della prudenza umana, e riflettendo che borasca aveva paffata nell'affare narrato di fopra, dovettero facilmente cadere in. questo pensiero, che lui uscitone una volta con riputazione, come si parla con le frasi del Secolo, averia stimato meglio l'attendere unicamente a se, e ritornarsene al suo antico Eremitorio della Gran Camaldola in Toscana, che proseguire l'incominciato, facendoli l'esperienza vedere, che il suo zelo gli era troppo dispendioso, e totalmente oppo-

quie

\$15CO.

24V2

potu

Sign

e 20

to fer

Ita ve

8 19 Bo d Visin

Spres

di ter 170 ; 1

niera

ceve

Ciel vetri!

buzio:

fto al suo primo, e principale desiderio, e proponimento; di vivere inte solitudine, lontano da ogni distrazione, e in compagnia della sola. quiete, luogo proprio della Contemplazione. Ma chi opera in Carità non finta nel promovere la Gloria di Dio, e nel procurare la salute. del Prossimo, è così lontano per cagione degli incontri che lo affrontano dal raffreddarsi, o inlanguidirsi sino a desistere dall'intrapreso. che anzi a guisa di Torrente pieno, sarà tanto più gagliardo, e potente nel suo corso, quanto più forti se gli opporranno i contrasti per im-

pedirlo.

nia

a di

ac-

o le

re è

rvo

on

obaral

le ette

eva

tlio

rie

difudi-

rdo.

11012

rdizio-

oro

ono iell'

oic-

ولت

o le

eva

112

est

ca-

nal-

1122

100

Pertanto il P. Paolo Giustiniani, come i Barberi, che rinchiusi in faccia delle mosse, concepiscono più fuoco per la carriera, quanto più fono trattenuti dal correre, in que' giorni stessi che su ristretto nella. prigionia già riferita, concepì tal'ardore di spirito, e risolutezza d'animo, ad operare ugualmente, che al patire a maggiore Gloria del suo Dio, nello stabilimento, e propagazione dell'Instituto Eremitico del Padre S. Romualdo, che rimesso in libertà, quasi niente fin'allora avesse egli operato, o patito, disse con un nuovo fervore: Adesso, mio Dio, incomincie: poi rinovati i voti di Povertà, Castità, e Ubbidienza, avvalorati con il proponimento di un'osservanza, per quanto avesse. potuto, de' Confegli Evangelici la più perfetta, rinovò tutti quanti li fuoi, e primi, e ultimi propositi, di consacrarsi affatto al Divino servizio, senza alcuna riserva, nè di modo, nè di tempo: ma tatto me, tanto si legge scritto da lui in una protesta fatta di proprio pugno al suo Signore: mi confacro al mio Signore, libero, volontario, spontaneo, e volontieri, lietamente, e allegramente, a qualunque ministerio, ed ufficio, ch' Egli mi destinerà; desidero servire il mio Signor Gesà Cristo, o mi voglia per via d'azione, o per via di Contemplazione, tanto in pace, e quiete, quanto nelle tribulazioni, ed angustie; cioè, o stando in. Gella, o fuori pellegrinando; in qualunque modo egli vorrà, purche lo serva, ogni condizione mi sarà ugualmente grata, e gioconda. Questa veramente ètutta la consolazione dell'anima mia, tutto il mio diletto, tutta la giocondità, e soavità del mio spirito, servire il mio Dio. E in questa vita nient'altro da te, dilettissimo mio Signore Gesù Cristo dimando, niun'altra cosa desidero; tutte le altre cose che sono nell' Universo, e che in questo si possono dare, o desiderare, tutte volontieri Iprezzo, e volontariamente rinuncio, per poterti servire, questo poco di tempo, che mi avanza della mia vita, ancorche fosse solamente un giorno; nè per questo io intendo di assumermi, ed eleggermi la forma la maniera, e il modo di fervirti, ma qualunque mi darai, ugual mente la riceverò con rendimento di grazie, e con prontezza d'animo di servirti in Cielo. Ne per questa mia servità, chiedo alcuna mercede, ne alcuna retribuzione desidero; perche la stessa servità, della quale mi farai degno, o Signore, e l'atto istesso di servirti, mi sarà inestimabile retri-

buzione, e il più prezioso guadagno, che si possa immaginare. Queste per grandissima mercede, per soprabbondante retribuzione volentieri accetto, se mi farai degno di poterti servire, ogni ora, ogni momento della mia vita, sempre più devoto, umile, fervente, & allegro; e ancorchè fossi certo di dover'essere dannato per i miei peccati, nulladimeno fin che sono in questa vita, niun'altra cosa da te dimanderei, pregherei, e vorrei, se non di poterti servire tutti li giorni di mia vita, che questo è quel solo, che mi può piacere in questo Mondo, o io deva essere salvato, o io deva essere dannato. Oh Dio volesse, che tutti intendessero, e tutti sentissero (siccome per tua grazia mi pare d'intender is) quanto dolce, quanto soave, gioconda, lieta, beata è la tua servità! e sopra tutte le ricchezze, delicie, e regni, anche sopra le imaginabili felicitadi, degna d'essere preferita. Questa dunque alla tua presenza, ò mio Signor Gesà Cristo, con perpetuo vincolo mi prendo per sposa, questa professo, a questa con nuovo voto mi obbligo, alla di lei perpetua offervanza esternamente, ed internamente con indissolabile legame mi astringo; Anzi tu, dolcissimo Signor Gesù Cristo, ti prego, degnarti di cingermi, e di legarmi, e di ricevere nelle tue mani questi miei voti, e proponimenti, e concedimi per la tua ineffabile misericordia, che li possa osservare fino alla morte.

Li sentimenti riferiti non potevano essere più esficaci, nè più ardenti; che però si vede manifestamente come uscivano da un cuoretutto di fuoco, per la grande carità che aveva, sì della maggiore gloria del suo Dio, come del profitto spirituale del suo Prossimo: tanto è vero, che in chi ama Iddio con amore grande, e fincero, niuna avversità, ò tribulazione, ò incontro impedisce, ò raffredda lo spirito per sempre maggiormente operare, in grazia di chi si ama. Uniformi allo scritto surono i fatti del P. Paolo, perche rimesso in piena libertà, fubito si diede a porre in esecuzione quanto aveva deliberato, e proposto di fare, quando ritrovavasi ristretto nel Convento di S. Francesco di Macerata, come già si è accennato. Padrone addunque di se medesimo ricorse con lettere all'Eminentissimo Signor Cardinale Protettore dell'Ordine Camaldolese. Lo informò pienamente di quanto a se, ed a' suoi era accaduto. Lo rese persuaso della violenza, con cui erastata trattata la causa, e dell'ingiustizia, con cui si era proceduto nella medesima. Quindi lo pregò umilmente a degnarsi volerla fare da Par suo, cioè da Protettore stimatissimo, come egli era, trattandone con il Signor Cardinale Legato della Marca, e con il Signor Cardinale Vesevo di Ancona, il quale per le sole male informazioni, che aveva avute della caufa, aveva operato seco nelle maniere, le quali sariano state affai diverse, se malamente non fosse stato pregiudicato ne' principj, dall'inique procedure, e finistre narrative di chi seco discorse su'I principio del fatto. Oltre ciò il medefimo P. Paolo scrisse una ben lunCitt

con

le c

men

dina

com

nen

che

filia

tova

dicio

prefe

mag

male

*lcite* 

fima

tanto

zioni

do es

Iput:

inol

Cont

e Fra

che t

le lo

finire

leste

2872

ento

011-

ieno

erei,

resto

ce,

les

Mil

esil

, 0

ter-

nzi

di

iti,

1110

ar-

res

100

nto

av-

rito

rmi

rtà,

- 07

ice-

ne-

et-

fe,

سان

ella

Par

con

Vo-

مه

ano

in-

fu'l

นกา

ga lettera informativa al fuddetto Eminentissimo Vescovo, come pure all'Eminencissimo Signor Cardinale d'Elvezia, Porporato in que' tempi di grande stima, ed autorità nella Corte di Roma. Non omise ancora di ricorrere ad altri suoi antichi Amici, e Parziali nella suddetta Città, e tutti questi si presero tanto a cuore l'innocenza del Giustiniani, e la causa sì de' suoi, come di lui, quanto appena poteva sperarsi. Il Signor Cardinale Protettore se l'intese con il Signor Cardinale Legato; avvanzò le proprie doglianze al Signor Cardinale Vescovo d'Ana cona; Il Signor Cardinale d'Elvezia, ed altri Prelati Amici per diverse vie camminando, tutti nulladimeno indirizzarono sì unitamente. le cose de' nuovi Eremiti Camaldolesi, che in breve uscì Decreto del mentovato Signor Cardinal Legato, con intelligenza del Signor Cardinale di Ancona, che si restituisse al P. Paolo Giustiniani, e a' suoi compagni il già posseduto Eremo di S. Benedetto, come luogo pertinente ad essi, con ogni diritto di proprietà, e dominio legitimo, senza che più alcuno in perpetuo, avesse ardire, ò pretensione, sotto qualsissa titolo, o pretesto d'incomodarli, e vessarli nella possessione, ed uso del medesimo. Tutto questo su decretato, e sentenziato dal mentovato Signor Cardinale Legato, senza alcun'altra forma di nuovo Giudicio, ma solamente considerata la verità del fatto, come aveva rappresentato il Signor Cardinale Protettore, e tralasciato qualunque altro si averia potuto fare, anzi che pareva dovere essersi fatto, per maggiormente rendere notoria la giustizia della causa degli Eremiti Camaldolesi; ma che nulladimeno si tralasciò per ristesso di una degna. prudenza; che se di nuovo si doveva ricominciare la causa, saria riuscito il Processo assai più voluminoso di quello, che essa per se medesima portasse, e dovevano comparirvi con loro poca riputazione. i nomi di alcuni, che si stimava bene farli andare in silenzio. Pertanto li due Cardinali giudicarono bastare, che si venisse alla restituzione dell'Eremo di S. Benedetto, e che in perpetuo si abitasse pacificamente, da chi ne aveva il dominio con ogni titolo di ragione, e giustizia. Non contradisse a questi concordati il Giustiniani, non essendo egli, come certi, che non si contentano d'ottenere, quando la difoutano, la caufa decifa in fuo favore; ma con un, o fatto, o vendetta, inoltre pretendono, che con tutto il rigore della legge procedendosi contro il vinto, si faccia contro d'esso quanto può rilevarsi coll'affisten. za della legge. Il Giustiniani si contentò di rimettere li suoi Figliuoli, e Fratelli nella folitudine di S. Benedetto, e questi non altro ricercavano, che di ritornare colà d'onde erano stati con violenza scacciati.

Quanto spiacesse agl'Eremiti che stavano sopra il detto luogo, che tanto avevano molestati questi poveri servi del Signore, ogn'uno se lo può facilmente immaginare. La sopportarono malissimamente, nè sinirono mai di aguzzare le loro lingue, e sorse anche la penna, contro

·X 2

i pre-

i predetti,e fintantoche il Signore Iddio medefimo dichiaratofi espressa. mente dalla parte de' nostri con la sferza, o verga di gravissimi castighi, non sforzò coloro a tacere. Quello che era stato il capo, e aveva avuto l'onore tra suoi di fare le prime parti contro il P. Paolo, e suoi Compagni, da lì a pochi mesi su percosso dalla mano di Dio nella parte superiore dell'anima, perchè impazzì; gastigo il più spaventoso, che possa occorrere ad un uomo, il quale perso il cervello, perde l'essere d'Uomo, confistendo questo nella ragionevolezza, fondamento della libertà nell'arbitrio, onde poi dipende tutto il resto dell'operare all' umana. Ne qui finirono li divini risentimenti: Agitato il misero dalle furie delle sue frenesie, fattosi carnesice di se medesimo, si precipitò da una balza, e miseramente perdè la vita; Dio voglia, che con quella. del corpo, non precipitasse anche l'altra dell'anima, che è la vera, Dopo un sì orribile gastigo del Capo, ebbero la sua anche gli altri. che erano membri; ogn'uno mostrò in se stesso la qualità delli divini giudizj: laonde quelli pochi, i quali forse erano i meno colpevoli, per sottrarsi dalle percosse, che vedevano andar in giro nel loro distretto, fi partirono da lì a non molto, e in questa forma su dissipata la Sinago. ga de' malignanti, resa la pace a' figliuoli della Colomba, che vidde ritornati i suoi Fratelli all'Eremo di S. Benedetto, con più gloria di quella che fu, quando vi si portarono la prima volta ad abitarlo. Rese pertanto insieme con essi a Dio le grazie maggiori, che potè, e seppe animarsi maggiormente a sperare nella divina Protezione, avendo visto per isperienza da questo satto, che a Sua Divina Maestà non era in oblivione il suo piccolo drappello, e che perciò col tempo saria cresciuto, oltre ancora le sue speranze, con la di sui benedizione, come realmente avvenne, incominciandosene a vedere da qui appresso ammirabili li progressi.

Ricuperato che su l'Eremo predetto, e assicuratone il possesso per sempre, li Padri, che abitavano nelle Grotte del Massaccio, considerarono, che pareva tempo di dare un qualche sistema determinato alle cose loro; e perciò a nome degli altri, il P. Girolano Svessano, e il P. Agostino da Bassano, i quali erano li principali tra essi, infinuarono con qualche premura al loro stimatissimo Padre Paolo Giustiniani questo suo desiderio. Non ebbe egli a discaro questa instanza, anzi se nerallegrò molto in ispirito, vedendo che già incominciava a veriscarsi l'oracolo del Padre Michele Rinchiuso, il quale, come abbiamo riferito a suo suogo, gli aveva detto: poter ben'essere, che il Signore volesse dui qualche cosa, ma non mai quanto s'immaginava, cioè, che dovesse andare all'Indie, e nel mondo nuovo a piantare nuove Colonie d'Eremiti Camaldolesse. Pertanto considerando con la sua solita prudenza, che non aveva ancora luogo tale da potervi fare un piccolo fondamento, per la nuova sabbrica, che si andava dissegnando, pensò, e forse ancora sti-

vat

par

efp

mo

Gra

non

Ciò

 $C_{\rm B}$ 

più

in (

nez Rec molato dagli altri Padri, di tentare l'acquisto in perpetuo delle mentovate Grotte Massacces, le quali ottenute che si fossero, poteva poi allora fermare il piede ugualmente, che il cuore in quel luogo, comecentro stabile, da cui fosse facile tirare qualsissa linea, verso qualunque

parte di cui si avesse avuta la congiuntura.

effa-

ısti-

eva

par-

Nere

ella

all'

lalle

ò da

las

ra .

ri,

vini

per

go-

Tla

ella

perani-

ifto

in

cre-

ome

ani-

per

ide-

eil

ono

que-

ne

arlı

rito

e da

eda-

Car

nou

rla

Ai-

Stabilito questo dissegno, scrisse al P. Maggiore degli Eremiti di Camaldoli, fignificandoli distintamente lo stato delle cose proprie, ed esponendoli con sincerità il desiderio, che aveva di ottenere le Grotte, nelle quali già per sua buona grazia abitava, adducendo, per maggiormente facilitarne la rinuncia, tutti quei prudentissimi motivi, che stimò più propri a persuadere quello che voleva. Ma vi vuole poco per ottenere ciò che si brama, quando la grazia non è di grande incomodo per chi deve farla, e la persona che la procura è molto in. Grazia presso quello, dalla cui generosità deve sperarla. Già si è veduto con quale affetto li mentovati Padri rimiravano il P. Paolo anehe da lontano: come lo ajutavano nella propria Persona, e de' suoi Compagni:come ne vivevano folleciti, ed attenti di udire ogni migliore nuova delle cose sue, laonde vedesi che l'amore, il quale li portavano, era fincero, costante, e ben fondato ne' loro cuori. Pertanto non vi furono necessarie molte suppliche dopo la prima istanza, per il favore desiderato. Il P. Maggiore comunicò la lettera del Giustiniani al Capitolo de' fuoi Padri, e questi seco concordemente deliberarono la separazione delle Grotte predette dal Catasto de' Beni della Gran-Camaldola, concedendo in perpetuo un pieno dominio, e uso di dette Grotte, e loro pertinenze al P. Paolo, suoi Compagni, e successori, acciò ivi potessero stabilirsi per sempre nell'avvenire. Fu fatta questa. azione in forma pubblica, ed autentica, con un'Istrumento stipulatoli 29. del mese di Giugno dell'anno 1522. Cessione, e Donazione, che fu molto applaudita da tutti gli altri, che la intesero, e specialmente dat Padre Generale D. Pietro Dolfino, come consta da una sua lettera scritta a' Padri di Camaldoli, sottoscritta il di 15. del seguente mese di Luglio. Edetta Donazione fu di nuovo confermata in maniera più ampla, più espressiva, ed esficace con un'altro Istrumento legalizzato il di primo di Settembre; e così allora veramente la bambina Congregazione degli Eremiti Camaldolefi di S.Romualdo ebbe per fua, come Culla, le Grotte prenominate. Nè qui ebbero termine li favori dispensati dalli Padri Eremiti di Camaldoli in Toscana: imperocchè sacendo più di quello, che aveva, e sperato, e richiesto il Giustiniani, vollero, e dichiararono in oltre, come non folamente il detto P. Paolo, ma in oltre tutti li suoi Compagni, che nominatamente erano, D. Galeazzo da Fano, D. Elia da Milano, D. Agostino da Bassano, D. Nicola da Venezia, F. Girolamo da Seffa, F. Tommaso da Gubbio, F. Antonio da Recanati, e F. Olivo da Cortona, fossero considerati per sempre nell'

OVV

dire

tid

tria

Atitu

to fi

che

Can Albo

lità dina

ester

nati che

forse e pe

fe le dei si

va u

nell:

pula

Coco

avvenire, come della Famiglia dell'Eremo di Camaldoli; e che però fosse in potestà di ciascuno di essi di andarvi, e starvi, quando, e quanto li piacesse, con questo privilegio di più, che niun Superiore de' detti Camaldolesi avesse autorità di mutarli, cioè farli passare dalle Grotte! prenominate altrove, quando ciò fosse contro sua voglia. Dal che si rende affai bene manifesto, che li Padri Eremiti della Gran Camaldola di Toscana hanno data mano molto singolarmente al B. Servo di Dio Padre Paolo Giustiniani, suo amatissimo, e stimatissimo Fratello, nella fondazione della Congregazione di Monte Corona, di maniera tale, che il P. Paolo si può considerare come sapiente Architetto di tutta l'opera, li PP. Eremiti di Camaldoli suddetti, come quelli che fecero la spesa delle fondamenta, le quali sono la parte più principale di qualsissa edificio; laonde tutti insieme devono santamente gloriarsi di essere concorsi, benche in diversa maniera, alla gloria del comune nostro Padre Patriarca S.Romualdo, cooperando ciascuno per quanto toccava a se, alla propagazione dell'Instituto Eremitico del suddetto gloriofo Patriarca. Anzi parlandofi de' Padri di Camaldoli, è degno di offervazione come nell'esecuzione si sono mostrati totalmente diversi da se medesimi: imperocchè quando si proponeva ad essi l'idea. dell'Opera, non l'approvavano, e faviamente, per le ragioni che essi avevano dalla loro parte; e poi all'eseguirla, secero quanto mai si poteva sperare, che avessero avuto a fare, quando eglino medesimi ne fossero stati gli Autori. Onde è vero, che li Divini voleri, quando hanno d'avere effetto, si compiscono per quelle stesse vie, che l'umana prudenza stimava contrarie al fuo fine: che però prudentemente, quando ben anche non avessimo argomenti di più rilievo, per sapere che tutti li passi del P. Paolo Giustiniani erano regolati dallo Spirito del Signore, basteria a restarne persuasi, considerare l'ajuto dato ad esso dagli Eremiti della Gran Camaldola in Toscana, che non pareva possibile, che al desiderio, e poi in fatti su maggiore della medesima aspettativa, che potevasi averne.

Il B. Paolo Giustiniani stabiliste alcune cose particolari, che surono di poi le proprie della sua Congregazione di Monte Corona. Cap. XII.

Ttenute che ebbe il P. Paolo Giustiniani le Grotte del Massaccio nella forma riferita, vidde chiaramente quali erano li dissegni della Divina volontà nella sua piccola Persona. Finì di restare persuaso, che Iddio lo voleva in Italia, e perciò lasciò affatto qualunque pensiero, che sin'allora avesse potuto conservare nel suo interno, relati-

va-

rerò

ian.

etti

otte

ie fi

nal =

ľVO

tel-

nie-

o di

16

ale

arli

ine

nto

tto

gno

di-

20

essi

70-

2

ido

na-

te,

ere

ito

lo

Mi-

et-

vamente alle sue prime idee dell'andare nell'Indie, e colà introdurvi gli Eremiti Camaldolesi . Pertanto non pensò più a così lontani Paesi, ma tutto si ridusse a fare le convenevoli disposizioni, per quello che portava la condizione del luogo, nel quale si ritrovava. Già non aveva egli mai avuto altro in defiderio, che per benefizio comune dilatare ovunque aveffe potuto, l'Instituto Eremitico del Patriarca S. Romualdo . Sicchè sempre il suo animo su in questo, di trapiantare, per così dire, dalle Alpi di Toscana un legitimo germoglio degli Abeti piantati di propria mano nell'amabile Campo di Camaldoli dal fuddetto Patriarca. Non ebbe egli mai nè anche per ombra l'ambizione di farsi Infitutore di nuova Religione Eremitica: Nò. Il Signore Iddio lo aveva fatto per sua misericordia, Eremita Camaldolese: come tale era vissuto fino a quel tempo, e voleva, così a Dio piacendo, vivere nell'avvenire, per morire vero Figliuolo del Gran Padre S. Romualdo. Egli è ben vero, che siccome il suo spirito non su dozzinale, così con qualche sentimento particolare, desiderava trapiantare altrove in maniera tale i piccoli rami degli antichi predetti Abeti, che megliorassero, e. non deteriorassero con trapiantarsi. Sembrava a lui, che l'aria della Gran Camaldola mutatafi alquanto con il tempo, e con il crescere di molti Alberi di gran corpo, avesse recata qualche alterazione alla prima qualità di quegli Abeti. Pareva, che frascheggiassero alquanto più dell'ordinario, e che non crescessero tutti ritti verso il Cielo quegli Alberi, che essendo tali da potersi dire della Croce, perche tutte le loro foglie sono altrettante Croci delli medesimi Alberi, sembrava, che con un misterio naturale di penitenza gli aditassero, che vi era qualche bisogno d'arte, che sapesse mantenerle seconde al pari di ogni altra pianta fruttisera, ma nello stesso tempo correggesse la superfluità di qualunque umore, l'abbondanza del quale superfluamente li facesse rigogliosi nelle propagini, e moltitudine de' fuoi rami.

Volli dire, per parlare senza allegorie, che voleva il P. Paolo Giustiniani propagare ne' Figliuoli del suo spirito, l'antico Instituto degli Eremiti Camaldolesi, ma con quel rigore primitivo, che aveva sorse egli osservato nel compilare le sagre Constituzioni dell'Eremo, e perche la prima cosa, in primo luogo osservata in un Religioso, esquella, che prima d'ogn'altra dà nell'occhio, cioè l'abito: a questo misse le sue prime attenzioni, il P. Paolo Giustiniani, pieno dello spirito dei suoi Maggiori, e di quello, che pochi anni sa ricevuto aveva nel sagro Monte dell'Alvernia; saonde per mostrare la povertà di cui aveva una grande idea, incominciò a rinovare se stesso, come il serpente nella spoglia, nella mutazione degli abiti. Ritenne la Tonaca, e lo Scapulare, ma cinto rozzamente, come si vede al presente. Rinunciata la Cocolla, contentandosi di un piccolo, come gabanuccio, legato al collo con un bottone lungo di legno, all'usanza de' poveri Pellegrini.

E volle, che tutti questi abiti sossero lavorati di panni bianchi, come quelli di Camaldoli, ma così ruvidi, che paressero piuttosto cilici, che vestiti, essendo satti di lane d'Istria, che sono rozzissime. Si mise scalzo, ed in vece de' Sandali, usò Zoccoli di legno, per camminare più povero, e come tale più esposto a' disaggi, che seco porta la nudità della ramba a la richi esse sulla sulla samba a la richi est.

delle gambe, e de' piedi nelle stagioni più rigide d'inverno.

Li due di Luglio, giorno dedicato alla Regina dell'Universo, in memoria di quella Visita che si degnò fare alla sua carissima Cognata. S. Elisabetta Madre fortunatissima di S. Giovanni Battista, comparve il P. Paolo Giustiniani all'ora Terza per la messa Conventuale in-Chiefa; e sì i domestici non consapevoli di sì fatta mutazione, che gli esteri restorono grandemente sorpresi dalla novità, affatto inaspettata. Volle lui medesimo celebrare la predetta Messa, e perciò vestito de' Sacri Abiti, andò all'Altare a incominciare il Sacrofanto Sacrificio. Più dell'ordinario mostrò spirito di devozione in quel grande misterio, e giunto all'Offertorio, ammife genufiessi all'ultimo gradino del Sagro Altare quattro Novizj. Questi dovevano pigliare l'abito religioso : perciò camminando con la direzione folita del Cerimoniale Monastico in fimili Funzioni, recitate le consuete orazioni, quando si venne a fare la interrogazione del che richiedevano, al che suole rispondersi dalli Presentati: La misericordia del Signore, e la vostra; Egli allora postosi in aria di tutta gravità, rispose con un discorso di grande servore di spirito, mostrando ad essi il gran passaggio, che erano per fare dal Secolo alla Religione, e ad una Religione, per vivere nella quale. costantemente fino alla morte, con quella santità di vita, cui erano per impegnarsi in quel giorno per tutto il tempo in avvenire, eranecessario morire persettamente a se stessi, cioè a' propri comodi, e a quanto fuole più desiderare la delicatezza della nostra carne. Quindi molto gravemente mise loro in vista, tutto quello che di più aspro doveva recare ad essi la Religione, se avessero avuto animo di abbracciarla: non mancando però nello stesso tempo di sare loro animo, con promettere in primo luogo a' medesimi, non solamente l'assistenza della grazia necessaria, ma ancora abbondante, per più facilmente. portare il peso della Croce, che si erano per addosfare a maggiore avvantaggio spirituale della propria anima: e poi, con fare loro vedere (per quanto ponno vedersi le cose che stanno sopra de' Cieli, coperte a gli occhi di noi altri mortali, abitatori miserabili di questa bassa Valle di lagrime, che è la Terra) gli immensi premj, che starebbero apparecchiati a rimunerare per tutta l'eternità la perseveranza di pochi anni nelle fatiche, e angustie dell'osservanza Eremitica. Finalmente venendo alla conclusione del sagro discorso, dimandò a' Novizi, se si sentivano disposti ad andare in tutto il tempo di loro vita, nella forma, e abito, che in lui avevano già veduto. Questi risposero pieni di servo-

re,

in i

mi

rige

for

altı

più

vid

pov.

cioè

Atra

diti

era

men

and

e tal

ome

che

scal-

più

dità

, in

ata.

arve

in

gli

tta-

tito

rio,

Igro

Ati-

nne

po-

V0-

dal

مع[

ano

اساءً"

ea

do-

ac-

0 9

122

رع

av-

ere

erte

Tall-

pa-

211"

en-

nti-

104

169

re, e di fiducia in Dio, che ben volontieri così averebbero vestito; ed egli fattigli spogliare degli abiti, con i quali gli erano compariti d'avanti, li vestì nella sorma preaccennata. Trà gli mentovati Novizi vi su il P. Girolamo Suessano, di cui abbiamo parlato a suo luogo, e il quale nello stesso tempo sece ancora la Professione solenne: imperocchè da un'anno già viveva sotto la disciplina del Venerabile Servo di Dio P. Paolo in abito di Novizio.

Quest'anno addunque, e nel giorno predetto, ebbe, si può dire, principio la Congregazione Eremitica Camaldolese di Monte Corona: imperocchè allora folo, e non prima s'incominciò la maniera del vivere proprio di una così fagra raunanza. Per il che bifogna fapere, che il P. Paolo Giustiniani non ridusse il solo abito de' suoi figliuoli, ma. in moltissime altre cose pr ocurò d'imitare, quello che sapeva essere. stato costume, covero offervanza religiosa de' primi Padri dell'Eremo della Gran Camaldola. Mise mano ancora nella maniera del vivere, del dormire, e quanto altro è proprio degli Eremiti del Patriarca S.Romualdo; Accrebbe il numero, e la qualità de' digiuni, riducendoli al rigore a cui potevano ridursi; Il vitto cotidiano ebbe pure le sue riforme; Le suppellettili delle Celle, come il letto, e suoi fornimenti, e altri utenfilj tutti furono regolati con il genio, che aveva alla povertà più rigorofa; Il filenzio, la folitudine, la fuga da' commerci Secolareschi, la Salmodia pubblica, le meditazioni, e altri esercizi Spirituali si viddero megliorati; anche poi a suo tempo se ne formarono quelle Costituzioni, con la direzione delle quali, grazie a Dio, in ogni luogo mantiene il fuo primo fervore la Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona.

Nulladimeno al tempo del B. Paolo Giustiniani, parlandosi di Costituzioni, pareva che di queste non vi fosse, che un solo Capitolo abbreviato in queste, o simili parole: In ogni cosa si osservi la povertà più rigorosa. Imperocchè sembrava allora si professasse la penuria del tutto. Si viveva di pure elemofine; il pane era da mendici. cioè secco, e spesse volte ammussito; l'ortaglia era quella che sommini-Arava gli erbaggi da cuocere, e parevano troppo delicatamente conditi, se poche stille d'oglio mitigavano la loro insipidezza; rarissimo era l'uso del vino, che appena si dispensava in capo ad ogni trè giorni; si prendeva il breve sonno sopra nude tavole, poste immediatamente sopra la terra, e alli più bisognosi concedevansi poche paglie, o sarmenti per minor disaggio del corpo cagionevole. A queste cose poi andavano armoniche tutte l'altre; che però, o Lettore, immaginatevi, che bene potete farlo con facilità, quale fosse la maniera del vivere di quei Religiosi. Era certamente un vivere da Eremiti austerissimi, e tale, che faceva apprensione anche a quelli, che parevano nella milizia dell'offervanza Eremitica Soldati non novelli, ma veterani. In fat-

ti li Padri D. Agostino da Bassano, e D. Niccolò da Venezia di sopra: nominati, non ostante che fossero risoluti di vivere, e morire nella. nuova Congregazione, non potettero che appoco appoco affuefarsi alli rigori di esta; laonde, nè anche l'abito presero comune a gli altri, se non dopo qualche tempo, allor che cresciuto lo spirito, ebbero forze da fuperare ogni difficoltà, che faceva loro la debolezza della propria carne; e ciò non deve recare maraviglia: imperocchè non sempre le forze sono uguali al desiderio, e sappiamo quella grande sentenza detta a consolazione de' deboli: Lo spirità è bensi pronto, ma la carne è inferma; Perciò non è nè anche da stupirsi, se il medesimo P. Paolo compatendo ad essi, con una prudenza degna della sua carità, non volle costringerli ad uniformarsi in ogni cosa a gli altri, dando qualche dispensa alla loro età, e pregando per essi il Signore, che concedesse a' medesimi la pienezza di quello spirito, che ricercavasi per fare, che la Congregazione si riducesse ad una persetta uniformità in tutti li suoi membri; come infatti da lì appoco avvenne, perche i suddetti Padri da Il a non molto spontaneamente lasciarono quanto. avevano di vecchio indosso, rinovandos, come Fenici della grazia, nella novità dello spirito, e dell'Instituto; cosa che recò somma consolazione al Giustiniani, e alta edificazione a gli altri, che maggiormente restarono confermati in se stessi, e tutta la Congregazione. comparve quale aveva ad essere nell'avvenire, molto ben regolata in. ciascheduna delle sue parti.

Non vi è cosa che maggiormente conduca alla perfezione dell' offervanza, quanto l'uniformità del vivere in ciascuno. Non si nega, che debba usarsi ogni discretezza in chi comanda, e che è manco male il tollerare qualche diffetto ne' tepidi, che peccare contro la carità nella trascuranza de' bisognosi: imperocchè alla fine non si cercano gli Uomini per l'offervanza, ma fi procura l'offervanza per gli Uomini. Sappiamo, che il fine d'ogni precetto è la carità; che però quando si diffetta in questa, si guasta ogni legge. Tuttavia per quanto è possibile nelle Comunità ben regolate, deve procurarsi la unisormità de' Convittori; in essa, generalmente parlandosi, i più servorosi, vale a dire, i più offervanti, sono sempre i più pochi. Nella moltitudine. stanno sempre molti, che patiscono una debolezza di spirito abituale. Non giacciono in letto, come gl'infermi: tuttavia non si trovano mai in gambe, come i sani . Perciò se stanno in piedi, ciò è un miracolo della comune altrui virtù. Vedendo, che tanti altri così vivono, come comanda la Regola, si sforzano di non mostrarsi singolari nell' inosfervanza. Ogni volta quando però osfervano, qualche fratello godere alcun discreto privilegio, per causa delle sue necessità, ancor esti, quati con un male simpatico, si trovano aggravati da mille indisposizioni, e sono gli ammalati da vero, se non si concede loro quel-

Ia

che

no

tar

Pe

Vec

mei

Uo

to,

*fua* 

Met

pra:

a

arli

tri,

101-

10-

m-

en-

ma

mo

Irla

an-

che

rali

rità

he i

nto.

ela,

)N=

010

دع

in.

ell'

ga,

ità

ino

mi-

è

ità

ale

le.

nai

:0-

o, ell'

110

or diTo che richieggono, come infermi : Laonde chi convive tra Religiofi, che professano austerità particolare, non può fare il maggiore servizio alla Gloria di Dio, e al ben pubblico, quanto è il procurare; e ancora se è valevole a farlo senza più che grave incomodo, l'uniformarsi al vivere comune; perche allora i forti maggiormente fi rinvigorifcono, vedendo che anco i deboli così vivono, e gl'infermicci si confortano, offervando che li più fiacchi non si arrendono, colà dove pare ad esti, che sia per essere un miracolo della divina grazia il durarla. Pertanto Uniformità, Uniformità, io sempre anderò esclamando a' Professori di vita austera; e se mai alcuno d'essi avesse via lecita di andarsene, se ne vada con la divina benedizione, che questo ad esso niente pregiudicherà, se veramente non ha forze per le comuni fatiche, e sarà di un grandissimo giovamento a gli altri, che non averanno occasione dal suo esempio d'intepidirsi. Quindi per me, sempre loderò il P. D. Ella, in cui la devozione essendo più viva della sua complessione, vedendo che non era capace di vivere nell'austerissimo nuovo Instituto del nostro Giustiniani, con la sua buona grazia, e con le lagrime a gli occhi se ne ritornò a Camaldoli in Toscana, ove poi finì quietamente da ottimo Religiofo il rimanente della fua vita; laonde prefio Sua Divina Maestà, che conoscendo i cuori, premia anche i buoni voleri, ebbe il dovuto guiderdone de' fuoi pii defideri, e appresso gli Uomini, che conoicevano le sue debolezze, ebbe tutto il compatimento, che meritava la cagionevolezza della sua età avvanzata, e della sua complessione, a maniera di vivere meno rigorosa assuefatta.

Il B. Paolo Giustiniani ottiene dal Sommo Pontefice Adriano Sesto la conferma de' Privilegi già conceduti alla sussi Congregazione, ed acquista un nuovo Eremo nella Puglia detto di S. Maria dello Spirito Santo.

\*\*Cap. XIII.\*\*

affente nella Spagna l'anno 1522. Ora si deve aggiungere non esfersi egli portato in Roma, che verso il principio di Giugno dell'anno seguente 1523. Udito il suo arrivo, che immediatamente su notificato al Mondo Cristiano, il nostro P. Paolo Giustiniani stimò bene di portarsi alla Santa Città, e procurare la conferma dal nuovo Pontesice, alle grazie già ricevute dal suo Predecessore Leone X. Ne scrisse addunque al Signor Cardinale Protettore Lorenzo Pucci, per ottenere da Sua Eminenza il di lui conseglio, e beneplacito. Non disapprovò il Cardinale il pensato dal Giustiniani, e li permise benignamente libero l'accesso à Sagri Limini. Non frappose dimora trà la risposta, e il mettersi in cammino il P. Paolo, e su in Roma verso il fine di Giugno,

Y >

Pa-

Pareva cosa molto difficile, che un povero Romito sosse per avere spediti li suoi affari, che respettivamente alli tanti altri, de' quali era colma, non che piena la Corte Romana, si consideravano da nulla: tuttavia il Signore, che affiste a gli umili, favorì questo suo Servo col mezzo autorevole del nominato Signor Cardinale Protettore, e altri Amici potenti, che aveva in Roma; e presentati i suoi Memoriali al nuovo Pontefice, felicemente ottenne per Rescritto savorevole d'essi, la seguente Bolla, riserita dal Padre D. Giovanni da Treviso, con la sua versione puntuale dal latino in volgare; che perciò mi piace tra-

fcriverla a parola per parola .

ADRIANUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI &c. Al diletto Figliuolo Paolo Giustiniani, Frate dell'Eremo Camaldolese, in niun modo. pertinente alla Chiesa Romana, della Diocesi d'Arezzo, salute, e Apostolica. Benedizione. Quando a noi ci viene dimandata cosa che è giusta, ed onesta, tanto il vigore dell'equità, quanto l'ordine. della ragione ricerca:, che quella per la sollecitudine dell'Ufficio nostro sia condotta al debito effetto. Certamente la dimanda poco sà a Noi, per tua parte esibita, conteneva, che Leone Papa Decimo di felice memoria, nostro Predecessore, concesse per sue Lettere in forma di Breve, a te allora anche Frate, o. Monaco dell'Eremo Camaldolese della Diocesi d'Arezzo, e alcuni altri Frati, o Monaci del medesimo Eremo allora espressi, che ate, e a quelli insieme con due compagni da essere eletti per te, e per ciascun di loro, unitamente, o separatamente, fosse lecito, anco non ottenuta sopra ciò la licenza del vostro Superiore, andare in Gerusalemme, e ad altri luoghi per l'Italia, o fuori dell'Italia, anco a quelli che sono di là dal Mare, e in quelli vivere, e morire; e di poter ricevere, ed eriggere dappertutto Monisterj, e luoghi Religiosi, li quali dopo che fossero eretti, godessero tutti li privilegi dell'Eremo Camaldolese; e di dare ad altrui l'abito della medesima Religione. Di più di celebrare in ogni luogo la Messa sopra l'Altare portatile, non ricercata sopra ciò la licenza del Diocesano del Luogo, o di qualsisia altro; E che tu. possa lecitamente, e liberamente usure, servirti, e godere di tutti, e ciascun' Indulto, e Privilegio concessi in qualsista modo al Priorato del predetto Er emo, e alli Eremiti di quello, e alle Persone della Congregazione di esso Eremo Camaldolese, e di S. Michele di Murano, secondo che usano, e se ne servono, e godono gli altri Eremiti della medesima Congregazione, & altre non poche cose allora espresse, e concesse; Siccome più pienamente si contiene nelle medesime Lettere di Leone nostro Predecessore, sopra ciò (come si premette) formate. Le quali tutte cose haz addimandato, che da Noi fossero roborate con l'Apostolica confermazione . Noi pertanto inclinati in questa parte alle tue supplicazioni, tritte le premesse cose a te (come si premette) concesse, siccome piamente, e ragionevolmente ti furono concesse, e già sei nell'uso di quelle, con l'Autor1

feri

atte

e de

S.

l'an

e ut

COL Ma

ma

Fir(

Per

Ar

edi Ver torità Apostolica confermiamo, e comunimo con il Patrocinio del presente scritto. A niuno dunque degl'Uamini onninamente sia lecito, questa carta della nostra confermazione, e corroborazione alterare; overo con temerario ardire contravenire ad essa ; e se alcuno ciò presumerà di attentare, sappia che incorrerà l'indignazione dell'Onnipotente Dio, e delli suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo Data in Roma appresso S. Pietro l'anno dell'Incarnazione del Signore 1523. lì 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. lì 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. lì 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. lì 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. lì 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. lì 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. li 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. li 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. li 6. di Luglio, l'antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. li 6. di Luglio, l'antenni dell'Antenni dell'Incarnazione del Signore 1523. li 6. di Luglio, l'antenni dell'Antenni dell'Antenn

l'anno primo del nostro Pontificato.

rei

era

lla:

col

altri

li al

effi,

n la

tra-

Al

21%

, 05

C0 -

وع:

1170

per

716,

al-

cest

ora

per

011-

īe-

uel.

ice-

uali

ole-

ele-

10-

e till

ia-

7C-

10-

che

011-

me

46=

hai

120-

ite

, 6

140

Nella predetta forma il Pontefice Adriano VI. favorì le suppliche del P. Paolo Giustiniani, e ancora maggiori grazie averebbe in. progresso di tempo concedute alle sue pie istanze, essendo d'animo molto religioso, e assai: zelante delle cose del maggior servizio di Dio. e utilità spirituale della Chiesa; ma la morte, che nell'anno medesimo lo levò di vita, affogò le speranze, le quali si erano concepite della fua. Pietà: nulladimeno fucceduto ad Adriano, Clemente. Settimo di Casa Medici, da Cardinale chiamato Giulio, e già amicissimo del P. Paolo, da quelto egli ottenne quante grazie seppe dimandare. come vederemo a fuo luogo. Intanto ritornato alle fue Grotte. Massaccesi, con il riferito diploma Pontificio, si mise a coltivare con ogni fervore di spirito il piccolo nascente suo gregge, fatto non tanto Superiore, o Capo (cofa facile a riuscire a chi si sia) ma regola animata, della regolare offervanza: Cosà che è da pochi, sapendo, e potendo facilmente ogn'uno comandare molto rigorofamente., qualifia. austerità di Regola, o Costituzione religosa, ma non con uguale prontezza, e diligenza praticarlo in se medesimo . Sotto dunque d'un Capitano si valorofo li Soldati di Cristo, figliuoli spirituali di Paolo, attendevano a combattere, e vincere in se stessi l'amor proprio, il demonio, e il peccato. La maniera del loro vivere era quanto più ammirata, tanto più esemplare, e la fama ne portava il grido con plauso pertutta l'Italia .. Viveva in que' tempi con sincero desiderio di perfezione Evangelica nella Diocesi di Larina un'Eremita; questi era nativo di Firenze, e si chiamava: Innocenzo. Al nome corrispondeva la vita. Per amore di Dio aveva abbandonata la Patria, e portatosi in Pellegrinaggio a' luoghi più cospicui d'Italia, passato da Roma, si era avvanzato al Sagro Monte Gargano, confagrato miracolofamente dall' Arcangelo S. Michele; poi a Bari Città famosa, per il sepolcro del Taumaturgo S. Nicolò, detto di Bari. Finito questo sagro Pellegrinaggio pensò dare riposo ugualmente allo spirito, che a' piedi: e però desideroso di partirsi dal Mondo, senza uscire dalla sua terra, ritirossi a fare vita solitaria sù le cime di un'altissimo monte, in luogo deserto, e sequestrato affatto da ogni umano consorzio. Dalla pietà de' Vicini era stata edificata una piccola Chiesa all'onore della Regina Sovrana dell'Universo, con il titolo di Santa MARIA dello Spirito Santo; e perche.

era situata in luogo cotanto ritirato, non si governava da altri, che da Uomini innamorati della solitudine, e nulla curanti dell'umano conforzio. Stava sotto la giurisdizione del Vescovo di Larina, per esser

parte della sua Diocesi, come ho accennato di sopra.

Qui dunque viveva a se stesso, e a quel Dio, che per parlare al cuore dell'Uomo più familiarmente, suol condurlo alla solitudine, viveva dico l'Eremita Innocenzo in una Religiolità per così dir naturale, perche senza altra regola stabile, se non quella della sua devozione, secondo i varj movimenti della quale faceva alla giornata ciò che meglio parevali. Sicchè era difficile, che pienamente vivesse contento di se medefimo; ma cercava seriamente di vivere nel Divino servizio, secondo le regole consuete della perfezione Cristiana, la quale in rarissimi, come per esempio in un Paolo Institutore degli Eremiti, nella Spelonca della Tebaida, si conduce a buon fine, essendo questa legge ordinaria, e maniera praticata da Dio con gli Uomini in tutti i secoli, che gli Uomini si ajutino con gli Uomini; e siccome nelle altre arti, o facoltà, sì mecaniche, che liberali, si dà per un miracolo di natura, che uno riesca eccellente, fatto discepolo solamente di se medesimo: così non è cosa da imitarsi, se leggesi qualcuno divenuto Santo in solitudine, senza l'assistenza di chi regolasse il suo spirito: non essendo questo un fiore, che nasca senza semenze, e senza cultore che per miracolo; e perciò non deve alcuno pretenderlo come cosa ordinaria, sapendosi bene, che li miracoli come dispense delle leggi naturali, non si fanno senza gravi motivi, nè alla giornata, ma una volta sola, come è proverbio, in un secolo.

Pertanto viveva Innocenzo nel suo Eremitorio pago della sua elezione, ma non però in modo tale, che ne fosse pienamente sodisfatto. Tuttavia non si risolveva a prendere altra strada, perche una megliore non fe gli apriva: quindi molto prudentemente fi manteneva in quella vita, che già da tanto tempo si aveva eletta, e praticata, (abbenche non ne avesse tutto quel frutto, che sorse da principio si era divisato), per paura di perdere anche il poco, con il fine di procacciarsene molto. Viveva come meglio sapeva, con un buon cuore, e perciò disposto a mutare sito, ogni volta che avesse conosciuto avvantaggio il mutare proposito. Piacque al Signore che esamina i cuori, la buona mente del suo Innocenzo; e perche egli è quel Dio, che ascolta le voci ancor del filenzio a lui indirizzato, ed esaudisce li pii desideri de' cuori, fece che giungessero sino sù la Montagna i discorsi delle grandi cose, che si dicevano dapertutto, degli Eremiti che vivevano nella Marca d'Ancona, nelle Grotte chiamate del Maffaccio, e altri luoghi circonvicini. Perciò egli confiderando quello che udiva, e fuggerendogli il proprio cuore, che se tali narrative fossero vere, non vi era la meglio, che l'accomunarsi con essi per vivere con sicurezza, sen-

ti vali

tival

zion

maa

a fec

non

grin

qua.

Erer

pite

difco

ti, pi

ftro

Vare

mol

Stare

conc

re di

dag

nelle

stra

gior

una

preg

fudd

form

DHO

pera

pre

buo

pro

festo

he da

con-

effer

СПО-

veva

per-

CO11-

o pa-

me-

ounde

CO-

nca

ria,

egli

col-

che

così

udi-

jue-

aco=

en-

n fi

me

fuz

dil-

una

eva

ab-

die

le-

ciò

810

10-

le

de'

3110

el-

10-

VI

U 4

tivali mosso a gire a ritrovarli. Molto tempo però andò fra se discorrendo su questo pensiere, e con ragione; imperocchè siccome è ostinazione, e non costanza, il troppo contrastare a quell'invito, che vi chiama al meglio, così è leggierezza, ed instabilità d'animo, il subito darsi a seconda d'ogni movimento di spirito, che propone gran divozioni, ma in lontananza. Finalmente però, (perche finceramente bramava non il proprio comodo, ma il profitto), si risolse di mettersi in Pellegrinaggio verso la Marca, e così fece. A piedi, e in abito di Eremita qual'era, se ne venne alla detta Provincia, e presa lingua de' novelli Eremiti, arrivò alle Grotte che desiderava. Quì su ricevuto come Ospite : ed egli manifestato il suo desiderio, volle lungamente essere in., discorso con il P. Paolo, con udire le sue parole, sentirne i ragionamenti, proporgli i propri fentimenti, ed averne le risposte; in ultimo mostrò brama di convivere qualche tempo con gli altri, per meglio offervare, e sapere in pratica la maniera del vivere di que' Padri. L'ebbemolto a caro il prudentissimo Giustiniani, e perciò lo mise in libertà di stare seco quanto voleva; e così ambidue ebbero campo, e tempo di conoscersi a vicenda, e soddisfarsi in quello, su cui l'uno poteva avere dubbio dell'altro. Ma poco ci vuole a conoscere, se lo splendore, che da qualche cofa schizza nell'occhio, è di fuoco, o di lucciola, luce finta nelle notti d'estate, in cui ancor fino i corpi putridi, sogliono fare mostra su la terra di stella più luminosa. L'Eremita Innocenzo in pochi giorni fece quel concetto di Paolo, che richiedeva il fuo merito, erimase sì pago della maniera nell'Instituto del medesimo, che senza più. veruna efitazione stimò seco grande avvantaggio, il cambiare con. una valle un monte, e lasciare un'Appennino per una Grotta. Laonde pregò Paolo a degnarsi, se lo stimava abile, ad accettarlo per suo, costituendosi sotto la di lui ubbidienza, bramoso d'essere per sempre suo. suddito, ed Eremita. Lo consolo il servo di Dio ammettendolo alla. formale approvazione dell'Instituto Eremitico da se praticato, e trovatolo di spirito capace dell'osservanza del medesimo, lo accettò alla nuova Congregazione, levandoli l'abito antico, e vestendolo del suo nuovo ..

Così Frà Innocenzo da mal ficuro Anacoreta diventò Eremita, che è il più ficuro Professore della vita solitaria, la quale se non è temperata con la discretezza prudente dell'altrui consorcio, può bensì, benchè di raro, sar Angeli, mà per lo più sa de' Mostri. Trovossi sempre più contento della risoluzione da se fatta, del nuovo suo stato il buon Eremita, e avendo donato se stesso alla Religione, volle anche procurargli il suo antico Eremitorio, trattando col Vescovo di Larina la donazione di esso, come seguì poi felicemente; laonde questo su il sesto, ed ultimo luogo di Fondazione, il quale ebbe in vita sua il nostro B. Paolo Giustiniani.

Vita del B. Paolo Giustiniani

Ottenuto l'Eremo predetto, stimò egli bene di mandarvi a prendere il possesso il medesimo Frà Innocenzo, dandogli insieme compagni, che seco in quell'Eremo abitassero in persetta osservanza. Frà questi surono scielti nominatamente li PP. D. Zaccaria di Sicilia, e D. Romualdo da Fabbriano. Diede inoltre al fuddetto Frà Innocenzo facoltà di poter ricevere altri luoghi, e procurar li, ove scorgesse opportuna congiuntura di farlo. Con queste commessioni, e facoltà si parti la nuova Colonia Eremitica Camaldolese per la Puglia, verso l'Eremo di S. MARIA dello Spirito Santo. Si presentarono al Vescovo, come era dovere, che rimafo molto edificato al loro primo aspetto, li ricevè con buona grazia, promettendo, ed efibendo loro ogni più ragionevole affistenza. Era già cognito a tutti Frà Innocenzo, ed anche per questo rispetto li compagni surono.ben veduti: e arrivando.con essi alla montagna, come pratico di quella folitudine, infegnò loro quello che dovevano fare per ridurre il tutto ad una abitazione propria d'essi. Non ricufarono li buoni Eremiti alcuna fatica; quindi in breve coltivando del pari bene l'offervanza Eremitica, e quella foresta, arrivarono a fabbricarsi, come le api, la propria Casa, su'l modello Eremitico, il quale avevano portato seco dal loro Padre, e Superiore, e molto quietamente sì coll'anima, che con il corpo vi abitarono, e con. tanta fortuna, che li Popoli vicini edificati della loro maniera esemplarissima, li ricevettero in due altri luoghi, come si racconta diffusamente nella Storia delle Fondazioni degli Eremi di questa Congregazione.

Gli Eremiti della gran Camaldola fanno unione con il B. Paoro Giustiniani, e fua Congregazione.

C. A. P. XIV.

L presente Capitolo è tutto a parola per parola del P.D. Giovanni da Treviso, -nel libro secondo a Capi venti della sua Storia, e del mio non vi saranno, che poche linee distintamente notate, acciò si conoscano per tali; e mi prendo la fatica dello trascrivere, perche si vegga, in prima la stima che saccio del detto Scrittore, come mi sono protestato sino da principio; poi perche in questo luogo basta riserire semplicemente quello che lui ha scritto: dice egli adunque. Non si dà sorse più essicace mezzo per innanimare, quegli almeno che sono di buona mente, all'acquisto delle virtì, quanto il buon'esempio d'esso, presentemente vivo, e alla pratica ridotto. Cristo unico esemplare d'ogni persezione, e Santità, non averebbe, stò per dire, satto sorse tanto profitto, e acquistati tanti, quanti surono discepoli che lo seguirono, se solamente con la dottrina, e con la sola viva voce avesse semplicemen.

gni

toi

Cor

Pac

Che

te insegnato, e non avesse prima confermato col suo vivo esempio, ciò che insegnava con la voce: e però si dice di lui, che prima capis

facere, e poi docere.

oren-

mpa-

que-

· Ro-

icoltà

rtuna

nuo-

no di

ie era

e con

vole

iesto

on.

do-

Non

van-

rono

tico,

mol-

101

sem-

e dif-

LOE-

nni

del

Cm-

veg-

pro-

em-

orle

iona

sen-

gni

010-

, se

Già non solo la fama avea portato all'Eremo di Camaldoli il copio fo frutto che aveva fatto Paolo, e che di giorno in giorno andava facendo maggiore, e la laudabilissima conversazione della sua novella Congregazione: ma trasse ancora alcuni degli Eremiti dello stesso Eremo di Camaldoli, che erano stati a visitarlo, trà quali sù il Padre Giustiniano da Bergamo, e il P. Costantino. Il Giustiniano particolarmente (del quale di fopra ne facessimo degna commemorazione) amava grandemente il suo caro Padre Paolo, il di cui cognome portava egli per nome : nè meno teneramente era egli da questo riamato, e tanto da Paolo desiderato d'averlo per suo compagno, che con il di lui consentimento lo addimando con umilissime, ed essicacissime istanze. alli Superiori del Sagr'Eremo, supplicandogli a dare a quello licenza, che potesse passare dal Sagr'Eremo alla sua novella Congregezione. Questi dico, ed altri avendo veduto co'propri occhi esser verissimo tutto ciò, che prima per fama avevano intefo, talmente da questo esempio furono eccitati, e così fortemente infiammati all'imitazione loro, che bramando æmulari charifmata meliora: ed essendo allettati dal gradito odore della fanta conversazione di Paolo, e de' suoi fortunati Compagni,e già nel loro cuore dicevano, e pregavano forse anco con la voce: trahe me post te, curremus in odorem unquentorum tuorum.

Ma perchè tal passaggio non gli era facilmente concesso dalli loro Superiori, si adoprarono d'insinuare alli medesimi, che sarebbe stato molto bene di procurare di unire al Sagr'Eremo i Luoghi, e la novella Congregazione di Paolo; il che se fosse seguito, glie ne sarebbe risultato non piccolo decoro. Ma quando questa unione non si avesse potuta persettamente ottenere, almeno che si facesse una tal quale unione nel meglior modo, che si avesse potuto, con la quale sosse apparso, che la Congregazione di Paolo non era totalmente separata dal Sagr'Eremo; ma che frà gli Eremiti di questo, e di quella, vi sosse fraterna carità, e comunicazione, con che gli uni potessero almeno passar dagli altri,

secondo lo spirito più, o meno servente di ciascuno.

I Superiori addunque di Camaldoli, (che pure anch'essi amavano Paolo,) non disgustosamente ricevendo queste voci ch'erano della maggior parte, mandarono all'Eremo delle Grotte, dove Paolo dimorava in una somma quiete, e santa osservanza col suo piccolo gregge, il Padri Bernardo da Pistoja, e Ventura Tedesco Svizzero, Visitatori Generali quell'anno di tutto l'Ordine Camaldolese, per trattare con Paolo di unirsi con la sua novella Congregazione. Ebbe nel principio Paolo qualche difficoltà per acconsentire a tale unione, come quello, che essendo specialmente illuminato da Dio, vedeva più di lontano de-

Z

gli

gli altri, ciò che poteva essere utlle, o nocivo alla sua Congregazione: Tuttavia, vedendo che anco li suoi Eremiti ci inclinavano, negando il proprio parere, condescese a fare l'altrui volontà, e compiaeerli. Nè vi deve essere maraviglia alcuna, se questi, e quelli tanto facilmente concorsero a tale unione, perche sebbene erano frutti di due rami, procedevano però questi della medesima radice, nè punto erano nella sostanza della Professione differenti. Si venne dunque a trattati; e sinalmente: Il P. Paolo stimò bene consolare tutti, tanto i suoi, quanto gli Eremiti della Gran Camaldola; laonde di comune consentimento si venne a conchindere l'unione bramata con le condizioni, e patti, che si ri-

Stabiliti che furono li Capitoli, e data la parola di offervarli, si stimò bene per maggiore decoro degli atti, compirli con l'intervento ancora de' Monaci Camaldolesi. Pertanto fu risoluto di andare di comune consenso a Fabriano, essendovi il viaggio comodo, perche a mezza strada vi è l'antico Monistero di Val di Castro, luogo famoso nelle Storie Camaldolesi, il quale è Tenuta del Monistero di S. Biagio di Fabriano. Pertanto di conserva in cavalcata, non potendovisi andare altrimente, tutti si portarono a detto Monistero, e di là passarono a Fabriano nel Monistero di S. Biagio, dove furono ricevuti con ogni sorte di officiosità religiosa, e qui conferito tutto il negozio sinceramente con il Padre. Reverendissimo D. Cipriano da Como, Abate di Val di Castro (così allora intitolavansigli Abati di S. Biagio della predetta Terra di Fabriano) esaminato maturamente quanto erasi tra le parti deliberato, e conosciuto per cose, che ragionevolmente da ambe le parti potevano accettarsi, e sottoscriversi, per dare stabilità allo già nelle Grotte del Massaccio statuito, se ne fece ad instanza de' Monaci di Camaldoli, e delle Grotte mentovate, un pubblico rogito, nella maniera che siegue. presso il P. D. Giovanni da Treviso.

IN NOME DI GESU' CRISTO Amen. Anno Domini mille cinque cento ventitre, a di 9. Decembre. In Fabbriano, nel Monistero di S. Biagio, in Camera, e presenza di D. Cipriano da Como, Abate di Val di Castro.

Noi Don Paolo da Lodi, Vicario Generale della Congregazione Camaldolefe, detta del Sagr'Eremo di Camaldoli, e di S. Michele di Murano, e D. Bernardo da Pistoja, e D. Ventura Tedesco, Visitatori Generali di detta Congregazione, appresso a' quali è tutta l'autorità, e potestà di tutta la presata Congregazione, avendo udito, e inteso da Frate Paolo Eremita, come questi trè anni passati, nelli quali è stato in questa Provincia della Marca Anconitana, con autorità a lui concessa amplamente da Papa Leone X. come in due Brevi di detto Pontesce appare, confermati con Bolla piombata di Papa Adriano VI. Egli, insieme con alquanti fratelli Eremiti suoi Compagni, han-

e u

mit

me

rite

mo

e (

per

edi

no in questa Provincia acquistati, eretti, e presi quattro Eremitorj,

e uno in la Puglia: cioè in prima.

one:

ando

erli.

nen-

ami,

nella

e fi-

lanto

ito si

siri.

ffi.

nco=

11cu

rada

Ca-

mo.

nte,

nel

icsi=

res

Fa-

, 0

ac-

laf-

del-

1CA

ille

le.

10 ,

ne

lu-

ort

tà,

da

ato

)N-

111-

VI.

11-

Il luogo delle Grotte del Massaccio Diocesi Esina, il quale su già per li Padri Presidenti, e Dissinitori in Capitolo Generale della presata nostra Congregazione, unito all'Eremo di Camaldoli, come nell'Atto del Capitolo presato celebrato in Classe l'anno 1516. e in pubblico Istrumento appare; e nuovamente nel 1522. li Padri Eremiti dell'Eremo di Camaldoli, ad istanza del detto Frà Paolo, e de' compagni suoi l'hanno dall'Eremo separato, e alli detti Padri Eremiti, rilasciato, come era avanti che a loro sosse unito, come per gli Atti del Capitolo dell'Eremo, per pubblico Istrumento apparisce. 2. Il luogo, overo Eremitorio di S. Girolamo di Pascilupo, concesso da Papa Leone Decimo. 3. Il luogo, overo Eremitorio di S. Leonardo di Volubrio, concesso da Monsignore Galeazzo Gabrielli da Fano. 4. Il luogo, overo Eremitorio di S. Benedetto su'l Monte d'Ancona, rinunciato da D. Desiderio &c. 5. Il luogo, overo Eremitorio di Santa MARIA dello Spirito Santo di

Larina in Puglia, ceduto da Frate Innocenzo.

6. Veduti i Brevi, e Bolle, nelle quali apparisce l'autorità della Santa Sede, conceduti al detto Frà Paolo; viste ancora le Scritture. nelle quali si contengono le ragioni, e cessioni delli prenominati cin-, que Luoghi, di consentimento, volontà, e a requisizione del predetto Frà Paolo, ad onore, e gloria di Dio, a salute dell'Anime, e augumento, e ornamento della nostra prefata Congregazione, per autorità Apostolica a noi pienamente, e amplamente conceduta per tutte. queste cose, come ne' Privilegi sì antichi, come moderni apparisce; e per l'autorità nostra propria sopra tutta la Congregazione, e Ordine Camaldolese, li predetti Luoghi, overo Eremitori, con ogni loro giurisdizione, e tutti gli Eremiti di quelli, accettiamo, e riceviamo nella nostra prefata Congregazione, e a quella uniamo, e incorporia. mo, e con la stessa autorità . 7. Li detti cinque Luoghi confermiamo , e di nuovo concediamo al predetto Fra Paolo, e suoi successori in perpetuo : e specialmente, e principalmente il Luogo delle Grotte, il quale per la renuncia di Frà Antonio era caduto nella nostra Congregazione per la pienissima autorità conceduta a noi in simile cosa, sopra tutti i luoghi, e Persone dell'Ordine nostro, togliendo ad ogni altra Persona ogni ragione, e autorità, che in detto luogo avesse, e al detto Frà Paolo, e Compagni, e successori concediamo, e confermiamo in perpetuo sotto pena di Scomunica, e privazione di ufficio, e beneficio, di chi volesse per se,o per altri, direttamente, overo indirettamente movere lite,o pretendesse avere qualche ragione in detto luogo, e per chiunque a questo prestasse ajuto, non potendo essere assoluti, se non dal loro Maggiore, o dal Vicario Generale della Congregazione. 8. E così confermati, e di nuovo conceduti li prefati cinque Luoghi da noi, si uniscono, es CON-

vil

congiungono, e delli predetti luoghi, siccome degli Eremiti in essi dimoranti, facciamo, ordiniamo, e instituimo una Compagnia, la quale a differenza della nostra di Camaldoli, vogliamo, che sia chiamata. di S. Romualdo, e così gli Eremiti similmente si chiamino Eremiti di S. Romualdo. 9. A' predetti Eremiti di S. Romualdo diamo, e concediamo ampla libertà di celebrare il loro Capitolo, quando, e come meglio loro parerà, coll'intervento del Maggiore suo, Visitatori, Priori, e un Compagno a nome del Convento, e in tutto secondo le loro Costituzioni. 10. Nel qual Capitolo eleggano li Visitatori, li Priori, e altri Ministri, e Officiali, come parerà ad esso congruo, e conveniente. 11. Parimente, che in esso possino fare, ordinare, e instituire circa il modo di ricevere Luoghi, o edificare; di accettare Fratelli Eremiti; circa li digiuni, li silenzi, le Salmodie, Orazioni, Ceremonie, Divini uffici, celebrazione di Messe. 12. Circa il modo, e qualità del vestire, e circa la forma della Professione, e tutte le altre cose regolari, religiose, & eremitiche Costituzioni, come a loro conveniente. parerà; nuove Costituzioni, e Ordinazioni, le quali non possino essere contradette, nè dal Vicario, nè da' Visitatori, nè da' Presidenti, e Deffinitori, nè da Capitolo alcuno della Congregazione, e Ordine nostro; nè mutate, nè derogate, nè variate in tutto, o in parte, se non con il consenso del Capitolo della detta Compagnia degli Eremiti di S. Romualdo . 13. Ma che sia in libertà del detto Capitolo degli Eremiti di S. Romualdo, le Costituzioni che averanno satte, pubblicare, correggere, riformare, rivocare, variare, e sempre di nuovo, secondo che loro parerà conveniente 14. Che detti Eremiti di S. Romualdo possino ricevere, o di nuovo eriggere Monisteri, o Eremi, e Luoghi religiosi, e di riceverli da qualunque Persona secolare, o Ecclesiastica, con Entrate, o senza, in tutto, o in parte, in qualunque luogo del Mondo, in Italia e fuori, anche nelle parti oltramarine, e degl'Infedeli, conforme all'autorità che hanno dalla Sede Apostolica; e con la nostra autorità, e questi luoghi così ricevuti, o acquistati, siano, e s'intendino essere membri della predetta Congregazione di S. Romualdo. 15. Che possino in detti luoghi, e in ciascuno d'essi ricevere all'Abito, Probazione, e Professione qualunque Persona, Secolare, o Religiosa, come a loro parerà. 16. Ma quelli, che riceveranno d'altro Ordine, da questo di nell'avvenire, non possino esser tolti in altri luoghi della nostra Congregazione, fuori di questa Congregazione di S. Romualdo, senza espresso consenso di sei Desfinitori del Capitolo Generale. della nostra Congregazione. 17. Che abbiano facoltà, e autorità in. detti suoi Capitoli penitenziare, imporre ubbidienze, Ustici mutare, espulsare, e tutte quelle cose fare, e ordinare, quanto alla loro Compagnia, che possono, sono soliti a fare li PP. Presidenti, e Dessinitori, overo Vicario, e Visitatori in tutta la nostra Congregazione. 18.

i di-

uale

lla

ti di

dia-

me-

rios

oro

ori,

ien-

CIL"

re-

ie,

del

0]2-

te

Tere

Def-

ro;

n il

30-

eg-

che

III-

eli-

ça,

del

de-

120

in-

10.

tos

)la,

10,

ella

21-

وسع

D

re,

m.

ris

13.

Che tutti gli Eremiti, Persone, e Luogi di detta Congregazione di S. Romualdo abbiano, godino, e si servino in perpetuo di tutti li Privilegi di qualunque forte, presenti, e suturi del Sagr'Eremo di Camatdoli, e di tutta la nostra Congregazione, participando anche di tutti li beni spirituali della medesima. 19. Che il loro Maggiore, e Visitatori abbiano quella stessa autorità, potestà, e giurisdizione ne' suoi, che hanno nella nostra il Vicario Generale, e Visitatori universali. 20. Che li Priori di detta Società di S. Romualdo abbiano nelli loro luoghi, ed Eremi nel temporale, e nello spirituale l'istessa autorità reale, o personale, che ha ciascun Prelato della nostra Congregazione nel suo Monistero, o Luogo. 21. Che il Maggiore, ed Eremiti di detta. Società, abbiano quella facoltà, e autorità di udire le Confessioni, assolvere, e mutare voti, dispensare &c. promovere, ordinare, o far ordinare, benedire vestimenti Sacerdotali &c. che o il Vicario Generale in tutta la nostra Congregazione, overo li Prelati di essa, ciascuno nel luogo a lui commesso, e specialmente che ha il Maggiore dell' Eremo di Camaldoli, e gli Eremiti di quello. 22. E con queste condizioni la prefata Società di S. Romualdo, con i Luoghi che hanno, o in futuro averanno, con tutti li fuoi Eremiti presenti, e futuri accettiamo e riceviamo, e uniamo, e incorporiamo alla prefatta nostra Congregazione dell'Eremo di Camaldoli, e di S. Michele di Murano, come uno de' principali membri, e onorevole di quella, con le infrascritte dichiarazioni. 23. Che la nostra Congregazione non sia obbligata in qualunque caso di sovvenire, a dar ajuto di cose temporali alla detta Società, o a' suoi luoghi, e Persone di quella, se non quanto per pura libertà volesse. 24. Che il Maggiore di detta Società si abbia da eleggere solamente dal numero degli Eremiti di quella nel Capitolo Generale di tutta la nostra Congregazione, ed occorrendo che fra anno sia eletto, si elegga dal Vicario Generale, dalli Visitatori universali di detta Congregazione, nel modo che fogliono eleggersi in tal caso gli altri Prelati d'esfa. Il qual Maggiore, abbia da avere luogo tra gli altri Prelati della Congregazione, in quell'ordine, e luogo che dichiareranno li Deffinitori del proffimo futuro Capitolo Generale della Congregazione, il quale dovrà effere eletto d'anno in anno, o confermato fin al terzo anno inclusive, e non più. 25. Il quale Maggiore con. li Visitatori eletti dal Capitolo di detta Compagnia di S. Romualdo, abbiano a reggere, e governare, ordinare, visitare tutta la Compagnia, Luoghi, Perfone d'essa, con la medesima autorità che hanno il Vicario Generale, e Visitatori univerfali nella nostra Congregazione: alli quali però detto Maggiore, e Visitatori saranno essi soggetti, come sono tutti gli altri Prelati dell'Ordine. 26. Et esso Maggiore con un Compagno deputato delli stessi suoi Eremiti, possa, e debba venire, o andare al Capitolo Generale di tutta la nostra Congre-

gregazione, e in esso l'uno, e l'altro abbiano voce attiva, e passiva in tutti gli Atti, che si faranno, come hanno gli altri Prelati &c. 27. Che il Vicario Generale, e Visitatori universali possino visitare almeno ogni trè anni detta Compagnia di S. Romualdo, con autorità di deputare gli Eremiti, rimovere, mutare &c. 28. Et in quelli anni che non visiteranno, deva effere visitata dal suo Maggiore, e Visitatori, li quali però potranno visitare anche in quell'anno in cui fosse visitata dalli detti Vicario Generale, e Visitatori universali, ò avanti, ò dopo, come ad essi parerà meglio. 29. Che detta Società ogn'anno deva sare il suo Capitolo Generale in alcuno de' suoi Luoghi, ma dopo il Capitolo Generale di tutta la nostra Congregazione, non dilatando però oltre settanta giorni; e in caso, che non si celebrasse il Capitolo Generale, ò soffe trasserito oltre la Pentecoste, detta Società nondimeno celebrerà il suo Capitolo venti giorni dopo la Pentecoste, e in esso eleggerà il suo Maggiore. 30. Ma per questo anno avanti Pasqua facciano gli Eremiti di S. Romualdo il loro Capitolo, ò almeno avanti la celebrazione del Capitolo Generale; e in detto suo Capitolo siano chiamati tutti li Sacerdoti, dimodocchè tutti v'intervengano, ò almeno la maggior parte, i quali in quella forma che à loro parerà, eleggano il loro Maggiore, e li Priori. 31. Che in questo, e in tutti gli altri futuri Capitoli loro, sia eletto lo Scriba, il quale debba registrare tutti gli Atti, e Ordinazioni che faranno. 32. Finalmente, che in questo loro Generale Capitolo debbano detti Eremiti, per più fermezza, e stabilità delle cose, che si contengono in questa Scrittura, confermare, e approvare le medesime cose, o con la sottoscrizione di tutti quelli, che in detto Capitolo si troveranno, o per mano del loro Scriba eletto dal Capitolo, o per pubblico Istrumento; e poi per maggiore validità di esse, nel primo prossimo futuro Capitolo Generale di tutta la Congregazione, dalli Padri Presidenti, e Diffinitori confermate, approvate &c. e poi sia in libertà, e facoltà di detti Eremiti di farle confermare dalla Santa Sede, dando autorità, e facoltà al prenominato Frà Paolo Eremita di potere più ordinatamente, e maturamente Rendere queste cose, non mutando però il senso di esse; ma bensì aggiungendo, sminuendo, o mutando le parole; ed essendo tale scrittura. stesa come è questa, così quella sottoscrivere, overo, se ne saranno richiesti, farne pubblico, e autentico Istrumento.

Tutte le foprascritte cose surono fatte, ordinate, instituite, e concesse nell'anno, mese, e giorno, e nel luogo sopranominato, presente D. Cipriano Abate di Val di Castro, e Frà Paolo Eremita predetto; e scritte, e distese per nostro ordine, e di nostra volontà, per mano del prenominato Frà Paolo Eremita. A sede, e sermezza delle quali cose, ciascuno di noi, di propria mano sottoscriverà. Pregando tutti l'immensità della benigna misericordia di Dio, che tutte queste cose.

in-

ind creinte la q e il gio

dere greg Can sta s

ne d non y che telli

va av care i giori vole nera hann prim

dentr quest cui al Capit

nejl'A

indirizzi, e rivolga all'onore, e gloria sua, a salute dell'anime, ad accrescimento, e ornamento della nostra Religione, e Congregazione, intercedendo per noi la Beatissima, e Gloriossissima Vergine MARIA, la quale come speciale Protettrice di questa Compagnia invochiamo; e il nostro Santissimo Padre Romualdo Institutore della nostra Religione, il corpo del quale giace in questo Monasterio, e nel nome del quale abbiamo instituita, ed eretta questa Compagnia d'Eremiti. Amen.

Frater Paulus Vicarius Generalis ut suprà.

/a in

Che

gni

tare

fite=

pe-

det-

ome

luo

olo

ltre

, Ò

·e-

rà

gli

ra-

ati

ag-

100

uri

gli

ro

oi-

i,

t-

30

Ego Domnus Bernardus Visitator confirmo omnia ut suprà sub die 9. Decembris 1523.

Ego Domnus Ventura Visitator confirmo ut suprà omnia.

Dalla riferita Unione si deve osservare una disposizione (a mio credere) particolare della Divina volontà sopra questa Religiossissima Congregazione di Monte Corona; imperocchè li medesimi Padri della Gran Camaldola di Toscana, benche avessero essi procarata in tutti i modi questa Unione: tuttavia di tal maniera si vollera mantenere distinti, se non anche diversi, che ritenuta per se la denominazione di Camaldoli, diedero a questa il bellissimo, e stimatissimo nome di S. Romualdo, a distinzione, e disserva di se, che si dicano Eremiti di Camaldoli. Partizione de' nomi, che certamente non può spiacere: anzichè non può se non grandemente piacere a' Padri Eremiti di Monte Corona; imperocchè si possono santamente gloriare, che per grazia de' medesimi loro fratelli più cari, sono gli Eremiti del Padre S. Romualdo.

## Il B. Paolo Giustiniani celebra il primo Capitolo Generale della sua Congregazione. Cap. XV.

7 Edendo il P. Paolo Giustiniani cresciuta a segno tale la sua nascente Congregazione, che come un piccolo sciame d'Api poteva avere il suo Rè, e vivere con le leggi proprie, stimò bene convocare un Capitolo Generale della maggior parte de' fuoi Figliuoli Maggiori; per conferire con essi, quello, che si poteva giudicare più giovevole al buon governo di tutti loro, e questo su il primo Capitolo Generale delli Padri Eremiti di S. Romualdo. Sò che alcuni gravi Istorici hanno lasciato scritto, qualmente si congregarono li detti Padri per la prima volta l'anno 1522, nelle Grotte del Massaccio. La verità però si è, che la prima loro raunanza Generale Capitolare' non seguì, che. dentro l'anno del 1524., incominciati li 15. di Gennaro, e si tennes questo Congresso nell'Eremo di S. Benedetto del Monte di Ancona, di cui abbiamo parlato di sopra. Ciò testificano a chiare note gli Atti stessi Capitolari, i quali incominciano con queste precise parole: Acta primi Capituli 1524., e si contengono in piccolo libro, il quale si conserva nell'Archivio di Monte Corona, come attesta il P. D. Giovanni da.

Tre-

Treviso; Laonde quelli, che hango scritto, il primo Capitolo effere stato fatto nelle Grotte Massaccesi, devono intendersi, che colà la prima volta il P. Paolo Giustiniani parlò delle sue cose, come già bene incamminate, dando ad esse qualche sesto, con il consenso, e conseglio di que' Padri, che feco vi aveva suoi Convittori. Anche il Iodato Padre D. Giovanni è del medefimo parere, e perche la testimonianza degli Atti mentovati con quella inscrizione, Asta primi Capituli 1524. è troppo chiara. Per tanto senza spendere inutilmente il tempo in rifiutare d' avvantaggio questa opinione, diciamo che fu raunato il primo Capitolo Generale de' Padri Eremiti di Monte Corona l'anno mille cinquecento ventiquattro, il dì quindeci di Gennaro, nell'accennato Eremitorio di S. Benedetto, nel Monte detto di Ancona. In quel tempo non contavano che cinque piccioli Eremi, il primo de' quali era quello delle Grotte, e delle quali poco avanti si è parlato; il secondo 1º altro di San Girolamo di Pascilupo; il terzo di San Leonardo di Volubrio; il quarto, quello di San Benedetto, poco fà mentovato; il quinto finalmente; l'ultimamente acquistato in Puglia, cioè l'Eremo di Santa MARIA dello Spirito Santo, nella Diocesi di Larina. Tra tutti li detti cinque Luoghi non abitavano che trentatre Religiosi, parte Coristi, e parte Conversi, come pure di questi stessi, alcuni Novizi, e gli altri Professi. Non vennero perciò tutti a Capitolo, ma solamente sei Sacerdoti Professi, e quattro Cherici; li Sacerdoti furono, il Padre Paolo da Venezia, il Padre Elia da Milano, il Padre Agostino da Bassano, il Padre Nicolò da Venezia, il P. Zaccaria da Sicilia, e il Padre Francesco da Gradara: Terra nella Diocesi di Pesaro. Li Cherici poi si nominano li seguenti: D. Girolamo da. Sessa, D. Benedetto da Gubbio, D. Leonardo del Monte d'Ancona e D. Romualdo da Fabbriano.

Furono abilitati li suddetti quattro Cherici ad avere per questa. volta, la voce in Capitolo; imperocchè sebbene erano di poco tempo di Professione, supplivano questo diffetto con l'età, e virtà, dellequali essi erano molto bene, per grazia di Dio, sorniti, e massimamente D. Girolamo da Sessa, il quale, come di sopra si è toccato, e per la sua lunga esperienza, e per la sua molta dottrina, era da tutti meritamente assai stimato. Alli predetti Capitolari su aggiunto, ma per grazia speciale, il Canonico Galeazzo Gabrielli da Fano, molte voltenell'antidetto lodevolmente nominato: e questa finezza su usata seco, perche sebbene nell'abito era ancora puramente Ecclesiastico, tuttavia nell'animo, nel desiderio, e nella pietà era già devotissimo Religiogioso Eremita di S. Romualdo, alla Congregazione de' quali aveva ceduti tutti li suoi Benesici, in uso, e comodo della medesima, come si dirà in appresso; laonde per usare seco questa benemerenza, conqua semplicità propria di quel tempo, su ammesso tra li Padri Voca-

li

H

pai

So

effi

im

pud

Yol

mei

Vol

to.

mo

pri

che

offe

altr

li Capitolari, con la sola voce attiva però, non essendo capace della

passiva.

e sta-

rima

cam-

que'

Gio-

Atti

oppo

re d'

Capi-

CIR-

Ere-

mpo

ue!-

lo 1º

olu-

; il

Ere-

2.

gio-

icu-

ito-

cer-

, il

cca-

celt

da

n2 s

sta

mpo

1/en

en-

rla

ita

gra-

tes

00 ,

vi2

310-

ce-

nes

ماار

ca-

i

La prima, e principale cosa, la quale, e molto meritamente, fa trattata avanti ogn'altra, fu l'elezione in Padrona, e Protettrice singolare della Congregazione degli Eremiti di S. Romualdo, la Regina Sovrana dell'Universo, Gloriosa sempre Vergine MARIA, Madre Santissima di GESU', Figlio di Dio, e suo. Elezione che non poteva essere, nè la più degna, nè la più profittevole. Non la più degna, imperocchè, quale, dopo Iddio, e GESU' CRISTO, tanto in Cielo. quanto in Terra, può darsi Creatura più Santa, più grande, e più eccellente? Non la più profittevole, perche sappiamo, nè alcun Savio può dubitarne, che l'intercessione della Santissima Regina degli Angioli, e degli Uomini, è la più certa, e la più possente di tutte l'altre. Fatta questa elezione, decretarono con un savissimo partito que' Padri Religiolissimi, di mandare ogn'anno nell'avvenire due Eremiti dell' Eremo del Monte d'Ancona alla Santa Casa di Loreto, a fare speciale Orazione per questa Congregazione, con l'offerta povera sì, ma cordiale, di un candelotto di cera bianca, che pesasse almeno una libra ... Con questo piccolo Canone si protestò per sempre, come dipendente dal dominio, e Padronato della Santissima Vergine la fortunata Congregazione de' Padri Eremiti di S. Romualdo.

In secondo luogo fu proposta, e accettata da tutti la formosa della pubblica comune Professione, da farsi nell'avvenire da chiunque fosse stato per professare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo. Fin allora si erano serviti della formola, di cui si serve dappertutto il Monachismo, cioè di quella, in cui non si esprime altro, che la stabilità, la conversione de' propri costumi, con il Voto dell'Ubbidienza; perciò vollero, e decretarono, che nell'avvenire espressamente, e specificamente si facesse Voto di Povertà, Castità, e Ubbidienza; inoltre, che si facesse voto dell'osservanza di tutti gli altri consegli Evangelici; Voto per se stesso molto arduo, e che ha quasi dell'imprudente, considerandosi come cosa accomunata alla moltitudine, nella quale non. tempre tutti hanno fiore di spirito, come richiedesi ad obbligarsi a tanto, con un Voto; Nulladimeno perche questo Voto doveva farli con molte cautele, e condizioni, si rendeva più facile di quello, che alla prima vista può a qualcheduno parere. In ogni caso, bisogna dire, che il fervore di que' primi Padri così portava, e n'era con la grazia di Dio capace. In virtù di questo Decreto, tutti quelli che già avevano fatto il voto folenne sù la formola antica, di nuovo professarono,

e fi servirono della formola di fresco stabilita.

Furono suffeguentemente ordinate molte cose per la maggiore ofservanza, e più rigorosa, intorno ai Voti predetti; e stabilite molte altre in ordine all'Altinenze, digiuni, dormizione, Esercizi corpora-

li &c. specialmente con più accuratezza su trattata la distribuzione dell'ore diurne, della recitazione dell'Ufficio pubblico, della Salmodia privata, della Lezione spirituale, Orazione mentale in comune, Confessione, Comunione per quelli che non sono Sacerdoti, o non celebrano. Disciplina, Cilicio, Solitudine, Silenzio, e altre cose simili, senza le quali non può essere alcuno vero Eremita Camaldolese, non potendo essere ne anche Monaco, chiunque non si studia di esercitarsi conforme alle Regole ascetiche, nelle predette cose, che convengono, a chiunque vuole attendere alla persezione, a cui ogni Religio, so è strettamente obbligato.

Si venne poi ad ordinare quello, che rimira il Politico, cioè il Governo, e così fu stabilito il modo, con il quale devono regolarsi li Priori nelle Regeuze de' luoghi, e persone a se commesse; nel ricevere, o licenziare chi viene alla Religione, della precedenza degli Eremi, e de' loro Priori, della maniera di fare li Capitoli Generali, vivere in Reclusione, aprire nuovi Eremi, e altre cose simili, le quali ora si veggono registrate nelle Costituzioni della Congregazione de' Padri Ere-

miti di Monte Corona ..

Finalmente si elessero i Prelati della Congregazione, i quali me ritano, che distintamente siano nominati, come quelli che furono le prime pietre fondamentali, sopra le quali hanno di poi felicemente edificato tutti quelli, che dopo essi hanno avuta mano in una Fabbrica, che quanto piacesse a Dio fino ne' suoi principi, l'esito delle cose l'ha dimostrato sì fattamente, che a chi lo considera ancora mediocremente, e non più, resta persuaso facilmente, che l'idea, e il dissegno. fu da Dio. Laonde poi non è stata maraviglia, che il medesimo Iddio l'abbia felicitata con la sua benedizione, come si vede. Maggiore di tutta la Congregazione su eletto il P. Paolo da Venezia, cioè il B. Paolo Giustiniani . Priore dell'Eremo delle Grotte fu eletto il P. D. Ella. da Milano. L'Eremo di S. Girolamo di Pascilupo ebbe per suo Priore il P. D. Francesco da Gradara. All'Eremo di S. Leonardo di Volubrio fu dato per Priore il P. D. Nicolò da Venezia. Il P. D. Zaccaria da Sicilia a quello di S. Benedetto d'Ancona; e al Priorato di Santa MARIA dello Spirito Santo, su deputato il P. D. Agostino da Bassano per Superiore.

Si affegnarono le famiglie a tutti i Luoghi, o Eremi. Pochi in ciascuno, ma però come l'oro, del quale non si considera la quantità, ma la qualità. Fu accettato ancora, ed ammesso alla nuova Congregazione il Padre D. Giustiniano da Bergamo, di cui non si è taciuto a suo luogo. Quì deve aggiungersi, che era Persona di grandissima stima, di raro ingegno, d'ottimi costumi, e osservantissimo della Regolare disciplina, che professava; imperocche su prima Monaco Cassinese, di poi per desiderio di maggiore persezione, passò da' Chiostri di S. Bene-

circ

noi

fac

gei

già

Mo

lore

gra

ave

ev

bil

lo,

buc

il

dia

lim

10 /

10 r

tale

del

fere

detto all'Eremo di S. Romualdo in Toscana. Qui visse da otto anni in circa; e visse Coeremita del P. Paolo Giustiniani, con il quale perciò corse una strettissima amicizia religiosa: e quando sù questo partito, non si ruppe un si bel vincolo, ma sempre in ambidue si mantenne la prima carità; si scrivevano sovente, raguagliandosi a vicenda del proprio interno, ed il Padre Paolo dava conto ad esso di quanto egli faceva nella nuova Congregazione, essendo il tutto conforme al

genio del fuo spirito.

one

mo-

ne,

non

ımi-

ese,

erciven-

glos

èil

arit

ve-

mi,

e in

reg-

Ere-

ne a

o le

ente

bri -

cole

-97

gno dio

e di

10ª

ore

110

Si-

IA

Su-

cu-

3 /2

ne

filo

11 ,

di

di

10-

Questo Religioso, saputo, che si teneva il Capitolo Generale. già riferito, scriffe a' Padri Capitolari congregati in S. Benedetto del Monte d'Ancona, notificando il desiderio, che aveva, di passare alla loro nuova Congregazione, quando ne fosse stimato degno. Si rallegrarono grandemente li Padri, e fattone infieme discorso, venendo a deliberare quello che si desiderava, con voti secreti; su accettato con pieni voti, e avvifato puntualmente della grazia, che il Capitolo gli aveva fatta, con animarlo ancora a parte, a venire più presto, che potesse, secondo l'impulso del suo spirito; nel mese di Giugno egli lasciò le Alpi, e andossene alle Grotte: e giacche era Persona di quella stima, e virtu, che ogn'uno sapeva, si contentarono di un mese solo di sua. Professione, compito il quale solennemente professò, con molto giubilo di tutti, e avvantaggio uguale de' medesimi: imperocche dopo il P. Paolo, esso fu un'altro Giustiniani, che compì, per così dire, quello, che aveva un Giustiniano incominciato, come si vederebbe, se la buona Regola della Storia daffe licenza di scrivere la sua vita, mentre il foggetto di questo libro è quella fola del P. Paolo Giustiniani, e non di altri.

## Il B. Paolo Giutsiniani riceve nella sua Congregazione il Canonico Galeazzo Gabrielli da Fano. C & P. XVI.

I Canonico Galeazzo de' Gabrielli da Fano, da quello che si è veduto nel fine del Capitolo precedente, era tanto Eremita Camaldolese, che sù ammesso con voce attiva nel Capitolo Generale medesimo; tuttavia non l'era per anco in maniera tale, che lo sosse abbastanza. Col desiderio, e con la pietà, e finalmente con l'affezione verso l'Instituto Fremitico di S. Romualdo, era anch'esso Eremita, quanto niun'altro: ma vi mancava una cosa, per renderlo persettamente tale, e questa era l'Abito in primo luogo, e poi l'attuale Professione del medesimo. Già vedessimo, che egli su uno de' primi coadjutori del P. Paolo; sino da quel tempo si mostrò sommamente desideroso di esfere discepolo del Giustiniani: ma perche era Ecclesiastico, come si disse, e con molti benesici di Chiesa, si avanzò sino a quest'anno per ave-

re più comodo tempo di mettersi in libertà, e venire più prudentemente all'elezione, che teneva in cuore. Vedendo egli pertanto, che finalmente con la divina grazia, e autorità Apostolica, non solamente se cra bene incaminata la Congregazione, di cui aveva ei medesimo promossi i principi, ma che d'anno in anno andava sempre di bene in meglio, animato ancora dalle esortazioni del suo buon Amico P.Paolo, aggiustate le cose domestiche, come la prudenza, e carità Cristiana portava, se ne venne finalmente alle Grotte del Massaccio, presentandosi ad esso per quel suddito, e sigliuolo spirituale, che aveva dessiderato di esseri, da che l'aveva la prima volta nel tugurio Eremitico di Frà Tommaso conosciuto.

Quale fosse l'allegrezza scambievole nel rivedersi questi due Servi di Dio, può facilmente immaginarselo, chi leggerà questa Storia. Fu ricevuto il Gabrielli con tutte le dimostrazioni della più fina carità dal Giustiniani, ed altri Padri, che seco abitavano, e frà pochigiorni con il P. Paolo passò dalle Grotte a S. Girolamo di Pascilupo, per occasione dell'imminente Capitolo Generale, che doveva ivi raunarsi, come diremo più sotto; dove su vestito dell'Abito Eremitico di S. Romualdo, e comparve povero, ed abjetto Novizio quello, che prima risplendeva per dignità, e rendite Ecclesiastiche non meno che per chiarezza di fangue. Parve in vero una cosa molto maravigliosa, a chi aveva conosciuto questo Uomo nel Secolo, vestito nobilmente, non meno che delicatamente, con gli Abiti da Ecclesiastico Secolare, ricoperto poi di quelle ruvide lane, che usavano gli Eremiti di S. Romualdo; come pure chi rifletteva alla diversità della vita, che correva tra la presente nelle Grotte, e la passata nella sua Casa; ma queste sono le mutazioni prodigiose, che suole fare, anzi, che alla giornata fa la divina grazia, in quelle Persone, che si elegge al suo servizio, dal numero de' Figliuoli del Secolo, eziandio più delicati. Pertanto questa sua conversione era a molti di tanto maggiore edisicazione, quanto la conoscevano più mirabile: e ne lodavano Iddio, unico autore di sì grandi prodigj. Serviva ancora di un grande, e vivo esempio a' Padri Eremiti, su gli occhi de' quali lietissimo, e osservantissimo viveva, perche sapendo da che termine si era passato per entrare in quello stato, non potevano a meno, eziandio li più deboli, non prendere alla sua vista, un ben grande coraggio, per correre animosamente quella carriera, nella quale si mostrava fortissimo, chi venendo in età molto avvanzata, e dal Secolo, in cui aveva non. meno di onore, che di comodità, e delizie al pari d'ogn'altro, ciò non ostante, lasciato il tutto per amor di Dio, si era ridotto ad un'estremità di vita, la più meschina, che possa darsi ne' Chiostri.

Fu un bel guadagno quello del P. Paolo, per gli avvantaggi spirituali della sua samiglia, d'aver introdotto Novizio in essa un sog-

dia

Bac

nei.

feli

no Pai

Per

con fici

100

gno

Fe, S.

getto di questa portata: ma che diremo di quel guadagno che sece di più per gl'avvantaggi temporali non solamente delle sue Grotte, ma di quasi tutta la sua Congregazione? Era egli dicessimo, ricco di Patrimonio, e molto più di rendite Ecclesiastiche, per molti Benesici, e Badle secolari, che godeva; e tutti questi fondi portò seco, entrando nella nuova Congregazione, alla quale poi li rinunciò, facendo la.

Professione nella medesima.

ren-

na -

te fi

imo

ie in

20-

ftia-

leng

de-

tico

ervi

Fu

ri-

ochi

00 ,

au-

itisi

10,

eno

IVI =

bil-

ico

mi-

ta,

ſa;

al-

*luo* 

ati.

ifi-

0 ,

VI=

er

per

100

1,6-

10 9

120

101

rc-

ni=

Non vi furono però da fuperarfi poche difficoltà, nè leggiere: perche li Parenti, procurarono di distorlo dal suo proponimento, non perche si curassero gran fatto, di averlo con essoloro sotto li propri vetti di Casa, ma perche spiaceva ad essi, che con la Persona se ne gisfe la robba, che godevano, e potevano godere nella propria Cafa... Oltre questo, la rassegna de' Benesici Ecclesiastici in mano de' Religio. si non era punto da sperarsi in Roma, con quella facilità, che alcuno, non consapevole delli negoci della Dataria, può immaginarsi. Li Parenti si misero in pace, senza grande maneggio, contenti di alcune Pensioni annue, lasciate da Galeazzo a certi d'essi, vita loro durante, come riferisce il P. D. Giovanni da Treviso: ma la cessione de' Benefici, e Badie godute dal medefimo, ritrovò oftacoli maggiori, di quelli, che si erano forse creduti da principio.

Fu ad ogni modo una gran fortuna per il P. Paolo, che sedesse in Vaticano Clemente VII. del quale già da molto tempo godeva la buona grazia, e il genio del Pontefice era fingolarmente propizio alle cose de' Camaldolesi. Pertanto stimò bene il Servo di Dio portarsi a' piedi di Sua Santità, insieme con il medesimo Galeazzo, acciò meglio potesse informarsi il Papa con voce viva d'ambidue. Aggiungasi, che in Roma erano ritornati in Corte molti amici antichi di Paolo, di quelli, che l'avevano già affistito nel tempo di Leone X. Finalmente il Signor Cardinale Protettore era tanto bene inclinato a favorire il Giustiniani, che non tralasciava maneggio alcuno, ancora più arduo nelle occorrenze, quando lo vedeva necessario, e lo sperava profittevole agl'intenti religiofissimi del Giustiniani. Sotto Adriano VI. lo savorì tanto, che gli ottenne la conferma di tutte le grazie conceduteli dal suo Predecessore Leone X. Sotto Clemente VII. lo assistè in maniera tale, che il Pontefice sottoscrisse il Memoriale che siegue, e che riterisco per sar vedere in forma più probante la qualità della grazia.

che si ottenne. BEATISSIMO PADRE. Si espone alla Santità Vostra per parte di Fra Paolo, e suoi Compagni Eremiti di S. Romualdo dell'Ordine Camaldolese, che vivono negl'Eremi delle Grotte del Massaccio, Diocesi di Jesi; di S. Girolamo di Pascilupo, Diocesi di Gubbio; delle Grotte di S. Benedetto, Diocesi d'Ancona; di S. Leonardo di Volubrio, Diocesi di Fermo; e di S. Maria dello Spirito Santo, Diocesi di Larina, come

dal-

dalla felice memoria di Leone X. Predecessore di Vostra Santità per due sue lettere in forma di Breve, frà le altre cose sù loro concesso di poter eriggere, e ricevere Monisterj, Eremitorj, e Luoghi Religiosi, in qualunque parte tanto d'Italia, quanto suori d'Italia, nelli quali dopo, che sussero stati ricevuti, ed eretti, godessero di tutti li Privilegi dell' Eremo di Camaldoli, e di tutta la Congregazione dell'istesso Eremo, e di S. Michele di Murano dell'Ordine Camaldolese, e di poter in essi dare l'abito della Religione ad altri; le quali tutte cose li furono anche, confermate da Adriano VI. Predecessore parimente di Vostra Santita, con Bolla piombata; di più, detti Fremiti in vigore di dette Lettere. Apostoliche riceverono, ed eressero li predetti cinque Eremitorj in luoghi solitarj, ed alpestri, e a quelli che sono venuti, hanno dato l'abito della Religione: cosìcche di presente in detti Eremicorj vi sono da circa 35. Eremiti, servendo devotamente Dio in spirito di umiltà, e menando una vita assa si stretta.

E di più congregati nel loro Capitolo, poco fà hanno ordinate, e pubblicate alcune Costituzioni, Ordinazioni, Statuti, e Capitoli sopra li trè Voti sostanziali, e forse sopra altri Voti da farsi da loro, sopra l'intiera osservanza della Regola di S. Benedetto, e Costituzioni dell'Eremi di Camaldoli, e sopra il celebrare le Messe, e Divini Visici, e finalmente sopra altre cose concernenti il felice governo, e direzione, tanto nello spirituale, quanto nel temporale, e il modo di vivere religiosamente,

e con ogni onestà di detta Società.

E avendo il R. D. Galeazzo Galvielli Canonico di Fano ceduti nelle mani di Vostra Santità gl'infrascritti Benesici, che teneva in Commenda per Dispensa Apostolica, cioè il Monistero di S. Salvadore di Monte Acuto, dell'Ordine Cisterciense, Diocesi di Perugia; il Priorato di S. Leonardo di Volubrio, Diocesi di Fermo; il Priorato di S. Salvadore di Fano, dell'Ordine di S. Benedetto; la Chiesa di S. Michele 'Arcangelo, detta la Canonica, che è de jure patronato de' Laici, della Diocesi di Todi; e la Parochiale de' SS. Pietro, e Paolo di Cartoceto,

Diocesi di Fano.

Pertanto se la Santità Vostra in prima approvasse, e confermasse, siccome li prefati Oratori desiderano, che per maggiore loro sussistenza siano approvate, e confermate, le medesime erezioni delli predetti Eremitori, con le altre Costituzioni, e Ordinazioni satte, come si è detto, nel loro Capitolo, e se poi il Monistero, e li Priorati suddetti sossero concessi alla Società degli Eremiti di S. Romualdo, di essere tenuti, retti, governati, e goduti in spirituale, e temporale per triennali Priori, e la Canonica di S. Michele suddetta all'Eremo di S. Girolamo di Pascilupo, e la Parochiale de' S. Pietro, e Paolo all'Eremo delle Grotte del Massaccio, sossero a certo tempo unite, incorporate, e concedute, certamente ridonderebbe in felice successo, tanto nello spirituale, quanto nel teme-

00-

toa

fati

miti

tori

110 a

fler

te de

21110

Fan

frui

rife

Apo

di T

\$70,

che

men

Fro

anc

€ 111

roch

cio;

dett.

quel

que/

d'or

pagi

al de

P. P

fott

Con

e no

porale del detto Monistero, e delli detti Priorati, e sarebbe di grande ajuto alla debolezza della loro povera Società, e di grande comodo alli prefati Eremiti, con l'augumento del Divino culto, e salute dell'Anime.

due

oter

opo,

dell'

ر د

1 4//2

1.eu

itil 9

res

oghi

del-

2

ndo

0

pra

173=

180

nal-

into

nte,

luti

01770

di

10-

al-

rele

ella

00

50,

12a

78-

to,

6930

ti,

1111-

af-

0920

Mi.

Supplicano addunque umilmente la Santità Vostra li prefati Eremiti, che la suddetta erezione d'Eremi, le Costituzioni, Ordinazioni, la celebrazione de' Capitoli, e tutte l'altre cose di sopra espresse, con autorità Apostolica, di certa scienza, e della pienezza di sua Potestà, siano approvate, confermate, da doversi in perpetuo inviolabilmente osservare, e per ispeciale grazia, che il suddetto Monistero dell'Ordine Cisterciense, i di cui annui frutti si trovano tassati ne i libri della Camera Apostolica a centocinquanta Ducati d'oro. Il Priorato di S. Leonardo di Volubrio, il quale dipende dal Monistero di Santa Croce del Fonte dell' Avellana, li cui frutti sono centodieci, sopra i quali si pagz annuo censo di trè Ducati a detto Monistero. Il Priorato di S. Salvadore di Fano, il quale dipende dal predetto. Monistero di Santa Croce, i cui frutti sono Ducati novanta, sopra i quali certa Persona Ecclesiastica. riscuote annua Pensione di scudi ventiquattro di Camera, per autorità Apostolica rifervabili . La Chiesa di S. Michele detta della Canonica. di Todi, li di cui frutti sono Ducati ottanta. E la Parochiale de' SS. Pietro, e Paolo di Cartoceto, i di cui frutti sono ventiquattro Ducati d'oron. che secondo la comune stima non eccedono.

Li quali Benefici vacanti & c. voglia la Santità Vostra applicare, concedere, cioè il Monistero, e li Priorati suddetti, alla loro Società, almeno durante la vita del sudetto Galeazzo cedente, o d'un'altro Eremita Professo della detta Società, da essere nominato dal medesimo Galeazzo, ancora in articolo di morte; La Canonica suddetta di S. Michele unire, e incorporare per lo stesso tempo all'Eremitorio di S. Girolamo; e la Parochiale de' SS. Pietro, e Paolo all'Eremitorio delle Grotte del Massaccio; Cosicchè sia lecito alla prefata Società, per detto tempo, tenere detti Benefici, reggerli, amministrarli, godere, e raccogliere i frutti di quelli, senza avere bisogno di ricercare l'autorità de' Diocesani. Con questo però, che l'Eremo delle Grotte del Massaccio debba avere di più ogn'anno, per il suddetto tempo, sopra li frutti del suddetto Monistero, e del Priorato di S. Leonardo una Pensione di Ducati cinquanta d'oro di Camera; e dopo detto tempo, l'istessa Pensione debba esserca pagata da quello, o quelli, che entraranno in detti Benefici in perpetuo.

al detto Eremo delle Grotte per grazia speciale &c.

Il detto Memoriale fu la supplica presentata a Clemente VII. dal P. Paolo Giustiniani unitamente con il Galeazzo, e con la Clausolavita durante, venne graziata da Sua Santità, con una Bolla segnata sotto li 17. di Marzo dell'anno 1524. Primo del suo Pontificato. Concesse lo stesso Pontesice al Padre Paolo Giustiniani altri favori, e nominatamente la facoltà di poter comprare, o ricevere in do-

192 Vita del B. Paolo Giustiniani

no, e condurlo a gli Eremi da qualunque luogo si sosse, e per qualunque Persona, tutto il Sale, che sosse stato di bisognevole per l'uso de' suoi Eremitori, senza cadere in alcuna Censura, o pena di qualsissa sorte. E perchè questa grazia su satta viva vocis oraculo, il Cardinale Datario dandogliene avviso, glie lo disse in questi precisi termini. Nostro Signore, circa il Sale, è contentissimo di fare quello,

ohe vostra Paternità dimanda.

Altre grazie poi ottenne fotto li 18. di Giugno dello stesso anno, dal Cardinale Protettore, Maggiore Penitenziere, e le segnò di propria mano, le quali furono, che potessero essere promossi alli Sagri Ordini quelli, che avanti l'ingresso della Religione fossero incorsi in Irregolarità. Che per levare li scrupoli, sia lecito, anche nella Quaresima, mangiare, o nei mezzo giorno, o circa il mezzo giorno, anche avanti di dire li Vesperi. Che in occasione di viaggio, o di qualche altra fatica, sia lecito dire l'Ufficio Divino anticipatamente, o posponendo il tempo delle solite Ore, e il Matutino del giorno seguente, subito dopo Compieta. Che sia lecito dire la Messa due ore avanti giorno, e sino a Nona inclusive, alla vera ora nona del giorno. Che sia lecito al Maggiore, o Superiore una volta l'anno in tempo di Capitolo, o in altro tempo, che li paresse, di dare l'Assoluzione generale a tutti li Fratelli della Congregazione, tanto presenti, quanto assenti, di tutte le Scommuniche, e Censure, e dispensare con essi sopra tutte le Irregolarità, che avessero contratte dopo l'ingresso nella Religione. Che il Priore del luogo abbia facoltà di affolvere quelle donne, che incautamente, o non sapendo, passassero i termini della Clausura ad esse proibita, o di commetterla al loro Paroco, acciò le assolva. Che i Superiori nel Monistero, nelli Priorati, e nelle Chiese poco sà concedute dal Sommo Pontefice alla Congregazione, per certo tempo, possino per detto tempo non folo fare, operare, e ordinare tutte le cofe, ma anche ordinare la cura dell'Anime, come se i detti Benefici fossero in perpetuo conceduti; e in luogo dell'Abate di detto Monistero, basti costituirli un Priore, fecondo l'uso della Religione. Che sebbene gli Eremiti della Società di S. Romualdo vivono più strettamente, sia lecito ad essi, ciò non ostante senza scrupolo di coscienza, con licenza de' suoi Superiori, di andare all'Eremo di Camaldoli, e a quelli di venire alla Società. Che li Reclusi possino dire la Messa senza ministro, loro medesimi rispondendo, e ministrando a se stessi; e lo stesso sia lecito a quelli che. sono aperti, quando celebrano privatamente, e niuno Secolare presente. Che possino ricevere Eremitori in ogni luogo da altri Eremiti, che vivono fenza Regola, e Professione, overo di altri Fedeli di Criflo, e dare l'Abito della Religione a quelli Eremiti. Così dunque andava crescendo a poco, a poco la nuova Congregazione del P. Paolo Giustiniani: imperocchè la cessione delli prenominati Benesici, a savo-

re

da

SOI

val

no

pre

S. 1

e fi

quas

per

na di

o, il

recile

tello ,

nno,

PT04

Or-

rre.

ima,

anti fatido il

lopo

fino

Mag-

iltro

atelii comirită,

iore

teup

ita,

i nel

om-

etto

ordi-

COIL

iun

lella

i, ciò

erio-

ietà •

11 110

he.

pre-

niti ,

Crie

211-

2010

240°

re

re perpetuo di una nascente poverissima Congregazione di Eremiti, come la detta, era, per così dire, l'anima di quel corpo, per cui rendevasi capace di pigliare col tempo maggiore nutrimento, e accrescimento, come in fatti per Divina grazia lo prese: e di tutto questo avvantaggio merita, che sia riconosciuto, con sentimento di gratitudine, il Canonico Galeazzo de' Gabrielli, fatto Eremita di S.Romualdo, il giorno di S.Pietro ad Vincula nell'Eremo di S.Girolamo di Pascilupo, dove prese l'Abito Religioso per mano stessa del P. Paolo nella Messa di Terza, che egli celebrò, mutato il nome di Galeazzo in quello di Pietro, e su mandato di Famiglia nell'Eremo delle Grotte, dove nell'anno seguente 1525, sece la solenne Prosessione dell'Instituto Eremitico di S. Romualdo, nel quale visse poi del continuo con molta esemplarità, e fu un Prelato meritevole di lode particolare.

Il B. Paolo Giustiniani fa il secondo Capitolo Generale della sua Congregazione. Si porta a quello di tutto l'Ordine in Classe presso Ravenna, e rimette in libertà la propria Congregazione.

C A P. XVII.

Vendo il prudentissimo, e vigilantissimo servo di Dio P. Paolo così bene stabilita, premunita, e condecorata la sua Congregazione di Privilegi, e Grazie Apostoliche, come fin qui abbiamo veduto, le quali Grazie avevano accresciuto notabilmente lo stato della medessima, volle celebrare nell'anno stesso un'altro Capitolo Generale. Questo si il secondo; ebbe il suo principio li 28. di Luglio, e il luogo del

Capitolo fù l'Eremo di S. Girolamo di Pascilupo.

Li Vocali furono quasi li stessi che intervennero al primo già riserito: Si confermarono, e spiegarono meglio tutte le Costituzioni, e Ordinazioni stabilite nell'antecedente. La materia più singolare che vi li trattò, fù l'unione con li Monaci di Santa Croce dell'Avellana. Che Monistero sia questo: quanto antico, e quanto considerabile: chi ne fusse l'Autore: come, e quando, non occorre qui trattare, perche ciò è fuori del nostro presente intento. Chi ne bramasse più distinta informazione può leggerla nellaVita da noi descritta del Beato Lodolfo Panfilj fondatore di esso, primo suo Abate, e Vescovo di Gubbio. Si discorse in oltre della riforma dell'Unione fatta con i Padri Eremiti di Camaldoli,per vedere quello che doveva farsi in ordine ad essa : imperocche pen poteva avere sussistenza durevole, se non era confermata dal primo Capitolo Generale di tutto l'Ordine, il quale doveva congregarsi nell'anno prossimo venturo 1525. non essendosi celebrato l' anno 1524. come doveva farsi, e non se ne sanno le precise cagioni : ma

ma quasunque ne fusse la causa della sua dilazione, i Padri Vocali di tut? to l'Ordine non si radunarono Capitolarmente, che nell'anno predetto 1525. Il luogo del Congresso sù il Monistero di S. Apolinare di Classe fuori di Ravenna; perche si fabricava, è vero, in detta Città l'altro Monistero, che si chiama Classe, e che al di d'oggi è uno de' più infigni di quella Metropoli, tuttavia non era ancora capace di alloggiare commodamente tanti Padri vocali, quanti erano gl'Abati, i Monaci, e gl'Eremiti, che vi concorfero. Si fecero perciò i Congressi nel detto Monistero di S. Apolinare, e questi furono gl'ultimi atti, che si leggono fatti in quel luogo dopo la sua ruina accaduta tredici anni avanti, cioè l'anno mille cinquecento dodici li 11. d'Aprile giorno di Risurre zione per la Chiesa, e delle Ceneri per detta Città, e Monistero, poiche vinto l'Esercito Pontificio da quello de' Francesi guidato da Gaston de Foix, che vi perdè la vita, il primo ssogo dell'Esercito vincitore fu contro il Monistero di S. Apolinare unico avanzo di quella. Città, di cui ora non avanza altro, che il nome, e il Tempio famoso dedicato al predetto Santo primo Arcivescovo di Ravenna, laonde. furono sforzati i Monaci di S. Apolinare in Classe ritirarsi in Ravenna, dove ora si veggono, portando seco il nome dell'antico, laonde. gl'Abati suoi s'intitolano Abati SS. Apolinaris, & Severi in Classe, per dinotare l'antica loro residenza nella Città di Classe, dove, oltre il Monistero di S. Apolinare, v'era ancora quello di S. Severo, Reliquia del quale è una Chiesa antica mezza distrutta, vicino alle mura, e presso il Quartiere, che chiamavasi de' Leprosi, ed i beni di questo Monistero, il quale era Abazia, unitamente cogl'altri di S. Apolinare, sono una buona parte delle tenute del Monistero, che si chiama di Classe in Ravenna, e gl'Abati d'esso hanno il Titolo riferito di sopra.

Dunque per ritornare all'antico Monistero di Classe suore di Ravenna in proseguimento della Storia, che abbiamo per le mani, si raunorono in esso per il Capitolo generale mentovato sì li Monaci, che gl'Eremiti per il principio di Maggio dell'anno già notato. A questo Congressi invitato, come era dovere, anche il P. Giustiniani, il quale partendosi dall'Eremo di S. Benedetto li 29. Aprile, in compagnia del P. D. Girolamo Svessano, per esser egli quel soggetto, che altrove abbiamo accennato, vi andò molto volentieri, per il trattato appunto, che sapeva doveva aversi in esso della su Unione: e perche nel tempo decorso da quando ella si stabilì, sino allora, erasi contravenuto in più sorme da chi più degli altri doveva avere a cuore, che si osservasse, quanto erasi convenuto tra gli Eremiti di Camaldoli, e di S. Romualdo, per questo vi si portò il Giustiniani molto bene preparato ad ogni novità, che potesse inforgere. Nè l'ingannò il suo pensiere: imperocchè la prima cosa, che si mise su'l tapeto da' PP. Eremiti Camaldolesi, sù la mutazione.

de112

rit

za,

in (

altı

il

Te

era

una

van

Pito

dell'Unione stabilita due anni avanti, la quale volevano, e in tutti i modi procurarono, che fosse, o si facesse nulla, ritornando il Padre Paolo con tutti i suoi figliuoli Eremiti di S. Romualdo alla soggezione, e dipendenza dell'Eremo di Toscana. Vari furono li motivi che proposero, ma il più forte a quel tempo, su il mettere inconsiderazione al Padre Paolo, gli avvantaggi che averia riportati. ritornando egli, con tutti i suoi a Camaldoli, imperocchè si saria levato almeno da quella grande necessità, nella quale era sforzato a vivere, come mendicando: stante che sebbene nell'ultimo suo Capitolo, trà le altre cose, si erano distribuite le entrate a tutti gli Eremi, tuttavia esse erano così scarse, che non bastavano, laonde i poveri Eremiti di S. Romualdo si trovavano in grandi angustie. Pareva dunque un grande avvantaggio delli PP. Eremiti di S. Romualdo poveri, sottomettersi alli Padri di Camaldoli ricchi. Ma queste ragioni nel cuore del Servo di Dio fecero niuna impressione, protestandosi egli, che per appunto godeva vivere separato, per vivere in quella povertà, nella quale si ritrovava, e che stimava affai più, di qualunque prezioso tesoro; Che li bastava non li mancasse da vivere, almeno per i suoi Eremiti, e nel resto viveva totalmente rassegnato alla Divina Provvidenza, sperando fermamente, che non gli averebbe mancato del necessario. Conforme a questi sentimenti soggiunse molte altre cose, degne del suo spirito, e del suo ingegno; laonde non ebbero che rispondere in contrario quelli, che promovevano la disunione. Perciò mentre gli altri parlavano freddamente, temendo quasi di farsi intendere, quando non volevano niente più che l'essere intesi, disse schiettamente, che l'Unione già stabilita da lui, era stata accordata, non per secondare il proprio, ma l'altrui genio, cioè de' suoi, e specialmente di quelli, che erano venuti dalle Alpi di Toscana, protestandosi, che in quanto a se l'aveva accordata sensatamente: e che pertanto, se non piaceva a' PP. Eremiti di Camaldoli, e Monaci suoi aderenti, non avessero una minima soggezione a disfare il fatto, che in disfacendosi quello che si voleva, non era per essere alcuna cosa di male. Una cosa sola, disse egli di desiderare, e di pregare, ed era, che quanto fossesi risoluto, tutto camminasse per via di pubblico Istrumento; e li Padri Eremiti di Toscana stimando ragionevole la sua richiesta, annullarono quanto si era conceduto d'accordo con li Padri Eremiti di S. Romualdo, con una Scrittura latina, ma trasportata in volgare nella sua Storia dal P. D. Giovanni da Treviso, nella maniera che siegue.

NOI D. PAOLO di Lodi Presidente. D. Gio: Battista da Lucca. Eremita. D. Parisio da Treviso. D. Francesco da Brescia. D. Giovanni da Mandello. D. Cipriano da Como. D. Bartolomeo da Fiorenza. D. Giovanni dalla Valtellina. D. Arcangelo da Fiorenza; Dessinitori del Ca.

pitolo Generale &c.

tut I

et-

lafa

ala

più

og-

10-

esti

che

nni di

ste-

da

In-

12

olo

e

na,

2

2//62

ltre leli-

ra ,

esto

na-

ma

lo-

Ra-

70-

re-

ref-

ro-

ac.

eva

da

chi

011-

vi fi

esse

la s

e\_5

Atuttise a ciascheduno in particolare, che vederanno le presenti nos stre, facciamo fede, &c. che avendo per avanti il Vicario Generale, e li Visitatori universali, &c. ricevuti li cinque Eremitorj di F. Paolo Giustiniani Eremita, cioè delle Grotte dei Massaccio, di S. Girolamo di Pascilupo, di S. Leonardo di Volubrio, della Grotta di S. Benedetto, e di Santa MARIA di Larina, con gli Eremiti in essi commoranti, e con certi patti, e condizioni, come &c. tra li quali fu dichiarato, che il Maggiore loro fosse eletto da questo nostro Capitolo Generale, e che in esso avesse voce con un Compagno, e in tutti li Capitoli Generali; che fossero visitati agni tre anni da' nostri Visitatori universali, con riserva però, che tutte le cose predette dovessero confermarsi, o rivocarse dal presente nostro Capitolo Generale &c.

Noi addunque udito il detto Fra Paolo, e Fra Girolamo Eremiti, per nome della loro Congregazione, dimandante la confermazione delle cose suddette; e inteso ancora il Conseglio di tutti li Prelati di questo Capitolo Generale: A maggior utile, e comodo dell'una, e dell'altra parte, così nello spirituale, come nel temporale; a maggior avvanzamento del culto Divino, e regolare osservanza, la presata Scrittura satta dal Vicario, e Visitatori predetti, con tutti li patti, e condizioni in essa contenuti, dissolviamo, annulliamo, e irritiamo, cosìcchè li predetti cinque Eremitori con li suoi Eremiti, tornino al loro pristino stato, totalmente separati dalla nostra Congregazione; non restando a noi autorità alcuna di eleggere il loro Maggiore, nè di visitare, &c. e dessi abbiano a que-se cose, e adogn'altra tutta quella autorità, che avevano avanti detta

Scrittura .

E perche detta Scrittura di Unione fu approvata dalla Santa Sede Apostolica, come consta con supplica &c. nientedimeno dichiariamo, e vogliamo, che quanto ha per parte nostra, e della nostra Congregazione, detta confermazione Apostolica niente impedisca alli detti Eremiti, e loro Compagni, di poter far tutte le cose suddette, e qualunque altra, come potevano avanti la confermazione, perche Noi dichiariamo, notifichiamo, e facciamo fede indubitata &c., che li cinque suddetti Eremitorj, e gli Erimiti che in essi di presente vivono, a viveranno in futuro: e la loro Società, siano in perpetuo, totalmente divisi, segregati, e separati dalla nostra Congregazione Camaldolese, e dalla nostra autorità, e giurisdizione liberi ed esenti, ne in alcun modo a noi uniti, accompagnati, sudditi, o soggetti; e così con il conseglio anche di tutti li Vocali di questo Capitolo, abbiamo deliberato, determinato, e dichiarato, e vogliamo che la presente notizia serva per tutti, tanto che sono nella Corte Romana, quanto fuori di essa. E in fede delle suddette cose abbiamo comandato che fossero fatte le presenti Lettere, e con la sottoscrizione di mano dello Scriba di questo Capitolo, e con l'impronto del nostro hgillo munite.

Date

neg

me

(n

til

Libro II. Capitolo XVII.

Dato nel nostro Monistero di Classe fuori delle mura della Città di Ravenna, nella Camera deputata per il sagro Diffinitorio, il giorno settimo del giorno di Maggio 1525. Io Fra Parisio da Treviso Diffinitore, e Scriba del prefato Capitolo di consenso, e mandato del Reverendissimo Padre Prefidente, e di tutti gli altri Deffinitori dello stello Capitolo, aliis negociis impeditus, per altri ho fatto scrivere queste cose, e in fede di tutte le predette cose, di propria mano mi sono sottoscritto, il giorna

predetto 7. del mese di Maggio 1725.

10.

36

tola

11110 ttos

3 8

che che

ili;

COM

arfi

tr.

elle

esto

par=

ento

dat

10120

eque

ente

una

1460

etta

See

mos

-015

mi-

e al-

70 1

re-

utu-

1,8

048-

:01110

Vas

ato, rella bia-1210-0/110

10

In questa forma rimase pacificamente sciolta l'Unione politica, ò sia civile delle due Congregazioni degli Eremiti di Camaldoli, e di S. Romualdo, rimaltavi la mistica, e spirituale, amandosi tutti insieme con perfetta carità: laonde, sebbene la detta Unione non ebbe quel pieno effetto, che si era sperato, o desiderato al principio dalle Parti, nulladimeno nè anche fu totalmente inutile, perche rimasero gli Eremiti di S. Romualdo con la piena soddisfazione di vedersi confermati nel proprio esfere, da quelli stessi, che ad alcuni parevano esfere loro (non per mal fine però) contrarj : di più, ritennero il carattere stimatissimo de' Romiti di S. Romualdo, che avevano ricevuto da' PP. Eremiti di Camaldoli, i quali certamente non fecero poco in donare ad essi un sì nobile cognome, che pare ridondare in qualche proprio pregiudicio, essendo più da stimarii un nome preso dallo stesso Patriarca Institutore dell'Ordine, che dal luogo; Ebbero ancora i suoi avvantaggi gli Eremiti di Camaldoli, perche viddero i loro Fratelli cresciuti in Colonie numerose, che quanto più si dilatano, rendono tanto più famoso il loro nome Camaldolese.

Nel primo libro si accennò il Monistero di Classe essere stato trasportato con il Nome da Monaci Camaldolesi in Ravenna l'anno 1515. dalla piccola Città di Classe già affatto distrutta, quì poc'anzi si porta un Capitolo di tutto l'Ordine Camaldolefe raunato nel Monistero di Classe fuori delle mure di Ravenna. Bisogna dunque restare persuali, che l'antico servì molti anni a' Padri abitanti in quello di Città, che, per essere una fabrica assai grande non dovette potersi ridurre al compimento, se non in molto tempo, e quello di Classe antico, si mantenne un pezzo in piedi dopo di effere stato abbandonato, e perciò in esso fu celebrato il Capitolo Generale dell'Ordine Camaldolese quì riferito. Atto pubblico ultimo, di un luogo che è l'unico avanzo di Città, e dell' Infigne Monistero di S. Apolinare in Classe totalmente dal tempo, ed

altri accidenti distrutto.

Si porta il P. Paolo Giustiniani a Venezia sua Patria, per fondarvi qualche Eremo. Fa il terzo Capitolo Gene-rale; indi passa a Camaldoli, e si affatica in vantaggio di quel grand'Eremo.

C. A. R. XVIII.

Picciatoli nel modo sopra espresso il Giustiniani del riferito Capitolo Generale di Classe, e liberato dall'impegno, che aveva di tenere soggetta la sua nuova famiglia alle disposizioni altrui, tanto più si diede al buon governo della medesima, e si mise a procurargli ogni maggiore avvantaggio. Paísò pertanto da Ravenna a Venezia, conmolte intenzioni degne tutte del suo zelo, e fine, che aveva di propagare l'Instituto degli Eremiti di S. Romualdo. Giunto colà, si mostrò Patrizio di quella Dominante per l'attinenza del fangue, che vi aveva ne' gradi più stretti di Parentela, ma nella maniera delli suoi religiosissimi portamenti con tutti, si diportò come un Forastiere, quindi si conciliò maggior stima, appresso la Nobiltà, sì congiunta, che estera, ed altri suoi Nazionali di quella Repubblica. Quivi con molto credito incominciò a trattare per ottenere un qualche luogo da fondarvi un' Eremo del suo Instituto. Il primo da lui tentato su l'Isola della Poveglia, concessali dal Senato, ma con patto, che non la potesse ottenere, se non per volontaria cessione d'un Prete, che vi abitava, o veramente dopo la sua morte; Desiderava che si venisse alla cessione, ma non volle il Prete condescendere a patti ragionevoli. Si voltò pertanto a cercare un Monistero posseduto da certe Monache, il quale Monistero aveva il titolo de' SS. Cosma, e Damiano: ma con queste Religiose incontrò difficoltà maggiori, che con il Prete. Averiano alla. fine cedute le muraglie, ma per se volevano le Entrate necessarie per mantenerle. Parve a primo incontro che questo Monistero dovesse. senza altro restare a disposizione del P. Paolo, tali erano le speranze che gliene diedero i Fratelli suoi Secolari, ed altri Nobili di primo maneggio negl'affari di quel Pubblico; Anzi lui medefimo, come se il trattato fosse già su lo stringersi, andava seco stesso formando le dispofizioni più prossime per il migliore regolamento del detto luogo: ma poi, come hò accennato, ritrovò tanti intoppi, che abbandonò affatto l'impresa. Così di lui verificossi, che Niun Profeta nella sua Patria incontra grande fortuna; e il confessò lui medesimo, scrivendo à Gaspero Contareno suo intimo Amico in questi precisi termini: In così ampla, e così libera Città, alla quale suol essere libero, e lecito ad ogni sorte di Persone ricorrere, e abitare, non si è trovato ancora un'angolo, one potessero abitare sei Eremiti; ed io non ho avuti in la Patria proavut che i quai

cui i pote con di ui cazi torn port

Gio

fi, d ed i cede za v

prin

mut qual altra fepa di S nerl

fuoi co, el'a lo, Lai

tico

pria tanta grazia, o tanti amici, che abbiano potuto trovar luogo da abitare: La Fortuna però, che non ebbe il P. Paolo Giustiniani, l'hanno avuta li figliuoli suoi, così disponendo il Signore Iddio per quei fini, che sempre sono degni della sua infinita Sapienza, tanto più adorabile,

quanto più inaccessa al nostro corto intendimento.

Der

pito-

i te-

oiù fi

ogni

OIL

ppa-

oftro

veva

gio-

idi fi

era,

dito

i un'

Po-

tte-

VC .

و لث ner-

Mo-

leli-

la

per

مع

nze

mo

se il

p0-

ma

etto

175-Ja-

cosi

gns

103

48-

Vedendo il P. Paolo, che inutilmente stava in Venezia, conosciuta la Divina volontà, se ne partì per ritrovarsi al Capitolo Generale, di cui si avvicinava il tempo presisso, e partendosi condusse seco un suo Nipote. Questo era Francesco Giustiniani, figliuolo di un suo fratello; con desiderio, e speranza di averlo suo figlio spirituale. Stette seco più di un'anno, con intenzione, come pareva, di farsi Eremita, ma la vocazione non fu con l'effetto che si sperava, perche di si a un'anno ritornossene a Venezia, e vi rimase, non senza però gran profitto: riportato dal Convivere con gli Eremiti di suo Zio: Imperocchè riuscì a suo tempo un Senatore di gran virtù, e prudenza. Tanto giova alla. Gioventù un'Educazione da Santo. Non si diventa da tutti quale si doverebbe, in un magisterio di perfezione Cristiana più squisita; almeno però si arriva da molti ad essere quale ragionevolmente può desiderarsi, da chiunque è in aspettativa del suo profitto.

Venne frattanto il tempo da congregarsi li Padri capitolarmente ed il P. Paolo, avendo l'esperienza dell'avvantaggio riportato ne' precedenti Capitoli Generali de' suoi Religiosi, volle raunarli per la terza volta nell'Eremo di S. Leonardo di Volubrio, e il congresso ebbe-

principio su li primi giorni del mese di Luglio dell'anno 1525.

In questo Capitolo surono rivedute, lette, esaminate, e approvate le Costituzioni, e Decreti delli due Capitoli Generali precedenti, mutata qualche cosa, come pareva esser meglio. Si ordinò, che dopo qualche anno si stampassero, se la pratica di esse non avesse siggerita altra correzione, e se n'impetrasse la conserma Apostolica. Si parlò della separazione fatta dalle due Congregazioni Eremitiche di Camaidoli, e di S. Romualdo; essa venne concordemente approvata, e per mantenerla, come neceffaria al buon governo del suo Instituto, si stabilì, che nell'avvenire ambedue le predette Congregazioni fossero separate, e ogn'una si governasse con il proprio spirito.

Fu offerto a questo Capitolo un Romitorio detto di S. Giacomo fuori di Matellica, da quattro Eremiti del Terzo Ordine di S. Francesco, che vi abitavano, due de' quali erano Sacerdoti, uno Cherico, e l'altro Laico; ma perche allora non parve bene a' Padri di accettarlo, uno di detti due Sacerdoti, chiamato Pacifico, il Cherico, e il Laico, pregarono umilmente per essere ammessi, e ricevuti nella. Congregazione, e i Padri l'accettarono di comune consentimento.

Si fece l'elezione de' Prelati, e per compire il tutto, con una particolare edificazione di ogn'uno, il Venerabile Servo di Dio P. Paolo Giustiniani, che era stato confermato Maggiore, rinunciò pubblicamente a tutti i Brevi, e Bolle Pontificie, che già aveva impetrate, ad arbitrio della propria Persona, e la rinuncia su di propria bocca, e in

iscritto nella maniera seguente.

Avendo Frà Paolo alcuni Brevi, e Bolle Pontificie, già ottenute, avanti che si partisse dall'Eremo di Camaldoli, impetrate, e di poi confermate, per le quali ha facoltà di potere, senza licenza de' suoi Superiori, andare in Gerusalemme, e altri luoghi, e alcune altre facoltà, come in quelle si contiene, e abbenche nel primo Capitolo di questa Congregazione fatto in S. Benedetto rinunciasse a viva voce a dette Bolle, e Brevi, quanto appartiene alla libertà di andare, o fare cosa alcuna. contro l'Obbidienza: e questo istesso confermasse nel secondo Capitolo celebrato in S. Girolamo; Nondimeno a più evidenza, e fermezza, di nuovo rinuncia a' detti Brevi, e vuole (per quanto appartiene. alla Persona sua, circa la facoltà di andare) come se i detti Brevi, e Bolle non avesse ricevute, vivere soggetto, come ogni altro minimo Fratello di questa Congregazione, ad ogni ubbidienza de' Superiori; non intendendo per questo rinunciare ad alcune facoltà, o libertà che li sono concesse in detti Brevi, e Bolle, quando si possano usare a utile, e beneficio di tutta detta Congregazione, o de' Luoghi di quella particolari, e senza detrimento, nè imminuzione della totale, e onnimoda ubbidienza, alla quale vuole, e promette-sempre essere soggetto; E a più sermezza. di questo, a questo (se sarà richiesto) di propria mano sottoscriverà. Frater Paulus confirmo, & ita est manu propria.

Questa rinuncia su di molta edificazione a tutto il Capitolo: poichè diè a divedere la purità delle sue intenzioni, quando procurò le

rinunciate facoltà Pontificie.

Compito felicemente il Capitolo Generale, dal fuo Eremitorio se ne passò a Firenze, per abboccarsi colà con il Signor Cardinale Protettore dell'Ordine, a causa di alcuni interessi spettanti alla sua Congregazione. Si seppe da' Padri Eremiti di Camaldoli questa sua venuta in Firenze, e immediatamente da esti su invitato, con caldissime istanze a portarsi per qualche breve tempo colà, per consolarli con la sua presenza. Era, come si è accennato più volte, amato assai teneramente dalla maggior parte de' mentovati Padri, i quali erano suoi Amici antichi; Però egli non potè a meno di soddisfare anche al proprio genio coll'avvanzarsi alla Madre, di cui era Figlio, e da cui aveva ricevuto il latte, val a dire, il primo spirito della Religione, e sua osservanza Eremitica. Come fosse accolto, e trattato, non si può meglio sapere, che da un testimonio di una sua lettera, nella quale ragguagliando quello, a cui scriveva, del trattamento ricevuto da' PP. Eremiti di Camaldoli, amorosamente si lagna, di essere stato troppo ben veduto, e accarezzato. Subito arrivato, quelli di megliore intenzione inpia

nut

fi r

sù

po

tavolarono il negocio della disunione, mostrandone un sommo dispiacere, e procurando di persuaderli, che la colpa non era da essi venuta, ma che li Cenobiti n'erano stata la causa; il che è probabile, per la troppo gran differenza che corre tra costumi del Chiostro, e dell'Eremo. Pertanto si mostrarono desiderosi assai, di vedersi di bel nuovo uniti; nè il Servo di Dio con la sua solita Cristiana prudenza., si mostrò punto alieno, anzi fece vedere, che in quanto a se, piuttosto ancor'esso la desiderava; e infatti, scrivendo ad un Padre Eremita sù questo punto, se ne dichiarò dispostissimo, quando d'ambe le parti fosse stata la maniera di conchiuderla, la più propria, che poteva

desiderarsi, per esser utile, e fruttuosa.

Non furono tuttavia questi, tutti li discorsi degli Eremiti Camaldolesi con il P. Paolo Giustiniani. Correvano allora delli dissapori trà esti, e li Monaci uniti alli medesimi. Si ricordavano quegli in quante altre occorrenze la prudenza del P. Paolo avesse portati gl'interessi del Sagr'Eremo, e sempre con avvantaggio del medelimo, perciò lo resero consapevole di quanto passava allora, affine che la sua destrezza religiosa riducesse il tutto in persetta armonìa nella Casa del Signore. Si aggiunse la venuta del Signor Cardinale Protettore al Sagro Eremo al medesimo fine: e ancor egli informato pienamente del quanto poteva operare a comune beneficio il Giustiniani, lo chiamò a se, e in. poche parole, ad esso volle addossato tutto il negocio, che non era punto senza il suo Peso; Ma la carità vera soffre, e sostiene tutte le cose, ancorche gravi, e perciò non ebbe cuore il Giustiniani per l'amore che portava alla sua Madre Camaldoli, di ricusare questo incarco a solo motivo del proprio comodo. Accettò l'impegno del maneggio: trattò l'affare con ogni follecitudine, e con grande suo scomodo, mentre per condurre a prospero fine il negozio, ebbe necessità di andare più volte a Firenze, e a Pistoja, per conferire coll'Eminentissimo Protettore, da cui aveva ricevuta una Plenipotenza assoluta: tanto era il concetto, che quel Porporato aveva della sua abilità, destrezza, e prudenza. Andò ancora a Ravenna, trattò con l'Abate del Monistero di Classe, e impiegò da due mesi in questo maneggio, con molto suo stento, e fatica; ma la carità che non si stanca mai, come il suoco, ma che anzi rinvigorisce più, quanto ha più pabolo, fece ch'egli sopportaffe il tutto, ogni disaggio li paresse leggiero, e così finalmente riducesse l'Opera al desiato fine, con applauso del Signor Cardinale Protettore, con foddisfazione de' Monaci, e con avvantaggio degli Fremiti Camaldolesi, de' quali sempre su amantissimo, ed in ogni occasione stette per essi, ad ogni loro maggiore profitto, e avvanzamento. Quindi li detti Padri l'avevano costituito in molte cose suo Procuratore, e trà l'altre, li diedero un Mandato di Procura, rogato per Pietro Moroni, Notaro Fiorentino, nel quale li conferirono ogni posti-Cç

gericeffer-

lica

, ad

ein

nute

con-

upe-

oltà,

Cion-

Bolle,

1800

api-

nez-

1100

Bolle

rtello

sten-

CO71-

ficio

Jen-

nza z

zas

erà.

poi-

معار

io le

Pro-

011-

nuta

tan-

lua

nen -

mici

0/2lian• emitt

edu-

e in-2Il B. PAOLO GIUSTINIANI difende con giusto zelo li Privilegi della sua Congregazione, e la Ecclesiastica Immunità dell'Eremo delle Grotte . CAP. XIX.

Occasione la quale ebbe il P. Paolo Giustiniani, di escretare il suo zelo, in disendere costantemente li Privilegi della sua Congregazione, fu la seguente; ma bisogna premettere, che i Privilegi, quali egli difese, erano quegli, in virtù de' quali poteva ricevere li Religiosi di qualunque Instituto, che a lui andassero, senza che niuno lo potesse molestare, nè sforzare i Religiosi a ritornarsene a' primi Chiostri. Notato questo, deve sapersi, che quando su ritornato il Padre Giustiniani alle sue Grotte, di lì a pochi mesi capitorono da lui due. Fratelli uterini da Fossambruno . Ambidue erano Frati, Religiosi di S. Francesco, Professori della Regola de' Padri Minori Osservanti; l'uno di essi chiamavasi Rassaello, e l'altro Lodovico: e tutti due avevano ottenuto dal Pontefice una certa licenza di partirsi dalla loro Religione, con idea di trovare maniera di vivere con più offervanza, di quella in cui erano sino all'ora vissuti. Se n'andavano per l'Italia. vagando, quasi in cerca di quello, che nè anch'essi intendevano di cercare, ma che poi ritrovarono, quando meno se lo credevano; e su, perche nello stesso tempo un'altro Religioso dell'Ordine Serasico di S. Francesco, chiamato per nome Matteo, si vesti primo di quell'Abito, che ora usano li offervantissimi, e religiosissimi Padri Capuccini. Vestito con un tal Abito, andava scorrendo con grande zelo per les Città d'Italia, come un Battista, predicando la penitenza, semplicemente gridando, All'Inferno, all'Inferno, o Peccatori; senza alcun artificio di parole, nè studio di Dottrina, ma con uno spirito d'Ella. intonava a' Peccatori, nelle pubbliche contrade, e Piazze, il convertirfi a Dio, e fare penitenza, o vero fossero avvisati, che fariano dopo morte andati all'Inferno. Scorrendo ora quà, e là, come dicevo, per le Contrade d'Italia, venne a Carraceto, ove si ritrovava un'Eremita, pure Francescano, di molta pietà, e stima, sino a dirsi, che avesse spirito di Profezia. Andò a visitarlo Frà Matteo, e mentre si tratteneva con esso, capitarono colà alla visita del detto Eremita li due Religiosi già nominati; s'incontrarono essi a vedere questo nuovo Abito, e parendo loro quale il potevano desiderare, per andare vestiti più alla. moda del loro poverissimo Patriarca S. Francesco, non dubitarono spogliarsi immantinente delle proprie vesti, che avevano, e rivestirsi

ti Po

COI

to,

one

gj,

i

110

mi

dre

di

ti;

veoro

za,

ملة

erfu,

di

bla

11 +

وے

ce-

ua

مية

rii

010

rle

ور

[1]=

va

011

1720

2

no

rle

con loro somma allegrezza, di una foggia, come quella di Frà Matteo . Vestiti che furono di quel nuovo Abito, dopo che si furono licen ziati dall'Eremita di Carraceto, perche conoscevano il Padre Paolo Giustiniani, e ne avevano molta stima, l'andarono a ritrovare, per conferire seco, e prendere da lui conseglio. Restò il Servo di Dio assai forte sorpreso, alla prima vista di quella forma di vestire : e fatte. varie interrogazioni ad ambidue sopra di esso, e soddisfatto delle risposte che ne ricevè, soggiunse la dimanda categorica, e risoluta, del che finalmente pretendevano, o pensavano di fare in quell'Abito, così strano a vedersi, perche affatto nuovo, cioè insolito; ed essi non. seppero risponder'altro, se non che quella forma di vestire, era maniera più propria per la povertà che professavano, e che così perciò vestivano per andare più da Povero, e menare vita più stretta; finalmente credevano, che quell'Abito fosse l'usato dal Serasico Padres S. Francesco. Tanto è vero, che lo spirito del Signore alle volte conduce l'Anime da se elette a cose grandi, per istrade, che da principio nè meno fono a sufficienza conosciute da quelli, che le eleggono, e vi camminano, così guidati da Dio, che sovente gode tenere nascosti gli arcani de' suoi consegli, acciò la Sapienza umana resti più consusa, nell' improviso scoprirsi de' medelimi, quando, e come li prudenti del secolo meno se lo ideavano.

Convinti adunque li due buoni Fratelli da se medesimi, che non sapevano ancora qual fosse la volontà di Dio sopra le sue Persone stimarono bene fermarsi presso del P. Paolo Giustiniani, la cui maniera di vivere, sì per se, che per gli altri, a chi cercava vita povera, e stentata, era la più approposito, che il servore dello spirito potesse desiderare. Si rimasero per tanto nell'Eremo delle Grotte, mostrandosi desiderosi di vivere sotto la di lui disciplina, ed egli accettolli vo-Iontieri, perche conosceva la buona volontà de' medesimi. Ora, è quì da sapersi come le suddette Grotte sono lontane dal Massaccio non più che due corte miglia. Hanno poi i luoghi de' Religiosi più osservanti una tale attrattiva de' Secolari, che questi, quanto più ne suggono l'austerità, tanto maggiormente desiderano di vederli, o ammiratori, o critici, o che sò io. Quando poi si tratta di luoghi piccoli, ed oziosi, oh è finita. Per chi non ha da far altro, la Casa de' Religiosi è il comune passeggio, il comune divertimento: Ogn'uno, anche infimo, vi fa da Padrone. Così facilmente doveva avvenire anche negli Eremiti di S. Romualdo. Li Massaccesi per divertirsi andavano all'Eremo delle Grotte. Ivi viddero quei Religiosi nuovi, che quanto più diedero loro negli occhi, tanto maggiormente svegliarono in essi la curiosità di sapere, chi, d'onde, come, o perche tali Uomini, e tali Abiti nelle Grotte; Quindi avendo a trattare con Persone non finte, nè Politiche, non ebbero a durar fatica, per effere informati, di più an-

CC 2

cora

cora di quello, che la curiofità fecolaresca, dovesse sapere. Seppero pertanto che li due Religiofi da se ammirati erano due Padri della famiglia de' PP. Minori Offervanti, e così subito n'ebbero una pienissima informazione li medefimi Padri, che in distanza di un folo miglio, tra il Massaccio, e le Grotte, hanno un loro Convento, che si chiama la Romita. Ma perche forse questo saria stato poco, per dare la mossa a quanto poi ne feguì poco dopo, si aggiunse, che il P. Paolo nostro, pieno della Prudenza, virtù propria de' Santi, e guidato da uno spirito fincero di vera carità, la quale cerca la Gloria di Dio, e non i propri avvantaggi, per camminare con i Padri vicini d'accordo, adempiendo le leggi da ogni convenienza prescritti, scrisse di propio pugno al P. Guardiano della Romita, raguagliandolo, come aveva due Padri del suo Ordine Serasico, che facevano istanza di unirsi alla di lui Congregazione; è che sebbene in quanto a se, gli accettarebbe più che volontieri, per quelle virtà che in poco tempo aveva in essi scoperte, ad ogni modo non voleva ammetterli in modo alcuno, quando ciò non fosse per essere di sua piena soddisfazione.

Rispose il P. Guardiano, ricevuta ch'ebbe la lettera del P. Paolo, ringraziandolo dell'avviso datogli di quanto occorreva, circa i due
suoi Frati: e che in quanto all'accettarli, e vestirli, non parere a se,
se non bene, per molti motivi, ma specialmente per liberare la Religione, ed essi da molti disturbi; o almeno soprasedesse, tenendoli seco, fino alla venuta del suo Ministro Generale, giunto il quale, saria
stato egli avvisato, e insieme averebbero determinato quello che d'accordo si sosse di mato dover essere di maggior Gloria di Dio, ed utile
per la salute delli due Fratelli Religiosi. Così dunque parvero aggiustate le cose; ma poi non si sà per qual motivo, da sì a pochi giorni
su'l fare della tera, verso le ventritrè ore comparvero improvisamente nelle Grotte, alle Celle ove stavano li due Religiosi mentovati, con
mano armata, Secolari, il Capitano del Massaccio, Sbirri, e molti

Religiofi della Romita in compagnia de' medefimi.

Era per avventura ritornato un'ora sola sà da S. Girolamo di Passicilupo il P. Paolo, che rimase sorpreso in ritrovar tanta gente, con quell'apparecchio d'armi, per sermare sacinorosi: ma restò molto più attonito, in vedere, che violentemente mettendo le mani addosso alli poveri due Fratelli, volevano condurli prigionicri, eziandio con improprietà di minacce, e di spade sguainate. Non si sbigottì ad ogni modo in tanta consusione di cose, ma incoraggito dalla giustizia della causa, e dal braccio sacrosanto de' Privilegi Apostolici il Giustiniani, cominciò ad intimare Scommuniche, giacchè si trattava di levare dal sino Eremitorio Persone Religiose, che già erano come Novizi suoi, e portavano le Caparuccie Camaldolesi; così nacque una nuova contesa fra li Ministri della Corte, e il Padre Paolo, perche

quel-

qui

alt

pei

pra

ch

10

de

ŧa

V

ro

pe

quelli volevano dare in mano de' Padri della Romita li due Religiofi Fratelli, e per ciò eseguire, già gli avevano carcerati, e legati. Dall' altra parte opponevasi costantemente il Giustiniani, non con altre armi però, che con quelle di essicaci, e modeste ragioni; fin tanto che sopravennero dal Massaccio alcune Persone autorevoli di quel luogo, che si chiamano colà Massari, con i quali tanto si adoperò il P. Pao-lo, che sinalmente ottenne, che si consegnassero li due Religiosi per quella notte alla cura de' mentovati Massari. Si portò da poi la sera stessa al Massaccio il P. Paolo, e trattò talmente il negocio con i Massari medesimi, che nella seguente mattina vidde ricondotti al suo Eremo li due Religiosi riposti in piena libertà, con la sola risserva, che si vedesse ul-

teriormente tal causa per via di Giustizia.

pero a fa=

11111-

glio,

iama nossa

tro,

pipi-

pro-

lem-

igno

adri

on-

he

rte,

ciò

20-

due

le,

li se-

aria l'ac-

utile

giu-

orni

nen•

CON

olti

Pa-

con

più

alli

im-

ogni

del

usti-

li le-

No-

1120

hes

Parve che la tempelta in quelta forma si fosse dissipata, ma il giorno seguente portò seco un nuovo turbine di quelli, che in tutti li modi li rivolevano catturati ne' propri Chiostri; ritornò parimente il Capitano con la Corte; per riaverli: ma sì li primi, che li secondi secero li loro sforzi in vano: Tanta fu la prudenza del Padre Paolo in questi frangenti; superati i quali temendo di nuovi, e peggiori tumulti, mostrò essere cosa più conveniente alla comune quiete, ed alla loro sicurezza, che se ne andassero ove Iddio li avesse guidati: ma temendo li poveri Religioli ricercati, di cadere nelle mani di chi deliderava averli in sua potestà, nel partirsi che facessero dalle Grotte, lo pregarono a dare loro l'Abito Camaldolese, acciò non fossero conosciuti. Furono consolati, ed avvenne in essi questa mutazione d'animo improvifa, che vestiti delle lane nostre, subito concordemente disero, che erano Religiosi di S. Romualdo. Ma il prudentissimo Padre Paolo non concesse loro altro, se non che andassero all'Eremitorio di S. Girolamo, bene accompagnati, e provvisti anche di buoni ricapiti presso que' Padri, acciò essi determinassero più maturamente, come più lontani da ogni pericolo di tumulto. Vi andarono addunque con ogni sicurezza, furono ricevuti, come se fossero Religiosi di S. Romualdo, nè essi vivevano diversamente da quello che sacessero gli altri, anzi venuto il Capitolo Generale fecero umili, e ferventi suppliche ad esso, per effere vestiti con le dovute formalità, dell'Abito Eremitico di S.Romualdo, e per il saggio che davano di se alla giornata, lo averiano facilmente ottenuto; ma la Divina Provvidenza aveva disposto altrimente di essi, però servissi di mezzo, come di una prudenziale ristessione de' Padri di S. Girolamo, cioè, che non era ispediente su quei principj concitarsi contro, senza necessità, chi si susse; Laonde con ogni carità verso li due Fratelli, ma insieme ancora fantamente cauti per i propri interessi, determinarono, che sosse in arbitrio de' suddetti due Re-Ilgiosi fermarsi presso di loro, quanto, e come volevano, ma che non si ammettessero all'Abito.

Vedendo li due Francescani Raffaello, e Ludovico attraversato il loro presente desiderio di essere Camaldolesi, si risolsero di partire da S. Girolamo di Pascilupo per andarsene, senza essi saperlo, dove guidavali la Divina Provvidenza. Giunsero alla Città di Camerino, ed al loro comparire con quell'Abito, e Cappuccio non mai più veduto, li fanciulli (per istrapazzo, o per ischerzo, Dio lo sà) incominciarono a gridare: li Capuccini , li Capuccini; e d'allora in poi , si chiamarono si quelli, che tutti gli altri seguaci del loro Instituto: Capuccini; e sono que' Figliuoli osservantissimi del Serasico Padre S. Francesco, i quali con una maniera di vivere proprio hanno data alla Chiesa una Famiglia delle più cospicue per Santità, per lettere, e per sangue, tra gli Ordini Regolari della medesima Chiesa; e questa grande Famiglia fu figliuola delli due mentovati Fratelli; imperocchè ritrovandosi in Camerino la Duchessa Caterina Cibò, e raguagliata della comparsa delli due Religiosi, spinta da semplice curiosità volle vederli . Veduti che gli ebbe, ne rimase edificata . Gl'interrogò di varie cose, e specialmente del che voleva significare in essi la foggia di quell' Abito sì disusato: ed in questa dimanda soddissatta della risposta, che glie li diede a conoscere per Uomini di molto spirito, e di grande idea in materia di povertà religiosa, ne concepì devozione, si mise a cuore il proteggerli. Scriffe al Pontefice Clemente VII. suo Parente: ottenne da esso un Breve Apostolico per la fondazione della Regola de' Capuccini: edificò vicino alla Città un Convento, sù l'idea, che gli avevano data i due Fratelli; e questo Convento su il primo, che ebbe la non mai abbastanza lodata Religione de' PP. Capuccini, per i quali mi sia permesso il dire, che ponno gloriarsi li nostri PP. Eremiti di S. Romualdo, e nominatamente il P. Paolo Giustiniani di aver dato mano in qualche modo a gittare le prime pietre fondamentali di una sì gran Famiglia, i figliuoli della quale feguitando il costume de' Padri loro portano ancora in oggi la barba lunga, e falmeggiano fenza canto, maniere apprese da' nostri Eremiti Camaldolesi, in memoria eterna dell'effere stati una volta della medefima offervanza, gli Eremiti di S. Romualdo, e li Capuccini di S. Francesco. Onde poi non è maraviglia, se tra essi si mantenga perpetuamente una particolare mutua corrispondenza di amicizia, e carità religiosa, perche può dirsi, essere dell'antica tra gli uni, e gli altri: e questo tutto in grazia del Servo di Dio, che mantenendo con la dovuta costanza li propri privilegi in favore de' Fondatori de' PP. Capuccini, meritò che questi con eterna gratitudine si mostrassero memori dell'allora ricevuto beneficio.

11 B

mo Apr flitu Ja C zela ing que Crif per : nefi non 6 co che mai foli catt Insti nè a port imp Per Fina 106

> Sico imp ting Port

Il B. Paolo Giustiniani celebra il quarto Capitolo Generale della sua Congregazione, che ottiene nuove grazie dalla S. Sede. CAR. XX.

to il

rtire

love ino,

Ve-

ncia-

chia-

puc-

nce.

hie-

fan-

ınde

tro-

lella

der-

varie

uell"

che

idea

uore

ten-

Ca-

ave-

be la

quali

i di

lato

una

adri

an-

er-

ti di

avi-

cor-

Nere

rvo

gin

erna

Asciati li Capuccini di S. Francesco, ritorniamo alla Storia degli 🗕 Eremiti di S. Romualdo , a' quali il Padre Paolo Giustiniani ordinò il Capitolo Generale, che fu il quarto, e l'abbiamo già accennato nel Capitolo precedente. Si radunarono li Padri Capitolari nell'Eremo delle Grotte, e vi si diede principio il giorno ventitrè del mese di Aprile nell'anno 1526. Furono ordinate in esso molte salutevoli Costituzioni, concernenti tutte alla megliore, e più stabile fermezza della Congregazione nella regolare offervanza Eremitica, della quale era zelantissimo il Servo di Dio. La principale applicazione però de' Padri in questo Capitolo su il pensare di trovare nuovi alloggiamenti, per quelli che alla giornata venivano ad arrollarsi sotto lo stendardo regio del Padre S. Romualdo; imperocchè li già posseduti non erano più capaci di tanta Famiglia, che del continuo si faceva maggiore. Era tale il buon'odore, che spargevano di sue virtù li nuovi soldati di Gesù Cristo, che molti vi correvano tirati dalla fragranza de' medesimi, e per tutta l'Italia incominciavano ad essere desiderati, a pubblico beneficio spirituale delle Città, e delle Terre. Egli è ben vero però, che non tutti i luoghi erano approposito per questi Eremiti. La loro vita è contemplativa, ma il suo Instituto non è di Mendicanti. Bisogna, che siano sufficientemente provvisti del bisognevole alla loro povera maniera di vivere, acciò non abbiano la dura necessità di uscire dalla solitudine, e andare vagando per le vicine abitazioni, se vogliono accattarsi da vivere; o veramente ridursi a numero scarso con pregiudicio non piccolo dell'offervanza regolare, la quale, fiasi di qualunque Instituto puol'essere, mai non è possibile, che, non dirò, fiorisca, ma nè anche sussista, nella scarsezza de' Religiosi. L'osservanza esatta, porta seco tante, e tanto diverse applicazioni, ed esercizi, che pochi non bastano per farli tutti come si deve . Vi sono nelle Comunità Religiose alcune Ubbidienze proprie solamente de' Giovani, altre da non imporsi che a' più Provetti di età, e di senno. Per altre vi vogliono Persone di mezza età, e mezza taglia, come suol dirsi, ma robuste. Finalmente in tutte vi vuole la continuazione cotidiana, e deve essere l'Offervanza, come l'acqua de' Fiumi, che ogni giorno corre, e nonmanca mai, sempre è nuova, ma insieme il Fiume è sempre lo stesso. Sicchè abbisognano molti in una Famiglia di questa sorta, affinche. impediti alcuni, o impotenti per difgrazia di qualche infermità, o contingenza d'importanti affari urgenti, gli altri fiano in sufficienza di portare il peso cotidiano della consueta regolare osservanza, senza.

Vita del B. Paolo Giustiniani

208 rischio, che vi restino sotto oppressi, come peso eccedente le loro forze.

Conobbero questa verità anche i Padri Eremiti di S.Romualdo nel presente loro Capitolo Generale, e abbenche su'Iprincipio il P. Pao-Io Giustiniani si contentasse d'ogni estremità, ad ogni modo col crescere felicemente, come faceva, la sua Congregazione, ristettè prudentissimamente, che bisognava regolare le cose sue in modo tale, che i più potessero accomodarvisi; non essendo da tutti in una Comunità, il poter ogni cofa; voglio dire, che per il mantenimento più stabile di quella offervanza Eremitica, la quale egli intendeva di perpetuare ne' fuoi Alunni, era necessario accettare solamente quelle fondazioni che venissero offerte con l'aggiunta di rendite sufficienti alla famiglia Eremitica da stabilirvisi. Quindi avvenne che in questo General Capitolo si presentarono a' Padri Congregati l'offerte di molti luoghi da fondar Eremi, ma niuna fu accettata per il mancamento delle necessarie condizioni.

Furono bensì ricevuti alcuni foggetti affai riguardevoli per il Noviziato, che dopoi con le loro virtà, e buone qualità nobilitarono la nuova Congregazione. Tra gl'altri, si contano D. Bernardo da Spoleto Sacerdote, D. Andrea da Mantova, e D. Severino da Siena in grado di Chierici professi Cisterciensi; come pure il P. D. Benedetto da. Piacenza Silvestrino, Priore del Monistero di Sassoferrato. Fu di più esaminata l'istanza efficace presentata dalla Città di Volubrio, la quale, avendo osservata con pari ammirazione, ed edificazione la virtù, e perfezione de' nuovi Eremiti, che abitavano a lei vicini nell'Eremo di S. Leonardo di Monte Fortino, richiese, che se le ne destinasse uno per Predicatore. Non pare cosa propria di un Eremita questa sorte d'impiego, che propriamente si appartiene alla vita attiva, molto opposta a quella di Eremita, la quale deve effere tutta contemplativa, per quanto porta la condizione d'esser Uomo, anche ne' solitarj, ed è un'inganno grande per regola generale, in chi professando questo Instituto, pretendesse spacciare spirito Apostolico di Missioni, senza darne le prove più convenienti; non essendovi impiego Sagro in cui più facilmente si dissipi lo spirito, quanto è quello del Predicare, se non si esercita con uno spirito veramente Apostolico.

Per questi, ed altri motivi adunque si stette in forse da' Padri Capitolari di quello, che dovevano risolvere; sinalmente considerata con molta riflessione la supplica della Città, stimarono bene consolar li supplicanti, e fu deputato a un sì sublime ministero il medesimo Giustiniani, il quale affai bene soddisfece alle sue parti, con una grande consolazione, & edificazione di quei Popoli. Chi puramente per ubbidire fi fa portatore della parola di Dio alle Genti, fa profitto mirabile negli altri, ed accresce capitale di merito a se stesso, perche questi tali non si muo-

VO-

10

fu

ale

vono da altro spirito, che di Dio: laonde non altro cercano che la fua Gloria, e la falute de' Popoli, promovendo l'una, e l'altra fenza alcun risparmio di sua Persona alle fatiche, sudori, e patimenti, li quali non mancano mai, a chi veramente defidera megliorare i Popoli con le sue Prediche. Vi è poi inoltre una particolare assistenza della grazia, la quale, per così dire, è impegnata ad affistere con maniere distinte, a chi Iddio spedisce in tali ambasciate, avendo ciò promesso espressamente quello che fa gli Appostoli, in quel suo dire, che sece: Andate, ecco io sono che vi mando, come Agnelli tra' lupi; imperocchè qual maggiore affistenza vi vuole di quella, che è necessario per guardare pochi agnelli trà branchi di lupi? Beato il mondo Cristiano, se tutti li Predicatori vi andassero così mandati; e fortunati li Predicatori, se non vi corressero spontaneamente, portati i più, Iddio sà da chi! fino a dolersene il medesimo Dio per mezzo di un Proseta: Essi corre-

vano; ed io non li mandavo.

loro

o nel

Pao-

cre-

den-

he

nità,

abile

tuare

zioni

iglia

Ca-

ii da

essa-

No-

no la

Spo-

gra-

da

j più

qua-

rtù 1

no di

per

'im-

olta

uan-

n'in-

uto,

pro-

nen-

rcita

i Ca-

COL

fup.

ianls

azio-

por

eltri s

nuo 0=

Dopo le suddette cose vennero li Padri Capitolari al regolamento delle Famiglie, ed elezioni de' Superiori, sì particolari, che universali. Fù eletto in Maggiore il Padre D. Agostino da Bassano, ed il nostro Padre Paolo Giustiniani in Priore delle Grotte del Massaccio. Restarono confermati alcuni altri, ed altri pochi di nuovo eletti al Governo de' luoghi, ove erano necessarj. Il suddetto Padre Maggiore impetrò con oracolo di viva voce per mezzo del Sig.Card. Protettore molte grazie, e sono le seguenti. Prima, che tutti gli Eremiti Professi di S. Romualdo possino esfere promossi a tutti gli Ordini minori, e maggiori da qualsisia Vescovo, anche extrà Tempora, purche abbiano l'età di anni ventitre compiti. Seconda, che il Maggiore, e Priore degli Eremi possino benedire ogni sorta di ornamenti d'Altare, e vestimenti Sacerdota. li; e il P. Maggiore specialmente possa benedire li Corporali, quali ser vono a' fuoi Eremiti. Terza, che quando ricevono nella Congregazione alcun Professo di altra Religione, possano senza alcuno scrupolo di coscienza trattenersi le Vestimenta, i Libri, e i denari, che forse portasse seco dall'altra Religione, e convertire il tutto in uso pubblico, senza obbligo di restituire cosa alcuna all'altra Religione. Quarta, che gli Eremiti di S. Romualdo dicendo la consueta Corona della B. Vergine, confeguiscano le Indulgenze, che conseguiscono quegli, i quali dicono la Corona del Signore, siccome si contiene nelle lettere di Leone X. fatte fopra dette Corone del Signore. Quinta, che li detti Eremiti dicendo un'Orazione della Santa Croce, suppliscano a tutte le negligenze, nelle quali in quel giorno faranno incorfi, nel recitare il Divino Ufficio, non intendendosi però delle omissioni in materia notabile, come sarebbe un' ora, ma solamente delle negligenze commesse nel dire l'Usficio. Tutte le sudette grazie sotto li 22. di Luglio dell'anno 1526. surono segna te dal Signor Cardinale Puccio Vescovo Albanese, del Titolo de' San-

mualdo, essendo Penitenziero maggiore.

Ultimamente in questo Capitolo si diede il Capo alla Congregazione, e il cognome; che di poi ha durato per sempre. Tra gli altri avvantaggi, che riportarono li Padri Eremiti di S. Romualdo nel ricevere nella loro Congregazione il Canonico Gabrielli di fopra mentovato più volte, fà l'acquisto per rinuncia di esso della Badia di S. Salvadore a piè del Monte chiamato Corona, dove fondossi alla prima. un'Eremo recipiente, ma poi da lì a non molto in un sito più avvantaggiato verso la sommità della Montagna, su sabbricato un'altro Eremo, sotto il titolo di S. Savino, che poi su trasserito ancora più alto, cioè alla cima stessa del Monte. Quest'Eremo per ragione del sito, e. dell'amenità de' Boschi, della disposizione della Fabbrica, e finalmente per la qualità dell'Entrate fu dichiarato degno del Primato, e della Precedenza sopra tutti gli alrri, di maniera che egli fosse la Residenza del Padre Maggiore, e da esso prendesse il suo cognome tutta la Società, chiamandosi la Congregazione de' Padri Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona.

## Il B. PAOLO GIUSTINIANI si porta a Roma in congiuntura poco propizia al suo intento. CAP. XXI.

Bbiamo accennato di fopra, che la rinunzia de' Benefici Ecclesiaflici fatta dal Canonico Galeazzo Gabrielli a favore della nascente Congregazione, non era perpetua; ma folo durante fua vita, e dopo lui per grazia speciale del Pontefice a vita d'un'altro suo Coeremita, che poteva eleggersi, come successore ne' detti Benefici, acciò riuscisse più proficua alla Religione la mentovata rinunzia. Ora questa temporaneità faceva, che gli Eremiti non si affezionassero a' luoghi, e nominatamente all'Eremo di S. Salvadore di Monte Acuto, perche a quel ricordarsi, che fra poco dovevano abbandonarlo, faceva, che anche avanti il tempo l'avessero per abbandonato; così molto trasandavano il bonificarlo, e ridurlo a quella disposizione, di cui era per altro capacissimo, per l'Instituto degli Eremiti di S. Romnaldo. Pertanto non cessavano i Padri di stimolare il nostro Giustiniani, e prevalersi in avvantaggio comune della fortuna, che poteva sperare nella buona grazia del Pontefice, e lo pregavano a portarsi a Roma a' Piedi di Sua. Santità, e procurare l'unione perpetua de' mentovati luoghi, e Beneficj, e conseguentemente dell'Eremo di S. Salvadore, con la Badia, e Monastero di S. Leonardo, che molto premeva alli medesimi Padri. Intendeva benissimo il Servo di Dio la necessità di questo tentativo: ma

considerava ancora la difficoltà, che poteva incontrare presso la Dataria; perciò mostrava di non molto applicare l'animo all'impresa, che più d'ogni altro, conosceva egli quanto sosse malagevole. Ciò non ostante insistevano più i Padri, quanto egli maggiormente si mostrava restio; quindi tanto dissero; tanto pregarono, e scongiurarono il prudente, ma zelante Servo di Dio, che questi finalmente si risolse di tentare, come suole dirsi, la fortuna, e portarsi a Roma a' Piedi del Pontesice, e per suo Compagno scielse il medesimo gia Canonico Galeazzo Gabrielli, allora D. Pietro Eremita di S. Romualdo di Monte Corona, perche era Persona cognita in Roma al medesimo Pontesice,

e affai pratico delle cose della Curia.

nato

Ro-

altri

rice-

nto-

Sal-

na

/an-

Ere-

lto,

م

en-

lella

nza

So-

ual-

fiz-

en•

po

ta,

iffe

12-

ni-

che

no

ca-

ion

V-

2=

2

101

00

Na

na

Quanto sono però differenti li pensieri degli Uomini da quelli di Dio! Pensavano que' Padri, che l'andata del P. Paolo Giustiniani con D. Pietro Gabrielli dovesse riuscire in un grande avvantaggio di tutta la Congregazione, e Sua Maestà Divina disponeva, che andasse a terminare in una grande prova della loro pazienza: e il cuore di Paolo quasi glie lo diceva, anzi senza quasi, schiettamente li presagi poco di buono, benche non gli scifrasse distintamente tutta quella Iliade miserabile de' mali, che erano per avvenire loro, giunti che fossero in Roma: onde giacchè il Giustiniani aveva nome Paolo, pareva che in qualche linguaggio di anticipato infolito timore potesse dire con il medesimo S. Paolo: Lo Spirito del Signore mi fa proteste, che prigionia, e tribulazioni mi aspettano nella mistica Gerusalemme, che è Roma. Quindi avvenne, che risoluta già l'andata alla Città predetta, pareva poi, che non sapesse finirla, e andava temporeggiando di giorno in giorno, con maraviglia di tutti; e questa si accrebbe, quando nel di medesimo destinato per la partenza, vale a dire, preso il congedo da tutti, e preparati i necessarj requisiti per il fine di una tale andata, celebrata la Santa Messa di matina assai per tempo, dopo d'essa mostrossi molto turbato, e con grande apprensione che se li scorgeva anche in. faccia, dell'aversi a mettere in viaggio: di maniera tale, che parve ad alcuni, non ne volesse più far altro, come è maniera di dire, per quello, che all'improviso muta confeglio per tralasciare una cosa. che già stava definita per eseguirsi; Quindi il Compagno D. Pietro Gabrielli ebbe a dirgli, e bene? che facciamo? perche non ce ne andiamo con Dio? il P. Paolo Giustiniani con animo sospeso, e convoce di chi ha paura per previsione, rispose: Io temo, Fratello Pietro, io temo, che noi giungiamo a Roma più presto di quanto bisogna: imperocche io sento nel mio cuore a soprastarci qualche grande disgrazia, Così rispose il P. Paolo, e non male; imperocche non vi potevaessere tempo peggiore per andare a Roma di quello d'allora, in cui stava sù le mosse verso la medesima anche quell'esercito, che Dio giusto Giudice degli Uomini così permettendo, vi andava per saccheggiar-Dd 2

Turbato il bel sereno politico del Cielo d'Italia da vari torbidi di guerra, furono tosto in moto di gelosie di Stato, ed agitazioni d'arme li Prencipi d'essa. Molto tempo la loro fina prudenza seppe antivedere, e prevenire que' temporali, che dovevano ragionevolmente temere, da tanti nuvoli, che si ragiravano per aria; ma non seppero mai accorgersi dove avevano a finire così grandi rivolte. Il termine d'esse fu, che quello il quale dopo varie vicende di fortuna rimase superiore con le sue conquiste in Italia, si rese così arbitro delle. cose d'essa, che ancora il Sommo Pontesice Clemente VII. stimò bene, per garantirsi meglio che si poteva, entrare in leghe con gli altri Prencipi Italiani. Ma in questa forma, per riparare a un danno che si imaginava, se ne tirò addosso un'altro assai maggiore, a cui mai non pensava. Imperocchè avvedutosi in breve dell'impegno, in cui eraentrato contro una grande Potenza, e Fortuna, non ando molto, che con ottimo confeglio stimò bene farla da Padre, e non da Prencipe con chi non ricufava la Pace, venendo a' patti di concordia seco, con una condizione, che nè pareva, nè era esorbitante per avere la pace, costando sempre molto più il solo mostrare di volere. far guerra, e non farla. Pertanto fi. stesero le convenzioni dell'aggiustamento, si sottoscrissero da i Sovrani i trattati accordati da' Miniftri, in modo tale, che li Commessarj di una parte diedero per essettuata la condizione, che più loro premeva, e li Rappresentanti Pontifici ebbero per levati tutti i timori di guerra, ed ostilità militari; che però disarmarono tantosto le Genti, riformarono le Milizie, levarono le guardie a' posti, e diedero al Pontesice per assicurata, ed aggiustata ogni cosa, in guisa tale, che pareva non vi sosse mai stato nè anche pericolo di temere: Non si effettuava però da essi quel tanto, che si attendeva dalla Parte del concordato, la quale molto se ne do. leva, e minacciava agremente di fodisfarsi.

Si sapevano in Roma queste minaccie, ma chi non vuole sar guerara, pare che nè anche sappia temerla. Perciò i Ministri Pontisici sperando di guadagnare tempo col tempo, si sidavano più del dovere, ma gli altri per sollecitarli a' fatti, avanzorono l'Esercito in numero di 30. milla tra Cavalli, e Fanti, tutti Nazioni Suddite di chi più poteva in Italia, sul Bolognese. Questa mossa fece un rumore grandissimo in Roma, ma non vi cagionò quell'essetto, che saria stato il più proprio, ed il megliore per tutti, cioè sodissare al convenuto. Fu considerata come un'atto d'ossilità, e come una rottura de' patti; sicchè subito si trattò di nuove leghe, (e con conseglio non buono) si incominciorono di nuovo li preparamenti della guer-

218

ra. Laonde ecco di nuovo Roma in Arme, ma con questa disgrazia ordinaria a i Prencipi di pace, che tutto l'apparecchio se n'andava in parole, e si diede al Pontesice tutto lo stato in tale positura. di provisione, e sicurezza, che su questo inganno non si pariò più di altro, che di guerreggiare, e difendersi. L'Esercito nemico intanto intorno alla Città di Bologna ne faceva delle sue, campeggiando a discrezione, e minacciando ogni peggio, come bisognoso, ed al suo parere burlato. Aggiungevasi per la commune disgrazia di Roma, che quanti di ritorno da essa passavano per colà, non parlavano a' Soldati d'altro, che delle grandi ricchezze di Roma. Discorsi, quali appunto desideravansi da Milizie bisognose, seroci, e in buona parte Luterane, condizione in quel tempo la peggiore di tutte, e forse causa unica del male: Perche l'Eresia di Lutero, ed altre, per istigazione del Demonio aveva fatti ribelli a Dio molti Popoli Oltramontani poco stabili nella Fede, con disprezzo della Religione Cattolica, del Pontefice, della Chiesa, sicchè pieni d'un veleno sello contro d'essa, nient'altro più cercavano, che i pretesti di ssogare senza alcun ritegno il furore, che covavano nell'animo contro il Pon-

tefice, Roma, Cattolici, e Romani.

Che

COS

rbidi

d'ar=

anti-

nen=

fep-

ter.

ma-

اح

be-

iltri

che

non

نه ۲

to,

ren-

· fe-

ve=

res.

gill.

ni-

fet-

0110

ıri;

le=

ag-

nè

tox

0 .

614

re's

ero

più

لس

tan

ve-

2

lio

er-

Due erano li principali Commandanti in questo Esercito, ma sì poco tra se concordi nelle disposizioni militari, quanto più erano differenti di Pietà, e Religione, e fi arrogava più autorità, che aveva meno di foggezzione al Pontefice, e venerazione alla Chiefa... Quindi intimò la Marchia verso Roma, ancorche l'altro non pienamente vi concorresse, e verso il fine di Maggio decampò da Bologna alla volta della Toscana, per la via di Bagno la più ardua, ma più breve, quindi a' suoi dissegni la più sicura : viaggio, che non sarebbe-credibile potersi fare, se non l'attestasse il Guicciardini nella sua diligente relazione del Sacco di Roma, di cui parlarò ancor'io fra poco, es se non lo confermassero in maniera innegabile le ruine del Castello di Corzano, accennato nel Libro precedente, e dalla totale distruzione del Monistero della Beata Angiola nel medesimo Libro rammemorata, il quale lungo la riva del Savio, che scorre nella. Valle di Bagno, stava fotto il detto Castello tra la Terra di S. Pietro, e di S. Maria detta in Bagno. Stando adunque le cose politiche in questo sistema, e quale peggiore tempo essere poteva per chi voleva andare a Roma, di quello in cui il Cielo di Marte era carico di nuvoloni sì oscuri, che portavano diluvi, con tanti lampi di spade sguainate, e tanti tuoni di timpani guerrieri, e tant'altri segni di saette, e di tempeste orribili, che minacciava un così spaventoso temporale? Perciò aveva ragione di temere un termine infelice. al luo viaggio, il P. Paolo sollecitato da' suoi ad intraprenderlo in quei giorni, su l'esemeridi politiche si borascosi. Puol'essere, che fino

fino dentro alle sue Grotte del Massaccio sacessero eco i tuoni accennati, onde la sua prudenza lo rendeva presago di quel tanto, che poteva avvenire allo scaricarsi delle faette; che se poi in luogo sì ritirato, e sì Iontano, abitato da Persone, che sacevano prosessione di vivere come morti affatto alle cose del secolo, non si aveva contezza di questi militari movimenti, come pare non vi si avesse, mentre gli altri Padri tutto d' esortavano a mettersi allegramente in cammino, dicendo, che non bisognava dare credenza a vane immaginazioni, le quali molte volte il Demonio rappresenta per impedire quel bene che prevede come poteva essere in questo cuso, se replico, non fi sapevano i predetti movimenti militari, e il temere del P. Paolo era cagionato da un sentimento più che umano, e diceva il vero, chesi sentiva nel cuore a sovrastarsi qualche grande disgrazia, che però è da ammirarsi la sua costanza, perche ciò non ostante risoluto di rimettersi alla Divina Provvidenzza, e consegli altrui, rispondesse. come fece; Dio voglia, che io m'inganni, e che sia una mia vana apprensione, e che io possa chiamare voi veraci conseglieri: tuttavia acciò non sembri, che io voglia stare ostinato nella mia opinione: e contristare gli animi vostri, io anderò: sapendo certo, che in niun luogo potiamo, ne fuggire le mani di Dio, ne resistere alla Sua Santa volontà, e giustissima disposizione. Il che detto il P. Paolo Giustiniani pigliato il suo bastoncello in mano, ed il Breviario legato alla. cintura, ordinario suo corredo per viaggiare, si mise con il compagno D.Pietro in cammino per Roma, dove giunse al principio di Maggio felicemente: ma il fine non corrispose al principio, come vedremo.

## IlB.Paolo Giustiniani è a parte delle communi sciagure di Roma con S.Gaetano, e suoi Compagni.Cap.XXII.

Vanti che il P. Paolo si portasse a Roma, vi era già il S. Gaetano no Tiene Fondatore de' Chierici Regolari, detti volgarmente dopoi Sommo Pontesice col nome di Paolo IV. ed allora Preposito della nascente Congregazione suddetta, con alcuni altri soggetti, i quali furono le Colonne di quella Nobilissima sondazione. Già correva qualche tempo di particolare corrispondenza, ed amicizia delli predetti S. Gaetano, e Carassa, con il P. Paolo Giustiniani, sino a chiedersi vicendevole conseglio in cose di spirito, e di maggior servizio di Dio, come lo attestano quelle lettere che passavano fra essi, e delle quali si sarà menzione fra poco distinta a suo luogo, potendosi tutte vedere presso il P. D. Nicolò Ausenzio, o qualunque altro egli si sia, Autore della Vita di S. Gaetano intitolata Elio Claro. Anzi Pietro Carassa avanti di farsi seguace stabile del Gaetano, pensava il ritiro

fec

pr

po

Bra

ball

me

mal

doll

fta p

nent Qual

que

fatto

di ve

ac-

che

iri.

lione

con-

e,

te in

1700

non

o era

یے

erd

di

Me.

ap-

ac-

con-

logo

20-

nia-

112

pa-

lag-

mo.

12-

رے

ti,

lito

ua

120

re-

nie-

di

وع

itte

12 9

tro

ro

1773 - ·

in un'Eremo Camaldo.ese, e ne trattò di proposito col Giustiniani, secondo l'Autore sopracitato, che lo cava da gravi Istorici di quel tempo. Pertanto il P. Paolo non andò come aveva pratticato altre. volte, ad alloggiare in Cafa de' fuoi Amici antichi, ma portoffi dirittivamente a quella di S. Gaetano, di cui aveva piena informazione. in ordine al suo nuovo Instituto, e molto lo approvava, come in tutto confacevole al proprio spirito nella osfervanza di quella povertà, che professava egli medesimo. Così presso questo con il suo compagno D. Pietro se la passava con molta consolazione della sua anima, parendoli di avere portate feco le sue Grotte in Casa del Gaetano. Ma durò poco tanta fua felicità spirituale, imperocchè quell'Esercito, il quale già vedessimo nel Capitolo antecedente sù le mosse per Roma, da lì a poche settimane vi si sece vedere sotto le mura della stessa dalla parte di S. Pietro, e Castello S. Angelo, ingrossato fino al numero di 40. milla Uomini, come i fiumi, che sempre si fanno maggiori con la lunghezza del corso, per l'acque, le quali si uniscono ad essi per la strada.

Alla comparsa di un Esercito così potente, quasi tutti li forestieri si ritirarono altrove per sottrarsi maturamente da quel male che poteva facilmente avvenire. Fecero la stessa ritirata anche molti Romani ricordevoli di quella minaccia profetica, ma non allora creduta, che per un'anno avanti continuo, gli era andato facendo il famoso Brandano, con quel suo distico da Treno, Roma, Roma vien chi ti doma, Roma, Roma vien chi ti doma, nè a farlo tacere furono bastanti le minaccie sì private, che pubbliche, le prigioni, e finalmente nè anche l'essere dentro un sacco gittato, ( non si sa da chi, ) entro il Tevere, perche uscinne, come un Giona dal ventre della. Balena, con il suo sacco medesimo sù le spalle, tutto sordido, e mal trattato, da ciò prendendo motivo di predire al Popolo Romano, che ancor'esso saria stato trattato in quella forma, e poi andossene alla sua Toscana. Ricordevoli adunque alcuni di questa funesta predizione, e dandoli fede, come meritava, si condussero altrove in falvo, per aspettare fuori di pericolo il fine delle altrui sciagure imminenti. Non così fecero li nostri due Romiti ad esempio di quelli con i quali abitavano, ma pienamente rimessi alla Sovrana Providenza di quel Dio, di cui aveva detto avanti di partirsi il P. Paolo, che in niun luogo potiamo fuggire le mani sue, nè resistere alla di lui Santa volontà, e giustissima disposizione, vollero fermarsi nell'assalita Città, della quale per dare un breve, ma veritiero raguaglio delle sue sciagure avvenuteli in quell'occasione, dirò come su presa, miseramente. saccheggiata, e servendomi delle notizie ricavate da un Manoscritto fatto da un Cavagliere Romano, pio, e saggio, il quale su testimonio di veduta, di quanto egli poi scrisse.

Fu investita, e sorpresa la Città Leonina, perciò Roma sprovista

di tutto, piena di mal contenti, regolata da Ministri inesperti, e guardata da Comandanti niente prattici nel mestiere dell'Arme, che dovevano maneggiarsi contro Milizie veterane, ben condotte, e feroci, viddesi ben presto tutta in angustie; quindi il povero Pontesice, che erasi ritirato in Castel Sant'Angelo, disperato il soccorso, che si sè vedere fino a Monte Rotondo, ma non s'avanzò più avanti, nè si sa perche, per non vedersi sforzato ad una vergognosa resa, comandata dalla fame, che conosceva vicina nella sua fortezza, pensò di trattare qualche accordo onorevole col Nemico. Fu intavolato l'affare con il maneggio prudentissimo del Signor Ambasciadore di Portogallo, di quel tempo, e coll'intermezzo di probi Ministri Spagnuoli esistenti già in Corte, in breve tempo furono ridotti i trattati a sì buon termine, che si davano le cose già per fatte, e aggiustate per ambe le parti, laonde i Ministri Pontificj trascurorono se stessi, ed il proprio dovere con ruina della Città. Chi più di tutti per ò in questo frangente peccò d'omissione su quel Commandante, che si aveva preso a guardare, e disendere il Ponte Sisto, che certamente doveva rompersi sul bel principio, o almeno aveva da presidiarsi in buona forma di guerra, di genti, e di batterie, ma niente di questo si fece; anzi pubblicatosi un' armistizio di pochi giorni, per conchindere meglio l'incominciato trattato per il Pontefice, fu abbandonato dalle sue consuete guardie, quasi che non vi sosse più nulla da temere. Si portavano per tanto li Romani al Capo di detto Ponte, più per curiolità di vedere quello, che facevano li nemici nella parte di Trattevere, che per guardarlo, acciò non lo passassero dove erano esti. Ora accadde un giorno, che avanzandofi al Ponte alcuni pochi Fanti Cattolici con ogni altro pensiere, che di venir all'arme, veduti che furono da' Romani di sopra. accennati, questi si diedero in una precipitosa ritirata verso la Città, quasi che sossero incalzati da que' Soldati, con le spade sguainate. a' loro fianchi; Laonde ammirati in prima li Soldati della fuga difordinata, e tumultosa di chi fuggiva non cacciato da alcuno, se ne stettero alquanto sospesi sù la metà del Ponte, mirando quelli, che da se medesimi si ponevano in confusione, poi, non si sà da quale spirito invasati, si fecero animo tra se, per dare addosso a chi suggiva; quindi ssoderate le spade si avvanzarono seroci a calare giù nella strada, che si chiama Giulia, e quì infuriati sopra ogni credere incominciarono a. fare mani basse, contro chiunque s'incontravano, con tali strida de' miseri assaliti, che le voci si udirono sino a' quartieri di Trastevere, e queste come squille di trombe, che intimassero una battaglia, posero tutto l'esercito in arme contro la Città, dove entrato, sece quelle straggi, e quel sacco, che può leggersi da ciascuno nella vita dell'Infelice Pontefice Clemente VII. e più minutamente nella Relazione del Guicciardini già citata . 1994 In

e (

fta

va

ca

e d

de

de

e fl

to,

fuo

gif

poi

ne

no

 $N_0$ 

cof

Po

di (

In un tale stato di cose,o per meglio dire, in un diluvio tale di iniquità per una parte, e di miserie per l'altra, s'andavano il P. Paolo, e Compagno esortando, e facendosi animo assieme con li Padri suoi Albergatori, vicendevolmente incoraggendosi ad una Cristiana costanza, ed indefessa assiduità di soccorrer le anime, già che non potevano giovare a' corpi. Quindi uscendo dal loro ritiro scorrevano per la Città, confessando, predicando, consolando gl'afstitti, con ogni carità a se possibile, servendo agl'Infermi, assistendo a' moribondi, ed esercitando ogni atto di vera carità ovunque ne incontrassero le occasioni. Quando poi viddero, che la stragge, e la desolazione si faceva fempre maggiore, e che formontava di troppo il loro piccol numero. e deboli forze, senza speranza d'umano rimedio, si rissolverono di ricorrere tutti insieme al Divino; che però ritiratisi nella loro Casa su'l monte Pincio posta suori dell'abitato, perciò alquanto men soggetta dell'altre alle militari invasioni, si posero unitamente a placare l'ira. dell'Altissimo, per mitigare nelle di lui mani il slagello vendicatore, fotto cui quasi vacillava l'esser di Roma. Dall'altro canto in quel sito, e stato di cose si ritrovarono i poveri servi di Dio in grande necessità di vitto, e di ogni altra cosa bisognevole all'umano sostentamento. Arrivarono una volta a tale penuria di pane, che di un folo fu mestieri farne tante parti quante bastassero, acciò ognuno ne avesse un pezzetto, non perche fosse sufficiente a supplire al bisogno di cibo, ma acciò si vedesse, che la carità era comune, che si faceva ciò che si poteva. già che non potevasi ciò che si avrebbe voluto.

Non valse però a' predetti Religiosi lo stare rinserati nella loro Cafetta, benchè rimota dall'abitato, e che non ciò pareva meno foggetta al pericolo. La rapacità militare (così disponendo la Divina Provvidenza a maggior efercizio di virtà, e merito di pazienza ne' fervi fuoi) che andava offervando, e spiando ogni luogo, acciò niuno sfuggifse intatto dagli artigli della fua avarizia, finalmente fe ne accorfe, poichè furono i buoni Religiosi osservati, e scoperti da una squadriglia di nemci della Città, e della fede Cattolica. Entrarono costoro nel luogo dove si trattenevano S. Gaetano, il Preposito Caraffa., e gl'altri suoi Padri con li nostri due Romiti, e suribondi cominciarono ad efiger da loro, che fubito fcoprifsero ad effi l'argento, e i denari. Non si sbigottirono gran fatto a questi tuoni, quelli che non avevano cosa da dare, ma cercarono di placare il furore degli affalitori con le megliori maniere, e parole, che seppero, procurando di far loro conoscere esser essi più poveri anche di quel che parevano, perche erano poveri volontarj di Cristo. Non fu data loro credenza da quei Ministri di Satanasso, i quali aggiungendo alla temerità delle parole, la crudeltà de' fatti, a forza di mali trattamenti, chiedevano, che loro si dasse, o si mostrasse, ciò che non vi era. Finalmente tanto sosserso tut-

Еe

guar

e do-

roci,

e fi fè

è si sa

ndata

attare

con il

o, di

stenti

ermi-

parti,

overc

peccò

ire,

ul bel

ירביי:

) (i un'

ciato

ardie,

into li

iello,

arlo,

, che

pen-

opra

littà,

nate

difor-

lette-

lases

to in-

di sto-

che fi

سـ 10 م

da de'

vere,

posero

ftrag-

l'Infe-

ne del

ti quegli agnelli mansueti di strappazzi, di villanie, ed anche di battiture, che vedendo i Soldati di perdere il tempo in vano, dato di piglio a quel poco di povere masserizie, che ivi trovate avevano, partironsi, e si portarono altrove; rimanendo li poveri Religiosi tutti malconci, ma pur nella sua quiete, come chi dopo un gran pericolo si trova in salvo, contro ogni aspettativa, ed in maniera da se non pensata.

Si voltarono essi a ringraziare con tutto il cuore la Divina assistenza, che aveva loro data occasione di patire per la Santa Povertà professata, e costanza di vincere la crudeltà di quegl'empj Soldati, poi stimarono più spediente, ritirarsi in certa piccola Chiesa loro nota, col supposto d'essere almeno più sicuri nella Casa di Dio, che nella loro; se pure non vogliamo dire, che stando eglino aspettando la morte. o dalla crudeltà militare, massime de' Soldati eretici, o dalle continue necessità, e disaggi, che sosserivano, volessero questa consolazione. di morire come Ecclesiastici che essi erano, dentro una Chiesa. Ma non goderono i luoghi fagri quella franchiggia in questo esorbitante saccheggio, con la quale furono rispettati in quello de' Goti sotto Alarico, e Genserico Ariani; Perche mentre quivi stavano orando, e proccurando di placare l'ira Divina con un perpetuo lagrimoso orare, ed affliggersi, per impetrare dal Padre delle Misericordie, che voltasse uno sguardo benigno sopra l'afflitta Città, ecco di nuovo sopraggiunge un'altra masnada di Soldati (e questi pur erano Cattolici) li quali sebbene da principio, trattenuti da qualche rispetto dalla presenza. grave, modestia, è venerabile di quei Religiosi, come pure dalla Santità del luogo in cui erano, fentissero qualche primo moto di ribrezzo. alla loro furiosa infolenza, e insolente avarizia, nulla di meno, vinta la ragione dal vizio, la pietà, e la fede dalla cupidigia del denaro, dopo avere ricercata tutta la Chiesa per vedere se trovassero nascondigli, che facessero al loro intento, e defraudati dell'avare sue pretenfioni, si avvanzarono a mettere le sacrileghe mani addosso ancora. a' Religiosi tutti, che erano ivi presenti, col supposto di ritrovare tra li loro vestimenti qualche peculio, ma restandoli con le mani vuote, da una iniquità paffarono ad un'altra maggiore, imperocchè quali ar rossiti di aver osato tanto, senza lo sperato frutto, e di aver così faticato senza mercede, rimirandose bieccamente l'un l'altro, come animandosi a far di peggio per vincerla, e coglier qualche frutto del loro malvaggio attentato, tutti unitamente urlando, fremendo, e battendo arrabbiatamente il suolo co" piedi, sguainarono le spade, indi con orribile contrapunto di minaccie, e di bestemmie incominciarono a maltrattarli, or percotendoli a tutta forza di piatto, or punzicandoli con le punte delle spade, in atto di trapassarli di parte a parte, se non isco. privano le robbe nascoste, come essi credevano, o se non pagavano almeno per liberarsi dalle loro mani quella somma di contanti, che

fi :

a (

to

Pe

richiedeva l'infaziabile loro avarizia. Sostenevano con una mirabile costanza tanti maltrattamenti, li pazientissimi Servi del Signore, e quafi che tanta mansuetudine fosse un vivo attuale rimprovero in faccia a quei perversi Soldati, vedendo questi, che nulla prosittavano contanti strapazzi, pensarono di poter, come suol dirsi, venir sù la sua, carcerandoli come prigionieri di guerra, acciò che, se poi volevano la liberta, dovessero comprarla con un pattuito sborso di denaro.

atti-

iglio.

onsi,

nci,

ı fal-

allia

erta

, poi

ro;

ر رے

nue

nes

non

fac-

lari-

roc-

, ed.

fle.

IUn.

nuali

224

ian«

220.

inta

10 a

004

ten-

a

tra

ite,

fa-

anie

ora ida

rria

nale

con

fco.

2

Ciò risoluto trà quegl'Empj, legarono strettamente tutti, e ciascuno di quel Sagro drappello, e perche si vedesse, che la facevano piuttosto da satelliti di Lucifero, che da soldati Cattolici, non avendo legami a sufficienza per tutti, diedero di piglio alla corda, che sosteneva la dampana accesa davanti all'Altare, e fatta questa in mille pezzi, adoperarono quella per istringere le facre mani de' Religiosi . Così poi legati li strascinarono da quella Chiesa, come sossero una vile ciurma di malfattori, li condufiero unitamente per mezzo della Città ad un certo Palaggio in un'angolo di Piazza Agonale, oggi detta corrottamente. Piazza Navona, ne' di cui sotterranei cacciarono con grande empietà quei poveri Religiosi, come fossero stati una greggia di animali riservati al macello del dimani. Tutti li Romani, che conoscevano quei Soggetti, e vedevano il pessimo trattamento delle loro nobili, e sacre Persone, detestavano nell'intimo del proprio cuore maniere sì barbare, e praticate dentro una Roma, con Persone non solamente Religiose, ma Sacerdotali, ma innocenti, mà venerate per sante da chiunque ne sapeva l'Instituto, e ne conosceva le virtù; con tutto ciò, niuno ardiva parlare, perche ciascuno temeva di se medesimo.

Stimò il Capitano di quella fagrilega truppa, che aveva efeguita una tanto efecrabile imprefa, che forse fossero poco sicuri nel centro di Roma li poveri Prigionieri, però feceli poco doppoi trasportare in certe camerette, o vogliamo dire, sopravolti in quella parte del Palazzo Vaticano, dove era l'orologio, luogo presso di cui il Capitano suddetto aveva preso il suo quartiere. Quivi li buoni servi di Dio, rassegnandosi pienamente nelle disposizioni del Cielo, secero di una prigione un'Oratorio; Imperocchè, come stassero ne' loro Cori, salmeggiavano giorno, e notte secondo il rito della Chiesa, e ringraziavano il Signore Iddio, che con una maniera mirabile gli avesse resi alla loro quiete, solitudine, e silenzio, stando colà si tranquilli, e con animo si sereno, come se nulla del detto, sosse alle loro Persone accaduto.

Furono così per qualche giorno dalla Divina Provvidenza provati li nostri Prigionieri, ma non già abbandonati all'arbitrio della crudeltà, e dell'avarizia militare, laonde non istette molto a venire il soccorso, ed a venire in quel modo, con cui suole mandarlo Iddio, cioè, come, e quando gli Uomini meno se lo pensano. Il Capitano predetto invitò seco a pranzo un'Ufficiale a lui superiore, per trattenersi in ricreazione

Ee 2

Con

Vita del B. Paolo Giustiniani

con esso a spese della saccheggiata Città. Accettò l'invito quell'Ufficiale, e andato il giorno seguente a godere i favori di chi l'aveva invitato, avanti che venisse l'ora del pranso, per sua curiosità al parer umano, ma per disposizione particolare Divina, secondo la verità del fatto, si mise a passeggiare tutto il quarto, dove alloggiava il Capitano, che lo banchettava, e andando or quà, or là per godere la magnifica fabbrica di quell'appartamento Vaticano, passò vicino alla stanza dove stavano rinchiusi li prigionieri Religiosi, che salmeggiavano all'uso di S. Chiesa. Sospese il passo l'Ufficiale a quelle voci, le quali non sapeva d'onde venissero, nè da chì, e dimandò con curiosa istanza al Capitano invitante, che cosa fossero quelle voci, che in tal luogo, e in tal tempo s'udivano. Il Capitano per raguagliarlo delle sue. prodezze li narrò il successo de' prigionieri, al che invaghitosi l'Ufficiale di vedere quei Religiosi, richieseli questa soddissazione, che glieli mostrasse. Non ricusò di contentarlo il Capitano, fosse ciò per rispetto, o per vanagloria; lo fece entrare dove essi erano; E perche l'Usficiale Maggiore era d'altra Pietà, d'altro cuore, e non solo di nome, ma anche di fatti Cattolico, al primo gittare gl'occhi curiosi sopra de' prigionieri, in osservarne la gravità, la modestia, la maestà, è tutto quel di più, che lo mosse a compatirli, ed anche a venerarli, rimase molto sorpreso da quella vista, detestando nel suo cuore così indegne,e facrileghe procedure; ma dissimulò per all'ora l'interno suo sentimento, e la risoluzione, che già concepita aveva nell'animo suo di liberarli; onde lasciò i Padri come, e dove trovati gl'aveva, rispettandoli però quanto portava la circostanza presente, e la presenza dell'amico

Seguitarono il loro passeggio li due Ufficiali discorrendo per all' ora di tutt'altro, fin che giunta l'ora del pranso si ritirarono al luogo dove stava preparata la tavola. All'ora il convitato Ufficiale rivolto al Capitano convitante, così prese a dirli; io sono quì per godere delle vostre grazie, per primizia delle quali, voglio che sia una mercede, la quale da voi desidero, e instantemente ve ne prego, compromettendomi della vostra amicizia, e cortesia, che non vorrete negarmela. Non si sarebbe mai immaginato il Capitano di ciò che era, però ben prontamente fi esibì a compiacerlo. Allora soggiunse l'altro; se volete., che io quì pransi con voi, avete pria da donarmi in grazia la libertà di quei poveri Religiosi, che abbiamo veduti poc'anzi. Troppo mi funesta l'immaginazione della loro miseria, perche io possa godere allegramente, e con gusto della vostra conversazione. Restò a questo dire il Capitano, e benchè contro sua voglia per la speranza, che aveva di guadagnare un'opulento riscatto, pure non osò contradire a chi poteva in altra occasione comandarli, e così consegnò li nostri prigiomicri all'arbitrio dell'Ufficiale medesimo. Questi subito con pietà, e

cor-

COL

cid

aia

CO

Pi

22

de

dio

pit

ner

DCC

'Uffi-

va in-

parer à del

pita-

t ma= ftan=

vano quali

itan-

1110-

fire

icia-

pet-

Uffime,

a de'

utto nase

ne,e nen-

rare

penico

all

ogo olto

elle , la

100

lon

011-

واست

àdi

ne-

11e-

dia

eva

00=

100

Ç.

cortesia degna della sua nobiltà, del suo grado, e della sua Religione, parlò a tutti cortesemente, consolandoli, e pregandoli a scusare gl'accidenti della guerra,nella quale ordinariamente patifcono anche i Giusti per causa de' peccatori. Feceli poi dare ristoro, diede ordine che. si trovasse subito per loro qualche imbarcazione nel Tevere, acciò uscissero più presto, e più sicuri da ogni pericolo di ulteriore disgrazia, e finalmente li provvidde d'autorevole paffaporto, acciò niuno dell'Imperiale Efercito ardiffe di più molestarli. Fu disgrazia del suo merito il non essersi saputo il nome di un si pio, e veramente Cattolico Ufficiale, perche ben meritava una eterna memoria la sua molta. Pietà, e Religione. Questo fu il modo che tenne la Divina Provvidenza, sempre adorabile in ciascuna delle sue disposizioni, per liberare. il nostro Paolo Giustiniani, e Pietro Gabrielli con tutti quegli altri Servi di Dio dalle angustie, che sino a quell'ora patite avevano, non senza un sommo loro accrescimento di virtù, e di meriti, de' quali ora, e per sempre goderanno incorruttibile il premio. Da quì può bene ogn'uno imparare a non mai perdersi d'animo, nè sminuire la considenza per qualunque tribulazione, o angustia, che sopravenga, quando l'Innocenza gl'affifte, e non è per fua colpa, fapendo il Signore Iddio molto bene cavar la nostra falute anche da' nostri nemici, come. attestano i medesimi Divini Oracoli .

Il B. Paolo Giustiniani si parte da Roma con nuovo pericolo, ritorna alle Grotte, eletto la quarta volta Muggiore si riporta alla Gran Camaldola, pregato da quei Padri Eremiti, per affari importanti.

Car. XXIII.

Refituiti li mentovati Religiofi tutti nella pristina intiera libertă, resero primieramente li dovuti ringraziamenti all'Altissimo ne' loro cuori, poi passarono li dovuti ussic di gratitudine con quell'Ussiciale, che tanto gli aveva favoriti, pregando il Signore a rimeritarlo secondo la grandezza della sua liberalità, siccome a perdonare al Capitano a misura della sua infinita misericordia. Indi portatisi di conferva al Tevere, nel luogo, che chiamasi Ripa grande, sito proprio per imbarcarsi alla volta di Marina, montarono in una barca noleggiata per ordine dell'Ussiciale suddetto, e partirono a seconda del siume per andarsene ad Ostia.

Si suol dire, che le disgrazie non vengono mai sole. Dopo le già narrate, incontrossene un'altra di molta apparenza, ma di poco, ed instantaneo pericolo; pur non su lieve il timore, che arreccò a chi aveva occasione di temer d'ogni cosa in tali circostanze. Li Soldati, che sac-

cheg-

222

cheggiavano Roma, mandavano le rapite spoglie per Barca al marèper trasportarle altrove; Perche poi non tutti quei convogli predati partivano afficurati da groffe guardie, che li scortassero sino al mare, diede ciò motivo a' paesani, e Romaneschi di armare una fusta in corfo sù per il Tevere per fermare con giustissima rappresaglia quante barche incontravano, che portassero robbe rapite da Roma al Mare. Li primi tentativi riuscirono felicissimi, però essi fatti più animosi, e numeroli di prima, fi misero di proposito ad assaltar ogni barca, già che tutte erano sospette d'esser nemiche, e per farsi anche più temere, e ubbidire all'arresto, cominciavano da lungi a falutar dette barche con buone archibugiate, per mostrarsi pronti al di più, quando incontrassero resistenza. Mentre dunque il Naviglio, che portava tutti quei Religiosi poco prima liberati dalla prigione di Roma, se ne andava a seconda verso Ostia, senza alcuna apprensione de' nemici, ecco, che viene incontrato dalla Fusta accennata, e stimato che fosse de' nemici, non su salutato con femplici parole, ma con archibugiate, le quali misero in pericolo più d'uno di essi, e fermati all'abbordo degli Assalitori, surono tutti trattenuti, ed esaminati; ma perche il Capitano di detta Fusta conobbe uno di loro, che era suo Parente, subito le cose mutarono faccia, perche da nemici come si credeva da principio, si trovarono tutti amici, sicchè sermate le ostilità, e sentita brevemente la causa di quel viaggio al mare, il Capitano diede loro il buon viaggio, dando ancora quel poco di viatico che poteva, e così liberi dalla nuova paura di questo pericolo, felicemente profeguirono il cammino fino al mare, e arrivati al Porto d'Ostia, vi ritrovarono per compimento della loro buona sorte il Sig. Ambasciadore Veneto Domenico Veniero, che si era opportunamente ritirato colà fuori di Roma, per ischivare tutti quegli incontri, alli quali non era in modo alcuno conveniente, che soggiacesse un suo Pari; Pertanto si portò al mare per esser più sicuro dal naufragio di terra. Ora dunque saputosi da sua Eccellenza la venuta di questi nuovi Forestieri di Roma, e trovatovi il Padre Paolo Giustiniani suo nobile Concittadino, e a se molto cognito per più cagioni, non è credibile quanto se ne rallegrasse, e come ricevesse tutti con quelle dimostrazioni di stima, d'affetto, e di compassione, li quali erano i più proprj d'un'Animo nobile e gentile, quale era il suo, e quale generalmente suo l'effere in Persone di sua portata, fuori della Patria, e in circostanze di comuni sciagure. Si accrebbe l'allegrezza dell'Ambasciadore, in vedendovi ancora il Padre S. Gaetano da Tiene suo nobile suddito Vicentino, noto a tutti per la sua Santità, sicchè maggiormente la Pietà di quel Cavaliere ebbe motivo di far spiccare il suo buon genio, e spirito cristianamente cavalleresco con quella forte di Persone. Furono pertanto con ogni dimostrazione di cortelia, e d'onori trattati que' Padri: il che non fu poco sollievo alle loro sciagure, e patimenti passati. Quello poi

poi rifo tant che di u nier baf

Gaila.
cun
zia:
fimo
ftim

Pad ti, o virt ficio più fone

fto

graz quel in ra paffa P.Pa mate

And Grou

le,

dov acco

alla i

poi che più deve considerarsi su, che ebbero con chi consigliarsi per le risoluzioni che si potessero giudicare le megliori in quelle circostanze tanto pericolose. La prudenza del Cavagliere, ed il saper egli quello che poteva più probabilmente sperarsi, o temersi, dovette servir ad essi di un gran lume, e così ogn'uno si providde, come stimava più conveniente. Alcuni d'essi andarono a Napoli, altri s'imbarcarono con l'Ambasciadore, che era stato mandato a levare dalla Repubblica, con una Galera comandata dal Provveditore generale di Mare Agostino Mula. Del nostro Paolo non concordano si Relatori di questa storia. Alcuni sono di parere, che s'imbarcasse con il suo Compagno per Venezia; altri che solamente per Rimino; e il Padre Lucca Autore stimatissimo della storia Romualdina è di parere, che andasse in Toscana, e io

stimo più probabile questa opinione.

are

edati

are,

COL"

bar-

. Li

nu-

à che

ıbbi-

uone

refi-

0000

erso

rato

con

g, na

nuti

oro,

mich

mate

Ca-

atico

lice-

100

Am-

e ri-

qua-

ari;

172 .

ore-

on-

an-

i di

Ani-

Mere

CO-

len-

inos

quel

cri-

an-

ello

Ma comunque ciò siast, il vero, e certo si è, che su libero dalli narrati pericoli egli, ed il suo compagno P. Pietro, il quale dovette. ricordarsi più volte, che veramente erano arrivati a Roma assai più presto di quello che occorreva, imperocchè se avessero temporeggiato alcunifoli pochi giorni, averebbero inteso, anche nel più profondo delle sue Grotte, il rumore di nuove, più strepitose delle quali non poteva darsi in quel tempo. Dovettero poi ambidue nel separarsi dal Padre D. Gaetano Tieneo, e da Monfignor Caraffa, paffare quegli atti, che erano i più propri per Persone di nascita, e di Prosessione, e di virtù propria, come furono i predetti. La carità è sempre con tutti officiolissima, con maniera poi più distinta si mostra tale con quelli, che più si fanno conoscere buoni Amici, o Servi del Signore Iddio, e che. sono compagni nella pratica delle virtù più che obbliganti il prossimo, quali certamente sono quelle, che si praticano ne' pericoli, e disgrazie comuni, con vicendevole edificazione, e buon esempio di quelli, che sono a parte delle sciagure. Pertanto non mi dilungherò in raccontare quello che basta avere accennato: e dal Porto d'Ostia. passando, o per dir meglio, ritornando nell'Umbria alli figliuoli del P.Paolo Giustiniani, i quali mentre quello trovavasi nello stato accennato di sopra in Roma, essendo venuto il tempo del Capitolo Generale, questo su intimato nel solito Eremo di S. Benedetto del Monte d' Ancona. Vi si portarono per tanto li Padri Vocali, e l'apersero alli 19. di Maggio. Ma per mancarvi il sudetto Venerabile Priore della Grotte, e Visitatore Generale, con il suo Compagno Padre Pietro da Fano, che parimente vi aveva la voce, e stettero in forse di quello, che dovessero fare; Anzi molti temevano, che in qualche grande finistro acccidente lo avesse reso impotente a venire; Imperocche egli scordato affatto di se stessione, anche in lontananza. alla sua Congregazione, aveva già scritto, che non si arrestassero per causa sua di fare quanto dovevano, e celebrare il Capitolo nel tempo.

prescritto dalla sua Regola, non ostante che egli fosse assente, imperocchè sperava di trovarvisi a tempo, e quando nò, facessero quello che averebbero fatto, come se vi fosse stato in Persona. Vedendo pertanto i Padri vocali, che non compariva, nè veniva nuova alcuna. di sua Persona, nè del suo compagno, stimarono convenevole il prolungare il Capitolo per otto giorni, e intanto stare a vedere quello che il tempo avesse recato di novità; anzi spedirono verso Roma il P. Gio: Maria da Milano, e il P. Maccario da Recanati, per esfer meglio afficurati di quanto occorreva intorno alle loro Persone, avendo Stabilito di non prosseguire l'incominciato Capitolo, se prima non sapevano, se il P. Paolo Giustiniani, e il suo Compagno P. Pietro erano vivi o morti. Ma durò poco questa dilazione, e pena delli Padri, i quali molto sentivano la mancanza del loro amatissimo Padre,e Compagno; che in grazia d'essi eransi esposti a un repentaglio tanto disastroso. Capitarono finalmente lettere del Padre Giustiniani, nelle quali esattamente raguagliava li PP. Capitolari del proprio stato, e comandava ad essi, che seguitassero, e terminassero il Capitolo, facendo quelle ordinazioni, che la Prudenza, e Pietà loro conosceva essere le migliori,

e più necessarie.

Si rallegrarono, come è credibile, sommamente li Padri di così liete nuove, e rese le dovute cordiali grazie al Signore, che sà guardare da ogni pericolo chi egli vuole proteggere, anche in mezzo a i rischi maggiori, fecero le sessioni convenevoli, nelle quali furono ordinate molte cose, e tra le altre, questa, che il Padre Maggiore non potesse durare più d'un anno nella sua carica, la quale su allora destinata al detto P. Paolo per la quarta volta (che fu anche l'ultima) senza togliergli il Priorato del Massaccio, che sapevano essere di genio suo particolare, stante la povertà, e sito del luogo, il quale era, comeanche al di d'oggi fi vede, non tanto un'Eremo, quanto un gruppo di Celle cavate come tane di lupi, nella falda di una collina, con un piccolo rio, se non anzi piùttosto torrente; laonde godeva in esse un ritiro, ed un filenzio, quale egli poteva altrove defiderare, ma non trovare. Nel mentre che li suoi Padri finivano il Capitolo accennato, egli passò nella Marca, e si ricondusse al suddetto Eremo delle Grotte, ed oh con quanta consolazione, se lo immagini ogn'uno, che può apprendere, come respiri un Viandante dopo un lungo, faticoso, e pericolofo viaggio, ritornato felicemente alla Patria, cioè al termine de' fuoi moti, alla sua sicurezza, al suo riposo. Diede avviso a tutta la Congregazione del suo felice arrivo, e rallegraronsi vicendevolmente con esso, mandandone la notizia anche alla Gran Camaldola di Toscana, dove pure era giunto l'avviso delle sue disgrazie, ma non sapevano, come l'avesse superate, e perciò ancora que' buoni Padri stavano in. rammarico per amor suo, e quindi su comune l'allegrezza dell'Ordine

Ca-

Carr

degl

te de

ne a

la q

tam

con

e per

tro,

20/10

cett

wolf

wolon

Vigil

dell'

gior.

delia

plic

po fi

mod

CORI

le Al

Porta Come

ritro

da t

Con

telice

per l'

avere

fe eg

lettif

ciosit scuno Camaldolese, in sapersi ritornato il P. Paolo Giustiniani, Maggiore degli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona, e Priore delle Grotte del Massaccio.

mpc-

nella

per-

ma

pro-

iella

na il

eglio

endo

n fa-

ietro

adri,

om-

disa=

quali

nan-

uelle

ioriz

COSÌ

uar-

iria

Of.=

po-

nata

enza

fuo

neب

o di

pic-

iti-

ova-

egli

د ب

ap.

eri-

e de

lon-

con

na s

100

III

dine !•

L'arrivo del Venerabile Servo di Dio non potè seguire, che nel fine di Giugno, e appena arrivato, ricevette l'avviso della sua elezione al Maggiorato della Congregazione, con la conferma del Priorato nelle Grotte Massaccesi. Sperava riposare, come per verità richiedeva la qualità delle afflizioni paffate; laonde si rammaricò non poco, e santamente si dolse con gli Elettori dell'aggravio, che gli avevano fatto con quell'onore: ma questi risposero, che la carità non è mai stanca, e perciò non avevano essi punto di scrupolo in dargli un peso dopo l'altro, sapendo che egli, siccome tutti li Pari suoi devono dire: Ogni cosa pollo in quello che mi conforta: E percio si rimettesse con perfetta rassegnazione alle disposizioni della Divina Provvidenza, che così voleva. A questi sentimenti l'umilissimo Padre chinò il capo, e con i concetti, e parole del gran Vescovo S. Martino, disse: Signore, se io Servo vostro inutile devo servire a' vostri Servi, sia fatta la vostra Divina. volontà, non ricuso fatica. Con queste disposizioni pigliò il governo della sua Congregazione, dandosi con ogni attenzione d'animo all'invigilare con l'esortazioni, e con l'esempio alla persetta osservanza. dell'Instituto Eremitico di S. Romualdo, che cotanto felicemente alla giornata si propagava. Ma quasi queste sollecitudini per la di lui carità fossero poche, permise, anzi sece il Signore Iddio, che gli Eremiti della Gran Camaldola in Toscana, con istantissime preghiere lo supplicassero a trasferirsi colà, perche la sua Persona era molto necessaria in quel luogo, per alcune gravi occorrenze, nelle quali in quel tempo si ritrovavano. Questo invito era assai onorifico, non può negarfi, per il Servo di Dio; ad ogni modo,gli era ancora di fommo incommodo, imperocchè viaggiava sempre da povero, ed umile Romitello, con un bastone in mano; che però l'andare per montagne, quali sono le Alpi, era per esso un gravissimo disaggio. Tuttavia per l'amore, che portava all'antica sua Casa, e a' Padri di essa, che amava, e riveriva. come suoi fratelli carissimi, si sottopose ancora a quel cammino, e si ritrovò in quel Sagr'Eremo per il principio d'Agosto. Vi fu ricevuto da tutti come l'Angelo del Signore, correndogli ogn'uno incontro con tutta l'allegrezza del cuore in faccia, congratulandosi seco del suo felice arrivo, e rimirandolo come uno ritornato dal Paese de' Morti, per l'apprensioni, e forse anche per le cattive nuove, che dovevano avere ricevute della sua Persona, quando era prigione in Roma. Pianse egli per tenerezza, rivedendo la solitudine, che era stata la sua dilettissima Amica, e corrisposto alla tenerezza de' Padri con quella usticiosità, che era propria della sua Pietà, e gentilezza, soddissece a ciascuno, come portava il desiderio di quelli, con i quali trattava. Gli

affari, per i quali fu chiamato colà, non fono a me ben noti, come vor rebbe la condizione della Storia per riportarli. Sò bene questo, che erano gravissimi, e che dovevano trattarsi con il Pontesice: laonde presane la dovuta informazione, si partì in breve da' PP. Fremiti della Gran Camaldola per ritornarsene alle sue Grotte, d'indi poi andarsene colà, dove si trovava Clemente VII. per adempire le Commessioni. Avanti però di partirsi fece il pissimo Padre un'atto degno della sua Pietà. Potrei io darne raguaglio in succinto, ma temo che la brevità li pregiudicarebbe, non essendo tutti i corpi ben lavorati, capaci di esser ritratti in piccolo, senza il rischio di non comparire come merita la finezza del suo lavoro. Riporterò pertanto quello che il medesimo scrisse in dialogo nell'occasione di esso. La sua prima espressione su nel linguaggio latino, il P.D. Giovanni Trevisano me lo ha riportato da se tradotto nel nostro volgare, nella forma che segue, ed io fedelmente lo trascrivo.

Il giorno d'oggi m'invita, che io di nuovo me stesso consacri, in a quanto posso con l'ajuto di Dio, con costante proposito del mio animo, al servizio. dell'Onnipotente Creatore, e Salvator mio: imperciocche doppia annua memoria oggi si celebra di Dedicazione, cioè in questa stesso giorno, e fu già molto tempo, il Tempio di questo Sagr'Eremo dedicato al Signore per Episcopale Consecrazione, e già è finito il quintodecimo anno, in cui io in questa stessa Chiesa me stesso dedicai molta allegramente, se bene m'arricordo, all' Altissimo Iddio, per pubblica solenne. Professione di Religione, e di vita Eremitica; pertanta questa annua. memoria, e della Dedicazione della Chiefa, e della mia propria Professione mi invita, e dolcemente mi stimula, che io procuri di dedicare me stesso, come razionale Tempio del Signore, e che debba rinovare la mia Professione, come se di nuovo professare dovessi: e benche meno idoneo mi ritrovi a fare l'uno, e l'altro, posciache da me molto lontana stassi la Santimonia della purità, e della innocenza, nè meno in me si trova vigore, e prontezza di devozione, le quali cose certamente sarebbero molto necessarie per ben compire li misteri di una simile Dedicazione; ma pure se non posso come dovrei, questa almena tenterd di eseguire, se non quanto devo, almeno quanto potrò, implorato prima il Divino ajuto, e non farà poca, se anche potrò adempire quello almeno che potrò. Già dunque confidatomi nella Divina Clemenza, parlerò al Signore Dio mia Gesà Cristo, e quelle cose, che rivolgo nell'animo mio, mi sforzerà con questi scritti, meglia, che potrà spiegarle.

Questa annua solennità ci insegna, o Signore, che questo Tempia già molto tempo su persezionato, e a Te consegrato; e perche addunque, o mio Signore, ancor io non devo in questo stesso giorno dedicare tutto me stesso, a Te mio Signore, mio Dio, mio Creatore, e Salvator mio? Imperocche dice l'Apostolo: Voi siete Tempio di Dio; e in altro luogo:

Non

No

No

di l

Di

dice

ded

ato

e c

sali

ilte

lito

Ma

nies

7271

7710:

bia

glia

110 (

virt

anei

pin

che

dece

Non sapete voi, che i vostri corpi sono Tempio dello Spirito Santo? Noi stessi addunque, tanto nell'animo, quanto nel corpo siamo Tempio di Dio; e molto troppo orrendo, e detestando sarebbe, se il Tempio di Dio, non dall'umane, ma dalle Divine mani fabbricato, acciò fosse dedicato al suo Fattore Iddio, e in esso adorato Iddio, che l'ha fatto, fosse dedicato a' vani culti, di diversi desideri, o d'alcuni vizi, quasi come a tanti Idoli. Certamente è necessario, che questo Tempio dell' Anima, e corpo nostro sia totalmente dedicato all'uso di due: o a Dio, o al Demonio. Che cosa dunque dovrò far io misero, che desidero dedicarmi totalmente, come vero razionale Tempio di Dio? Se vedo mancarmi tutte quelle cose, che sono necessarie per la solennità di questa Dedicazione? Se si dovesse dedicare un Tempio materiale, do verebbe lo stesso avere in prima un fermo fondamento, e sopra il fondamento convenienti muri doverebbero essere eretti; e poi sopra questi bisognarebbe fare il tetto: ma anche di più sarebbe conveniente, che fosse ben mondo, polito, e imbiancato, con altrivarj ornamenti decentemente composto, e ancora con ardenti lumi illuminato, e religiosamente tenuto.

Quello poi, che dovesse consegrarlo, vestito degli Abiti Pontificali esser doverebbe, e delle Sagre Mitre ornato, tenendo in mano il Turibolo d'oro, o d'argento, e spargere dovrebbe fragranze di buoni odori.
Ma o me misero! Tutte queste cose a me mancano. Tu Signore sai, a cui
niente può stare occulto, che veramente non ho quel fermo sondamento,
e una costante, e soda Fede: non ho le mura di una congrua, e debita speranza: non ho sopra tutte queste cose l'eccelso tetto d'una sublime carità, come doverei avere. Tu ben sai, che io sono immondo, e pieno d'immondezze di vani desiderj, e di non decenti affezioni; che non sono imbiancato della mondezza di una vera purità, non ornato degli abbigliamenti delle virtà, e finalmente non illustrato dagli esempj di buo-

ne Opere.

VOP-

che

onde

del-

ndar-

effioa

della

bre-

apaci

me.

rede-

lioue

por-

ed ia

172

1110. s

occhè

uesta

o de-

ento-

allea

enne

Mas

ofef-

e me

mio.

01100

illi la

101-

mol-

ma

11012

410 ×

Già

mia

zerd

mpia

eques

tutto

mio?

ogo :

Sai ancora, che io misero, che pur bramo dedicare tutto me stesso, non solo privo sono degli Abiti Pontificali, cioè delle sublimi, ed egregie virtù dell'animo, ma totalmente spogliato, e nudo delle Sacre Mitredelli spirituali doni: ma di più destituto d'ogni sorte di virtù, giacio involto nelli miserabili cenci de' miei vizi, anzi nudo assatto, e totalmente immondo. Che addunque ho da fare? Ahi, che a te solo, mio piissimo Signore, ecco ora mi rivolgo, e te clementissimo Signore umilmente prego, che siccome mi hai dato questo desiderio, qualunque si sia di dedicare a te tutto me stesso, vogli anche concedermi tanta grazia, che possa perfettamente adempire questo ussizio; che vogli, dico, Signore stabilire in me il fondamento di una vera, ed inconcussa Fede; ajuta, o Signore, ti prego, la mia incredulità, e se in me per tua mercè, vi è qualche porzione di Fede, tu in me accresci la Fede; Tu di una condecente speranza innalza li muri, acciocchè non nelle mie opere, che

Ff 2

niente sono, ma nella tua sola misericordia, la quale è immensa, voglic io confidare, di poter sopra di queste alzare il prezioso tetto della santa carità, dal quale restano difese tutte quelle cose, che sono nel Tempio di Dio; Imperocche la carità, appunto come un tetto, copre, e conserva tutte le virtu, le quali a Dio possono esser grate. Inoltre ti supplico, per tua sola Piotà degnarti a mondare internamente, ed esternamente sutto me stesso, ed imbiancarmi sopra la neve, aspergendomi coll'issopo intinto nel fangue dell'immacolato Agnello, ed ornarmi degli ornamenti dell'umiltà, della pazienza, della mansuetudine, e di altri simili preziosi fregi, delli quali tutti appresso a te vi è copiosissima, e so prabbondante abbondanza; e finalmente d'illustrarmi con i lumi celesti delle grazie spirituali: e così allora non sarà indecente, che io ti dedichi un vale Tempio . Risguarda dunque in me piissimo Signore, risguarda, to prego, e dammi oggi la fermezza della Fede, la condecenza della speranza, l'ampiezza dell'ardente carità: dammi gli ornamenti delle sante virtà, le illustrazioni delle celesti grazie, acciò da questi tuoi donà decorato, possa tutto me stesso più rettamente a te dedicare. Inoltre non ti dispiaccia concedermi le preziose vesti Pontificali delle insigni virtù, e delle buone opere, el esempj la grata fragranza, delle quali cose guernito possa adempire, almeno non indecentemente, l'ussizio di questa Santa Dedicazione . Ecco di già, o Signore, che io dedico questo stesso mio Tempio, qualunque egli si sia, tutto me stesso, l'anima, il corpo, tutti li sensi interiori, ed esteriori, tuttociò cho io sono, e che mai per tudo grazia potessi essere ; Tutto, tutto a Te, alla tua santa servità dedico, e desidero con tutti li nodi nuovi, e più forti, che posso, legami di perpetue, ed interne durabili obbligazioni, esserti obbligato, dedicato, e confecrato . Cosicchè, siccome ne' Tempj materiali dopo che una volta restano dedicati a Dio, non è lecito trattare, operare, se non i Divini misterj, nè cosa alcuna conservarsi, fuori di quelle, che opportunamente, e necessariamente spettano al culto Divino, nè in esh devest altro sentire, e risuonare, che le divine lodi, conservandosi nel resto un sommo silenzio: così ti prego, che nell'anima, e corpo mio già a Te dedicato, come Tempio, niente altro si tratti.

Con i riportati sentimenti, che spirano una grande pietà d'animo, e devozione, il P. Paolo Giustiniani celebrò nella Gran Camaldola di Toscana, il giorno anniversario della Dedicazione, sì della Chiesa, che di se stessio. Della Chiesa, perche l'anno mille, e venti in circa, a gli otto di Agosto su solennemente consecrata da Teodaldo Vescovo di Arezzo, Figliuolo spirituale del Santo Padre Romualdo. Di se stessio poi, perche nel medesimo giorno, tanti anni addietro aveva satta la solenne Professione, che è una pubblica Consecrazione di un Tempio mistico, quale è ogni Persona, che si dedica in vita sua al Divino servizio con i tre voti solenni, Povertà, Castità, e Ubbidienza.

ann

nel

ta

pla

in

oglia

anta

io di

erva

ICO à

ente

Popo

11811-

pre-

bon-

lles

11111

, 10

Spe-

113-

doni

17011

irtus

uer-San-

mio

utto

ico,

rpe-

confe

esta-

8 2 8

tires

lest-

oms

ani-

nal

della

tiin

oVe-

. Di

veva

li un

1 Div

72a .

Potrei dire qu' la festa, che dovrebbe celebrarsi da tutti i Religiosi ogn' anno nel giorno annuo della fua folenne Professione, rinovando la medesima, ristorando per in un certo modo, con una nuova privata dedica di se stesso all'Altissimo, tutto quello che può avere patito nell'anno decorso la Fabbrica spirituale della sua Perfezione, alla quale si suppone, che attenda seriamente, come è tenuto per obbligo grave del luo stato. Ma per non dilungarmi fuori di strada, senza necessità, dirò per compimento di questo Capitolo, che il Padre Giustiniani prese informazione di quanto occorreva per quel bisogno, a contemplazione del quale era stato pregato di portarsi colà. Quali fossero i detti negozi, e quanto importanti, non mi è noto. So bene, che non erano di piccola importanza, imperocchè avevano necessità di essere trattati in Roma, e communicati al Pontefice. Pertanto il P. Paolo lasciata di se quella edificazione, che da lui poteva aspettarsi, nella Gran Camaldola, presasi l'incombenza di maneggiare con ogni attenzione il negozio, che se gl'incaricava per condurlo al termine desiderato, se ne ritornò alla solitudine diletta delle sue Grotte, non senza qualche tenerezza d'affetto in lasciando quella, che gli era stata Madre, e Nudrice, e che forse prevedeva di non avere più a rivedere. per l'età, che già si avanzava.

Il B. Paolo Giustiniani si porta a' Piedi del Pontesice in Orvieto, acquista due luoghi, si ammala di peste, e risanato, si presenta di nuovo al Pontesice in Roma, da cui ottiene alcuni favori.

C A P. XXIV.

Opo sette mesi, parte d'assedio, parte di prigionia nel Castello S. Angelo, finalmente riuscì al Sommo Pontesice Clemente VII. di suggirsene, per mezzo le nemiche milizie, sconosciuto in abito di Mercatante da Roma; E come naviglio, che, fatto gitto di tutte le merci, ed arredi per schivar il nausragio in una fiera tempesta, si ritira sdruscito nel primo porto che incontra, a salvamento, così egli si ritirò in salvo nella Città di Orvieto, dove riassunta la sigura di Sommo Pontesice, vi costituì per allora la sua Roma. Portossi colà anco il nostro P. Paolo, che non perdendo punto di vista ogni minima buona congiuntura a gli avvantaggi della sua Congregazione, non risparmiava se stesso, superiore ad ogni pericolo, e farica. Già si è accennato, che in Camaldoli aveva intraprese incombenze da eseguirsi in Roma; oltre detti negozi, teneva del proprio questo assare, che non era di piccolo rilievo. Aveva con alcune condizioni ottenuta dalle Monache del Monistero di S. Arcangelo della Città di Fano, una Possessione detenerale.

- ta di S. Elia, posta nel Territorio della medesima Città . L'obbligo era di pagare ogn'anno una determinata misura di grano, sintantoche la fua Congregazione potesse shorsare l'intiero prezzo di detta Possessione . Si trovava ancora in qualche impegno con i Canonici d'Ascoli, che gli avevano ceduto in perpetuo l'Eremo di Santa Maria Maddalena della Torretta ne' confini della suddetta Città, con obbligazione, che il P. Paolo, ò sua Congregazione pagasse al loro Capitolo in perpetuo l'annua pensione di certa cera: Ma tutte queste due Cessioni era. no state fatte dipendentemente dal Beneplacito Apostolico. Non fu dunque lento in portarsi a' piedi di Clemente VII. come si è accennato, e benche lo ritrovasse occupato da altri affari affai più rilevanti, ad ogni modo era tanta la benevolenza di Clemente verso il Giustiniani, che faputo il suo arrivo, lo ammise al bacio del piede benignamente, ed ascoltate le sue suppliche, con un Breve spedito lì 28. di Febbraro dell'anno 1528. approvò e confermò le suddette Cessioni, con i patti, e le condizioni espresse di sopra. Si sermò per qualche tempo il Giustiniani in Orvieto, forse per commessione del Pontesice, per ricevere dalle sue parole qualche consolazione all'afflittissimo spirito, comunicandosi ancora le dure gravissime vessazioni sofferte da ogn'uno di lo. ro nelle angustie del proprio carcere; e quindi maggiormente ebbe. campo il servo di Dio di dare saggio delle sue virtù al Pontesice, laonde non si parti da Orvieto per le sue Grotte, con le semplici grazie. già divisate, ma inoltre su largamente savorito con molte altre grazie, Indulgenze, Immunità, e participazione di tutti i Privilegi concessi a qualunque Ordine, Congregazione, d'Instituto de' Religioti che vivono sotto la Regola del Patriarca S. Benedetto; Sicchè la Congregazione de' PP. Eremiti di S. Romualdo, la ultima per ordine di tempo trà le Congregazioni Monastiche, su pari alle altre più antiche, e prime per grazia della Santa Sede ne' Privilegi, negli onori, e ne' doni. Tanto Iddio, e il suo Santissimo Patriarca Romualdo la benedisse sin da principio.

Tornossene il P. Paolo, come ogn'uno può pensare, contento alle sue Grotte, con tanti savori, che portava seco dal Pontesice; ma durò poco la sua consolazione, all'usanza dell'altre cose transitorie, e mondane. I peccati d'Italia avevano sì fattamente irritata la Divina Giustizia, che oltre il slagello strepitoso della guerra, provava ancora il sordo, ma lagrimevolissimo d'una Pestilenza in Italia. Da alcuni è stato scritto, che questa peste uccise la terza parte degli Uomini. Ora il P. Giustiniani pieno del suoco della sua carità verso il Prossimo, instutto il tempo, in cui incrudeliva più che mai il mentovato slagello, non si ebbe riguardo alcuno, andando francamente ovunque lo richiedeva l'altrui bisogno. Quindi avvenne, che ancor'esso dovesse soggia-sere al male comune, percosso gravemente nell'inguinaja, e se non-

mo

210

ten

alt

nel

pi

pe

morì, fu stimata grazia particolare, che li fece l'Altissimo per le Orazioni de' suoi figliuoli, che non mancavano in quel frangente, di mosstrare l'affetto, che portavano al loro buon l'adre, e al bisogno che tenevano, che il Signore lo mantenesse in vita, almeno per qualche altro poco di tempo, così portando l'interesse della Congregazione, per cui molto faceva il Giustiniani. Pertanto non morì, grazie a Dio, per quel male: ma egli è ben vero però, che non riacquistò la fanità, se non con la convalescenza di molti mesi; tanta era stata la maligni-

tà del sofferto pestilenziale tumore.

derá

10 a

ffio.

oli,

dda-

one,

per-

era•

n fu

ato.

ad

mi a

ite,

aro

tti,

illa-

ere

int-

100

e\_s

on-

ر

zie,

li a

VI-

ga=

po

ri=

ni »

fin

to

ma

ول

na

a il

to

0,

e.

20

Aggiustatesi fra tanto le differenze, che vertevano fra il Sacerdozio, e l'Imperio, si parti da Roma l'Esercito, che l'aveva si maltratta. ta, lasciando con ciò al Sommo Pontesice libero, e sicuro il ritorno alla sua Dominante, Parti dunque da Orvieto, e si rese in Vaticano nell'anno fuddetto 1528 in cui parve alla misera Città di risuscitare. in rivedendo il suo Prencipe, e Sommo Pastore. Quindi li Cittadini piansero alla di lui venuta con tenerissime lagrime per allegrezza, e. per contrario il Pontefice lagrimò per compassione, in vedere il troppo mal concio cadavere della Regina del Mondo, Metropoli della Religione, e fua Reggia, che ancora grondava fangue, e tutto il Popolo portava in ogni parte altamente impresse le cicatrici delle serite mortali, poco fa ricevute. Con il ritorno del Pontefice ritornò Roma. in Roma, vale a dire, il Mondo Cristiano riassunse il consueto commercio di devozione, e di Politica con la Santa Sede; laonde chi aveva negozi da trattare con la Corte Romana, subito si mise in viaggio per i Sagri Limini, e il Vaticano.

A così lieta nuova rallegrossi infinitamente il P. Paolo Giustinia« ni, e benche non affatto riavutoli dalla grave infermità Epidemica pensò di mettersi in viaggio per Roma; animandolo a questo cammino la carità, la quale non è mai stanca, anche quando pare più lassa. Già dicessimo nel Capitolo precedente, che si aveva addossati alcuni gravi interessi spettanti a' Camaldoli. Ora questi, con gli altri della sua Congregazione già parimenti mentovati, non aveva potuto condurre al termine deliderato, quando il Pontefice era in Orvieto, e forse il medesimo Pontesice doveva averlo insperanzito, che quando in Roma si fosse ritrovato, allora con più comodo considerate meglio le cose, lo averebbe consolato. Saputosi adunque dal Giustiniani, che Clemente VII, erafi già felicemente restituito alla sua Città, vi li portò ancor egli nelle forme megliori, che potè farlo. Vidde l'antico Ospizio, procurò di ritrovare li primi Amici, tantosto che potè andò a Palazzo, dove non passarono molti giorni, che fu ammesso al bacio del Sagro Piede, e all'Udienza del Papa.

Nel rivedersi ambidue non potettero trattenere le lagrime per te-

nerezza, e il Giultiniani con tutto il cuore sù le labbra interpreti del fuo affetto, rallegrossi con il suo Clemente VII. per rivederlo nel Trono, o nella sua Reggia, non mancando anche il Papa di ringraziarlo cordialmente, dargli il ben venuto, e trattenersi seco per qualche tempo, con grande affabilità, e considenza, discorrendo delle varie vicende del Mondo, con tutti que' ristessi, i quali erano più propri di un Pontesice Romano, in quel tempo. Soddisfatto poi con questi colloqui il genio amichevole come da privato, riassunse lo spirito Principesso, e Papale, interrogatolo del perche era venuto a Roma, il P. Paolo riverentemente gli espose le sue suppliche, e uditolo, lo licenziò con le consuete formole, dandoli molta speranza, che sariarimasto pienamente consolato.

Non furono però queste speranze appunto speranze semplici. Ebbero la sequela di fatti; sicchè furono fiori, dalli quali da lì a non molto spuntarono le frutta, che in breve tempo si staggionarono con grandissima consolazione del P. Paolo. La somma delle grazie riportate da lui in soltanza fu questa. Ebbe in perpetuo uniti alla medesima li Benesici già posseduti dal Canonico Galeazzo Gabrielli, e allora D. Pietro Eremita. Ebbe inoltre la grazia della conferma per l'Unione perpetua alla fua Congregazione del Monistero di S. Salvadore di Monte. Acuto. Era fituato questo Monistero nella Diocesi di Perugia, e apparteneva alla Congregazione de' Monaci Cisterciensi. Aveva sotto di se molte Chiese, alcune delle quali erano con Cura d'Anime, altre senza. Ora il Pontefice confermò quella Unione, che già era stata fatta in Viterbo, fottomettendo pienamente alla giurifdizione degli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona le suddette Chiese, con autorità alli Superiori pro tempore in avvenire, di visitare, correggere, e mantenere ne' termini del loro dovere li Rettori delle medefime, e fare quant' altro, che paresse necessario, implorato eziandio nelle occorrenze l'ajuto del braccio Secolare, se così facesse di mestieri, pagando ogn'anno li debiti conti, con facoltà ancora di unire, e incorporare in perpetuo al detto Monistero di S. Salvadore altre Chiese, alle quali non era annessa la Cura d'Anime; di quelle poi chel'avevano, riservato il diritto della nomina, e collazione delli Parochi, o Rettori, all'Abate, o Priore del detto Monistero.

Impetrò il Servo di Dio in terzo luogo un Breve Apostolico, da pubblicarsi in Perugia, Todi, Fano, e Fermo contro gli Usurpatori di mala sede, o che nascondessero maliziosamente Beni stabili, mobili, scritture, e cose simili, di ragione degli Eremiti Camaldolesi di S. Romualdo, sotto pena di Scommunica. Il motivo di questo Breve su, perche molti Secolari, approsittandosi della calamità de' tempi, si avevano iniquamente usurpati molti effetti, che si atteneva al suddetto Monistero di S. Salvadore. Ottenne dalla generosità del Pontesse, o la

a fua che han che e fono perci li 29. moti ritor nella per c po, di S. dice . a Mo intro Chie che n quell to ch no li Vail Cava ni, c come ment per la tener

impe

fe fu'

rifoli

glian

nate,

luog}

Erem

Ma ci

Tuo Se

di que

confe

18,2

forte

Giust

grega

def

10.

irla

em-

Vi-

i un

llo=

ne-

20-

ziò

oie-

era

un-

ma

i in

tro

pe•

دے

ap =

) di

1110

in

niti

alli

1¢=

nt

'a=

11=

ea

era

di -

da

di

ر آا

04

Us

vea

00

مدا

conferma, o una nuova Bolla di grazia per l'esenzione da ogni Gabeila, aggravi, o pesi di Comunità, o di Camera, o di qualunque altra. sorte potessero essere allora, e nell'avvenire. Perche poi il P. Paolo Giustiniani non cercava gli avvantaggi soli temporali della sua Congregazione, ma anzi in primo luogo i spirituali, perciò il Pontefice. a sua instanza con un Breve Apostolico concesse tutte le Indulgenze, che si ponno ottenere in Roma, con la visita delle Chiese: le quali hanno la Stazione, à gli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona, che diranno trè volte il Salmo: Laudate Dominum omnes Gentes. lo sono tuttavia di parere, che questa grazia fosse conceduta in Viterbo, perchè il mentovato Breve espressamente è segnato in dettta Città sotto lì 27. di Luglio 1528. ciò non ostante colà non su spedito per qualche motivo à noi ignoto: e perciò sospeso restò il medesimo Breve sino al ritorno del Pontefice in Roma, e del Giustiniani a' piedi del Pontefice nella medelima Città di Roma. Finalmente trattò molto alle strette, per ordine espresso del Pontesice con il P. Abate di S. Paolo in quel tem po, acciò li concedesse il Monistero, con tutti gli Eremitori annessi di S. Silvestro in Monte Soratte, o Sant'Oreste, come comunemente si dice. Già esso era stato abbandonato da' suoi Monaci, e da lui ceduto a Monfignor Gio: Matteo Giberto Vescovo di Verona, che vi voleva introdurre li primi Fondatori dell'Illustrissima Congregazione de' Chierici Regolari Teatini, a' quali detti luoghi piacquero fintanto che non si venne al doverli abitare; perche allora conobbero, che. quelle solitudini montane non erano conforme alla lor idea, e Instituto che professavano. Pertanto pienamente li rinunciarono, e lasciarono liberi alla disposizione del lodato Vescovo di Verona, il qual amava il P. Paolo Giustiniani, e perciò reso consapevole, che questo cercava fimili ritiri, o spontaneamente glie li efibì, come vogliano alcuni, o veramente pregato dal medefimo, facilmente glie li concesse, come afferiscono altri; e questa concessione su fatta sino dall'anno 1526. mentovato, ma non mai eseguita, per varj accidenti, specialmente per la disgrazia di Roma, non avendo potuto allora il Giustiniani ottenere das Pontefice quello, che ottenne in questa sua seconda andata: imperocchè per ordine espresso di Sua Santità l'Abate di S. Paolo mise su'l tapeto quelle difficoltà che li restavano, per venire all'ultima. risoluzione di cedere assolutamente il Monistero di S. Silvestro, con gli annessi Eremitori al P. Paolo Giustiniani, le quali poi tutte esaminate, e spianate, il Papa comandò, che il P. Giustiniani avesse detti luoghi, come membri in perpetuo futuri della Congregazione degli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona. Tanto ordinò il Pontefice. Ma ciò non ostante, non volle Iddio per altissimi suoi fini consolare il suo Servo, nè favorire la di lui piccola Congregazione con la grazia di questi luoghi, perche la morte, la quale sopravenne al Servo di Dio,

impedì l'andare al possessioni detto Monistero, ed Eremitorj opportuinamente in quel tempo, il quale poi trascorso, seco portò altri nuovi intoppi, che solamente diedero luogo a gli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona di professare obbligazioni eterne al Pontesice, per l'animo inclinatissimo, che aveva mostrato in favorirli, e al loro Padre. D. Paolo Giustiniani per le fatiche, incomodi, e viaggi che sossessi per in tutto avvantaggiarli, come poteva.

## Il B. PAOLO GIUSTINIANI si porta al Monte Sant'Oreste, e ivi muore. CAP. XXV.

Ccordato con l'Abate di S. Paolo il negozio di Monte Soratte, si tratteneva in Roma il nostro P.Giustiniani per accomodare gli affari che rimira vano il Sagro Eremo di Camaldoli: ma perche, come si disse nel Capitolo precedente, si era portato à Roma convalefcente, e perche in Roma stessa non si aveva avuto quel riguardo, che richedeva il male grave patito di fresco: anzi si era affaticato di molto (disgrazia ordinaria a chi in sì grande Città si trattiene non per devozione, o curiolità, ma per affari) incominciò ad effere attaccato da una certa languidezza di forze, che in sostanza era febre vera, e febre tanto più nascosta nel sangue, quanto meno scoperta nel polso: laonde i Medici, o molto ben'accorti del male, o niente affatto avvertiti (il che spessissimo accade) la qualificarono per un male, che con una mutazione d'aria sottile, e purgata si saria curato: Pertanto s'incominciò a pensare dagli Amici del Giustiniani, ove meglio egli averebbe potuto portarsi per riaversi. Si secero molti discorsi sopra di ciò, finalmente vinse il parere di quelli, che giudicarono, come era bene l'andare a prendere aria in Monte Soratte; Iontano da Roma intorno a quaranta miglia: molti erano i motivi di questo conseglio, ma l'unico vero, consisteva nella ristessione, che alla fine andava per così dire come a Casa sua, mentre si portava colà, dove il Regnante Pontesice gli aveva fatto cedere il Monistero di S. Silvestro, e gli annessi Eremitori; laonde l'andarvi era un portarvisi, quasi a prenderne il Possesso.

Stabilito questo viaggio come per il più conveniente si mise in cammino il languido Servo di Dio, ed in vece di riaversi alquanto con la mutazione dell'aria, notabilmente peggiorò: sosse l'incommodo del viaggiare a piedi, come era solito di fare, o sosse la qualità dell'aria assai diversa nelle Campagne di Roma, e in cima a' Monti circonvicini: si ridusse a tale stato, che appena vi si potè portare con in faccia il colore di quella morte, che veniva dietro seguendolo, per levare la sua anima da questo Mondo col Passaporto per il Paradiso.

Quì dunque capitò nello stato di salute che abbiamo detto di sopra il P. Paolo Giustiniani; e vi su ricevuto da chi aveva in guardia.

aue'

que'

fool

nesi

hite

to :

**fuo** 

DOL

can

pro

gi

pie

fia e

flit

Ere

ortu-

NOUL

do di l'ani-

dre

erse,

9

atte,

re gli

, CO-

vale-

, che

moi-

r des

to da febre

aon-

verti-

n una

nco-

ereb-

ciò,

bene

rno a

unico

come

ave-

orj ;

e ind

o con

nodo

l'aria

vicie

faccia

leva-

dilo

dia ue'

que' luoghi con la carità, che richiedeva, se non altro l'aspetto indisposto di una Persona Religiosa, la quale anche di sotto a' poveri arnesi tramandava un non sò che degno di venerazione, e di stima. Subito scoppiò il male, e si sece conoscere per assai grave; quindi ebbe per suo sollievo quel tanto, che poteva somministrare la condizione di un'Eremitorio alpestre, e lontano dalla Città, quale era il prenominato; e la febre crebbe in breve di maniera tale, che fece non solamente disperata la sua vita, ma inoltre imminente la morte. Aveva per suo Compagno in quel viaggio un Fratello Converso Eremita, per nome Fra Biagio da Gubbio, e questi vedendo, che per l'acutezza del male il suo amatissimo, e stimatissimo Superiore P. Paolo andava mancando di momento in momento, non potè foffogare in modo tale il proprio dolore nel cuore, che non uscisse al di suori, con un'impeto di sì dirotte lagrime, che il moribondo Giustiniani li diste: E che piangi Fratello? Rispose egli: Piango, Padre mio carissimo, perche la veggo vicino alla morte, enon ha lei in questo passo ne pur uno che gli assista, e li dia, come si sucle, con pierose parole quel conforto, e sollievo, di cui ella puol esser capace in questo punto di tanta affizione. Piango poi , oltre questo, mio buon Padre, perche mi veggo restare privo così all'improviso della sua Compagnia, e tutta la Congregazione perde il Juo Padre il fao Protettore, e il suo Capo.

A questo il servo di Dio con faccia serena ( grande indizio di un. cuore pieno di carità Divina) replicò: Ah uomo di poca fede! Forse il pietosissimo Dio ci mancherà mai? Forse à voi dopo la mia morte, e à me in questo punto mancherà la sua infinita misericordia? Mà se egli sarà sempre in nostra compagnia, non abbiamo bisogno d'altro ajut., nè d' altro consolatore. Stà di buona voglia, che in questo stato non ci mancheranno confolatori:e tù ancora, e gli altri tuoi,e miei Fratelli, averete chi vi proteggerà, chi vi ajuterà, e molto meglio di me vi indrizzerà. Rimetti il tutto a Dio Benedetto, e del tutto, secondo la sua santissima volontà sia egli dispositore, che il tutto sempre dispone a salute delle nostre Anime.

Così disse il P. Paolo per consolazione del suo affitto compagno, e Converso, e rimessosi pienamente alla Divina volontà, stava confortando se medesimo, con la fiducia che li dava il Benservito di tanti anni a Sua Divina Maestà, unica, e vera consolazione di chi si ritrova in quegli ultimi momenti abbandonato da tutti, mà non dal suo Dio, ne da se medesimo; quando ecco appena passata un'ora, con un miracolo, quasi stetti per dire, della Divina Provvidenza, ecco, dissi, entra nella Celletta, ove agonizzava il servo di Dio, uno de' maggiori Amici, che egli avesse trà gli Eremiti della Gran Camaldola. Questo era il Padre D. Gregorio da Bergamo, che dagli Eremitani del P.S. Agostino, per opera del medesimo P. Paolo, era passato a quelli del Sagr' Eremo di Camaldoli in Toscana. Religioso di singolari talenti, che ave-

va governato con molta lode in Posto di Generale tutta la Religione; e in quel tempo si trovava in carica di Maggiore del Sagr'Eremo predetto. Lo accompagnavano perciò un'Fremita Sacerdote, e un Fratello Converso . Se n'andava a Roma per interessi della sua Congregazione, e forse divertì alquanto dalla strada comune, per andare a vedere in Persona que' Luoghi, li quali erano in quel tempo materia di discorsi a' Camaldolesi, per l'unione che doveva, ò si sperava doversi fare con la loro Congregazione; e così secondando uno spirito di curiosità non biasimevole, senza saperlo, servì alla Divina Providenza, che per quel mezzo lo aveva destinato per affistente agli ultimi momenti in questo mondo del suo servo. Imperocchè mentre si resiciava alle radici del monte nel Borgo, portando il discorso, udi raccontarsi, come nell' Eremo di S. Silvestro, il quale era di sopra, stava gravemente ammalato un Padre Eremita del suo ordine; così dissero quelli Uomini, che non sapevano la diversità delle due Congregazioni, e vedevano, che l'esteriore dell'Abito, Barba, e Panno era fimile in tutti. Dimandò eglisubito con minute, e precise parole della qualità dalla Persona, del nome, e altre cose simili: mà essi non seppero dir altro, se non quel poco che poteva prudentemente ricavarsi da una tal quale descrizione superficiale dell'Infermo, laonde egli venne in cognizione, non effer egli, che il suo carissimo, e stimatissimo P. Paolo Giustiniani, e senza frapporre indugio alcuno, con i Compagni accompagnato da una guida, si portò velocemente alla cima della montagna, ove stava l'Eremitorio, che per il fuo buon'Amico,e Fratello era allora un'Ospitale da moribondo. L'amore, e la carità li diede l'ale, per così dire, che però quanto prima fi ritrovò dove giaceva da Eremita Camaldolese il P. Paolo Giustiniani, e giaceva vicino alla morte.

Veduto, e conosciuto subito l'Infermo, mandò lagrime per gli occhi, e con tutto il cuore sù la lingua piangendo teneramente, accostato al suo letticciuolo, li disse: E come qui ci rivediamo in questo stato, amatissimo Padre Paolo Giustiniani? Chi mi averebbe mai detto, che io dovessi trovarvi in questo luogo, e in questo stato? Quanto mi spiace l'essere troppo tardi arrivato quà, perche veggo, che poco potrò impiegarmi per sollievo del vastro male! Pure, giacchè la Divina Provvidenza per vostra, e mia consolazione ha disposto, che forse vi serva negli ultimi respiri del viver vostro, gradite quel poco, che io saprò fare, e dire, per maggior conforto del vostro spirito: giacche veggo disperato quello del corpo. Così dicendo, se gli accrebbero le lagrime, laonde gli affogarono le parole in bocca; e il Servo di Dio, che moriva con l'uso persetto de' sensi, ravvisò, e conobbe l'amico, e Fratello suo, P. Gregorio, e parve che all'udire la sua voce, l'anima si arrestasse nel corpo, per non partirsi da lui, senza prendere il caritativo comiato, perche tutto fi rallegrò in faccia, e respirò al-

quan-

tif

quanto; laonde il suddetto Padre ebbe commodità di suggerirli molti sentimenti di gran devozione, convenienti a quell'estremo. Recitò sopra di lui la consueta raccomandazione dell'Anima, dopo la quale il Sorvo di Dio, raccolto tutto il resto dello spirito, che rimanevagli in petto per breve spazio di tempo, con voce alta, ma tranquilla, e.a. con gli occhi fiffati al Cielo, diffe. Soave è il Signore, e le misericordie sue transcendono ogni altra opera sua. Non per merito mio, ma. per sua sola Divina misericordia, ha egli disposto, e ordinato, che voi carissimo Fratello, e Padre doveste assistermi in questa estrema mia partenza, e che ora con li vostri Santi, e Cattolici conforti mi confermaste nella Fede, nella quale desidero, come ho vissuto, morire. Però rendo. in prima grazie al mio Dio, e Signore, che così ha disposto; poi ancora a voi, che mi avete fatta questa carità; Con tutto lo spirito, e umilissimamente supplico Iddio, che siccome mi sono rallegrato per le cose, le quali così caritatevolmente mi avete suggerite, così degnisi concedermi, che l'anima di me suo indegnissimo Servo lieta ascenda alla superna, e beata sua stanza, e sia fatta degna di starsene a' suoi piedi con gli altri Eletti, nella felicissima abitazione della superna Gerusalemme. Siami Tu ora presente, o Buon GESV', unica speranza mia, solu salute mia, per cui solo vissi, e per cui solo muoro. Ricevi Tu nella tua. misericordia lo spirito mio, il quale io ora raccomando nelle tue mani, perche Tu Dio della carità mi hai redento. Così detto, con faccia allegra morì, come mojono i Santi; rendendo l'anima al suo Creatore con un respiro, che su proprio di chi appunto respira, sollevato da. una granfatica, e non di chi spira dalla veemenza dell'agonia affogato .

Fù d'un'estremo cordoglio al P. Gregorio il vedersi morire su gli occhi, anzi tra le braccia così velocemente uno, a cui portava un sommo affetto, con uguale venerazione; e perche da esso in vita ricevuti aveva molti savori, la gratitudine, la giustizia, e la carità, da lui riscossero un copioso tributo di quelli sentimenti, che sono i più convenienti a un tal tempo. Gli chiuse gli occhi piangendo, e li prego eterna requie, con grandi sospiri. Il sece poi lavare, somministrandoli in buona parte l'acqua servida delle sue calde lagrime, e sepelire con la maggiore solennità, che su possibile nella Chiesa di S. Silvestro. Non si sa il luogo preciso, ma si ha per tradizione, che lo depositasse nella Chiesa inseriore, dove è il Letto di S. Silvestro. Finalmente lui meder simo onorò, e terminò le Sagre Esequie con un'orazione funebre, che mosse tutti gli Ascoltanti a devozione verso Iddio, ed a venerazione

verso il Defonto.

one;

pre-

tello

one,

re in

corli

con

non

quel

iesto

nell'

ala-

non

este-

egli

no.

0000

per-

che

orre

ortò

che

ado.

rima

usti-

gli

000-

elto

det =

into

poca

ivi=

for-

0000

ito s

reb-

ervo

bbe

oce,

dere

, ale

Segui la soprannarrata morte il ventiotto di Giugno, Vigilia de Santi Pietro, e Paolo, l'anno del Signore mille cinquecento ventinove, e di sua età il cinquantesimo terzo, e così accadde in capo addieVita del B. Paolo Giustiniani

diecinove anni in punto del suo vivere Religioso, che però dice bene il P. D. Giovanni Trevisano, non su senza un carattere di grazia speciale implorata, ed ottenuta da chi l'ebbe; Imperocchè ritrovandosi egli negli anni trentatre di sua vita, principio della sua convensione, e andandoli ripensando nell'amarezza della sua anima, e avvertendo, che diecinove anni d'essa in punto aveva consumati, in maniera. che allora ne piangeva i trascorsi, supplicò la divina Clemenza a degnarsi concedergli almeno altrettanto tempo di vita penitente in Religione, acciò nel giorno ultimo de' conti potesse avere questa consolazione, che fossero uguali le Partite del dato, e del ricevuto, come si suol dire, cioè, non fosse stata più lunga la vita peccaminosa, della. penitente. Questa Orazione fatta con devoto cuore, e da anima, che veramente cercava Iddio, fu esaudita benignamente: imperocche finì di vivere Religioso negli anni cinquantatre compiti; laonde diecinove ne menò da Romito penitente, ficcome altrettanti ne aveva viffuti, come diceva egli, da Peccatore.

Vi è ancora qualche apparenza, che prevedesse questa sua selice morte: imperocchè, laddove entrando nella Gran Camaldola aveva chiuse fuori di quel Sagro Eremo tutte le Muse, perche era passato da un favoloso Parnaso ad un mistico Calvario, ove non fanno buona. armonia le Cetre di Apollo, con i Treni di Geremia, e di Davide; laonde non ritrovasi tra tutti i suoi scritti, i quali non essere stati pochi, si vedrà dall'Indice de' medemi, alcuna composizione poetica Italiana, se non quella che riferirò poco dopo, onde essa su il primo, e l'ultimo canto della sua Musa Eremitica, con i dolci accenti della quale nuovo Cigno del Sagro Monte Camaldolese si celebrò poco avanti di morire i propri funerali, almeno prenunciò la vicina sua morte, che scoperta dalla sua Umanità, parve la mettesse in qualche apprensione, non ostante che lo spirito vivamente la bramasse, come quella, per cui mezzo sperava di essere a vedere il suo Dio, il suo GESU', e a godere per un'Éternità beata il suo Signore. Quindi laddove l'altre sue Opere avevano questo titolo JESUS, o CHRISTUS, questa fuori dell' usato porta in fronte SPIRITUS, per additare l'Estro, dal quale ac-

ceso così cantò.

SPIRITUS.

Alla prigion terrena, ove io son stato
Anni cinquantadoi sempre rinchiuso,
Bramo d'uscir quando m'è l'uscio chiuso,
Quando poi s'apre l'uscio non m'è grato.
Sò ben, che questo è un miserabil stato,
E pur ancora starvi io non ricuso:
Habito tal hà fatto il già longo uso,
Che dal mio mal temo esser liberato.

Così questa mia carne, & odio, & amo,

Così il conforzio suo mi spiace, e piace, Che insieme uscir da lei voglio, e non voglio.

Così fuggir questa miseria bramo,

ene

264

losi

ne,

en-

ra

de-

Re-

0П•

me

a

che

ini

0=

u-

ice

eva

da

2

e;

hi,

ıa,

00

VO

0=

a,

C4

Cost lasciar la compagnia mi spiace,

Che ugualmente di star , e uscir mi doglio.

Questo Sonetto fu ritrovato in una cartuccia di carattere del Giustiniani, e scritto con un'impeto d'anima, che non istudiò, ma. sfogò i suoi sentimenti; laonde su un volo poetico del suo spirito, non uno sforzo della fua mente: e sì bella idea egli la prese da un. Paolo Apostolo, che nella lettera seconda a quelli di Corinto significò li medesimi sentimenti, abbenchè con altre frasi, come chiaramente si può vedere nella spiegazione dell'Angelico; essendo il desiderio di andare a Cristo effetto unico della grazia, e quello del vivere, effetto necessario della natura, che non muore mai totalmente, ezian. dio ne' più gran Santi, quali sono senza dubbio gli Apostoli; laonde nel nostro Paolo, li di lui sentimenti non potevano essere nè più veri, nè più Santi, spiccando mirabilmente in essi le vive brame innocenti della natura per il vivere, e i desideri più forti della grazia per il morire, a' quali però conviene, che cedano i primi, mentre non è possibile, in questo stato di penalità, il potere avvanzarsi l'anima alles Porte del Paradiso per diventar Cittadina della beata Gerusalemme, fenza lasciare il corpo in deposito della terra, sino al giorno sospira. tissimo, in cui l'Anima glorificata farà parte delle proprie doti spirituali anche alla carne; laonde il servo, e il Padrone per essere insieme felici voleranno con l'ale dell'agilità, colà verso dove stettero sempre in viaggio ambidue da Pellegrini in questo esilio, e dove anticipatamente si spera essere giunta, ricca di meriti l'anima fortunata del nostro Beato Fratello, e P. Paolo Giustiniani, in premio di quelle tante, e infigni virtù, per mezzo delle quali piamente si può credere essere egli arrivato al possesso di quel premio, che per tutta l'Eternità sarà la mercede de' Servi suoi, e la Gloria de' Santi.

Fine del Secondo Libro.



# VITA DEL B. PAOLO GIUSTINIANI

Institutore della Congregazione de' PP. Eremiti Camaldolesi di S. Romualdo, detta di Monte Corona.

### LIBRO TERZO



Elli due precedenti Libri si è narrato quello, che rimira la serie della Vitadel Beato Paolo Giustiniani. In questo terzo, ed ultimo si descrivono le Virtù più principali, che illustrarono la dilui Vita, e resero preziosa la sua morte. Perche poi ogni cosa hà il suo principio, e la virtù della Fede, che si

chiama Teologica, è il fondamento, e origine delle altre, le quali costituiscono l'Uomo nell'essere di Cristiano, e Cristiano persetto; intraprendendo Io il parlare delle Virtù più principali del suddetto Beato, da questo punto devo tirare tutte le linee, onde si formerà la veduta in prospettiva al merito del medesimo.

#### Della Fede del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. I.

D Enche questa Virtù detta della Fede, si ritrova in qualssia Cristia. no, se veramente sia sedele, non essendo meno impossibile un Battezzato senza Fede Divina, che un'Uomo senz'Anima ragionevole: nulladimeno non è un elogio singolare di alcuno, che la professa, il non esserne senza. Ciò che merita offervazione, con ristessione d'osseguio si è, quando. la medesima si ritrova in un Anima con tale perfezione, che si può dire l'Anima del suo spirito. Dice l'Apostolo, che l'Uomo giusto vive di Fede, Justus autem ex Fide vivit (cap. 17. ver. 17.), e in queste quattro parole c'insegna, che il vero Cristiano. qual si è l'Uomo giusto, si mantiene, e si sostenta di Fede come di un suo cibo, e proprio, e quotidiano, e più degl'altri a lui saporito; di maniera tale che tutto il suo operare sì interno, che esterno, è regolato dalle ma ssime della sua fede, ogni di lui movimento sì spirituale, che altro, hà il principio da questo primo mobile, e nona dà mai un passo nel camino della sua vita, che non sia al lume di questa Virtù, la quale serve come di lucerna a chi sà viaggio in tempo di notte, o. veramente si porta per luoghi oscuri, per i quali è necessaria la scorta di qualche sicura luce, per non incontrare inciampi pericolofi,e schivare qualsisa precipizio, in cui potrebbe facilmente: dare, quando mai a tempo non fossero antiveduti, che per questa cagione fù chiamata sì dal S. Profeta Davide lucerna, (Pf. 105.) e sì dall' Apostolo S. Pietro, lucerna ardente in luogo caliginoso, (2. Petri.c. 1. v. 19.) Perche poi il lume della S. Fede, come che è lume Celeste, e Divino, è un lume vivo avampante, e così è un lume che riscalda, mette in moto, e non lascia mai in ozio neghittoso, chi è investito da esso, essendo proprio del calore il porre in mossa, quanto egli agita co' suoi bollori; quindi in fine la Fede che qualifica, e contradistingue li Cristiani veri da' mezzi morti, è quella Fede viva, la quale opera. per dilezione, e la quale tiene sempre in moto l'Anima, e la rende tanto più attiva con impeti di carità a maggiore gloria di Dio, e. avantaggio del Proffimo, quanto essa più ama cordialmente sì sì l' uno per se stesso, che l'altro in grazia del primo.

Pertanto sono da distinguere in un Cristiano due per così dire, specie, o parti di Fede. Una, che tutta mette il suo capitale in credere ad occhi chiusi, quanto se li propone da credersi dalla Chiesa soto pena d'essere cacciato con anatemi, o punito in essa con supplici, se mai alcuna cosa spettante al dogma si negasse, o si mettesse in Controversia con ostinazione d'impegno. L'altra, di cui è proprio il regolarsi in ogni azione con la regola di quelle massime, alle quali tanto è più attaccata, quanto le stima più vere; di modo tale, che la.

pri-

pri

una

ľU

an

Pri

COI

un

de

e n

ro.

nun

die

Titt

mal

nat

mai

stia.

e un

role;

, il

l'of-

per-

olo 🦡

17.

ano-

i un

:01

-91 f

oiri-

حدال

ne di

em-

ali è

iam-

ente.

ca-

dall'

. I . Va.

ino,

te in.

Mo,

co.

gue

pera

ende

وع

sil'

ire ,

ede=

fot-

icj,

Con-

l re-

tan-

12 ia

prima tutta si restringe nell'intelletto, e se la passa in meram entecredere, l'altra si stende alla volontà, e si esercita nell'operare, con armonia però di sì fatta forta trà quella, e questa, che quanto più l' una specola, tanto l'altra più opera, e in questa forma la prima ajuta la seconda, ed ambedue si danno mano così stretta scambievolmente, che come ho accennato da principio conforme al detto dell'Apostolo, il Giusto arriva nella eccellenza della sua sede a vivere, es mantenersi d'essa, come suo cibo, suo alimento, anzi come sua anima, e suo spirito, richiedendosi tanto a fare, che sia vero il vivere di Fede. Che finalmente, come scrive S. Agostino in più luoghi spiegando la definizione della Fede lasciataci dall'Apostolo S. Paolo nella sua lettera scritta agl'Ebrei a Capi 11. è la Base, il Fondamento, anzi l'essere sustanziale di chi spera con essa ciò che non vede; di maniera tale, che questa Fede è come la vita, e come l'anima, che sostenta. l'Uomo giusto, il quale gettandosi sotto a i piedi tutte le caduche, terrene, e temporali cose, solamente spera, e aspetta le infinite, celesti, ed eterne, quali sono i beni, che promette la Fede a quei che amano Dio. Lo stesso B. Paolo Giustiniani, di cui si parla, trà l'altre opere degni parti del di lui ingegno, e pietà, ci hà lasciato un. Trattato, nel quale mostra che la Vita Cristiana consiste in due cose. Prima nell'Intelletto per mezzo della Fede, e sua Confessione; secondo nella volontà per la dilezzione, ed opere buone.

Non è pertanto maraviglia, se chi scrisse nella forma accennata di questa Virtù, la praticasse poi egli coll'eccellenza, che spicca tanto in tutto il tratto della sua vita nelli due libri antecedenti descritta. E certamente ella vi si vede tale, che se non fosse stata animata da. una gran Fede, non saria riuscita, come si può ammirare in tutto il decorfo delli due libri predetti. Basta fare l'osservazione su la maniera, con cui entrò nella sua puerizia, perche la sua divozione, in. quella età non potea essere essetti d'altri, che d'una Fede virile in un anima da fanciullo. Se poi offervasi la sua adolescenza sotto gl'occhi, e nella pia educazione della sua buona Madre, quanto essa su più illibata, tanto più fù conforme a quella Fede, che tutta tende a rendere fanto chi la professa. Contro i dettami di questa Fede piegò, è vero, il Giustiniani ne' sentieri lubrici del senso avanzatosi nella gioventù, ma fu poi un effetto della Fede, che il medesimo ravvedutosi rinunciasse al Secolo, con vincere selicemente li tanti assalti, che li diede il Mondo, e il Demonio con gl'attacchi del sangue, e con le ritrofie della propria carne. Riducendofi a quel vivere nella gran Camaldola di Tofcana, che non può durarfi lungo tempo con buon fuccesso, senza un continuo rinforzo di spirito, somministrato alla giornata dalla virtù della Fede, che rende l'anima superiore a tutte le massime, non solamente del cieco senso, ma ancora dalla ragione,

244 Vita del B. Paolo Giustiniani

la quale più tradisce alle volte, che il senso medesimo, quando li

suoi discorsi non siano regolati con i dettami della Fede.

Parimente fu un effetto della sua Fede il zelo non mai rafreddato nel promovere l'offervanza della fua professione, e procurare in tutto il corso della sua vita la propagazione di essa fino agl'ultimi consini del nu ovo Mondo scoperto ne' suoi tempi, superando fortemente a questo fine, quanto li convenne di soffrire, sì tra' suoi, che trà gl' Esteri, sì in pace, che in guerra, sì nelle solitudini, che nelle Città, sì nelle Corti, che nelle Campagne, e finalmente sì tra' Soldati, che fra' Togati, ed altra forte di gente, la quale coprendo i piedi con lunghe l'onache, tengono nascosti gl'estremi della sua malizia, che poi si mostra contro della Virtù a suo tempo. Certamente questo tenore di vivere (per non dire della sua morte, la quale corrispose alla vita), fu un continuo esercizio della viva Fede, animata dalla Carità, e perciò tanto attiva, che non finì mai di operare, se non quando terminò il suo spirare, e così la Fede del B. Servo di Dio Paolo Giustiniani non su meramente Teoretica, non su del solo intelletto, non si restrinse nel puro credere, su Fede distesa alla volontà fino coll'operare; quindi fu prattica, e di che forte? Già l'abbiamo veduto.

Che se poi ci piace il considerare con distinzione quella Fede, che pare più eccellente nella venerazione de' fagrofanti Misterj, basta rileggere la sua visita a' luoghi santi della Palestina, e i sentimenti, i quali ebbe nel Calvario, nel Cenacolo, non brevemente fignificati in quelle espressioni, le quali abbiamo riferite nel lib. x. In essi ben chiaramente fi scuopre la finezza della sua credenza, la devozione della sua fede, e la qualità del lume, col quale rimirava gl'Arcani più oscuri della Religione: imperocchè non altronde che da questa suce poteano suggerirseli pensieri sì divoti, e sì sublimi; affetti sì insuocati, e sì profondi, che pareva non credere, ma vedere quello che non vedeva, e sì vivamente credeva. Ma perche parmi, che con queste ristessioni altro non si faccia, che un ripetere il già detto, quasi vogliasi ingrandire una cosa con ramemorarla due volte, riportarò alcuni ssoghi miflici della di lui anima, la quale piena della fua fede non poteva a meno di non dare qualche sfogo a se stessa, di quando in quando, conespressioni degne del suo servore. Fra suoi scritti adunque frequentissime sono le proteste, e professioni della Fede Cattolica Romana. Nell' Archivio del Sagro Monte Corona come accenna il P. D. Giovanni Battista nel primo libro già bastantemente lodato, si leggono le medesime. Fra le altre abbiamo, che parlando in spirito di sede al suo Dio così dice. Signor Iddio, credo fermamente con il cuore, e con la lingua confesso, che io sono, vivo, ed intendo: che io sard, viverd, ed intenderò, e sarà sola qua pietà, e prosseguendo sopra il Simbolo

Apo-

mo

del

323

407

Ca I

aci

230

COR

che

alt

tro

alt Pe

gra

C61

914

ste,

side

ein

bra

VO

na

na

eff

lic.

do li

dato

tut-

onfi-

ente

àgľ

Cit-

dati.

piedi

ZIA s

resto

pole

alla

non

Dio

o in-

lon-

amo

, che

a ri-

juali elle

ente

e, e

Re-

3300

ro-

وسها

ionl

an-

mi-

med

0110

ntile

Well'

anni

100

(uo

nla

270 9

olo

Apostolico, stende una ben esatta Confessione de' suoi Articoli, con molta pietà, e dottrina. Altrove poi tutto servore con espressione della sua sede così ssoga il suo spirito. O gloriosissimo Signore mio Gessù Cristo, il credere in te è la vera, sola, e somma Sapienza. Il sperare in te, è la vera, soda, e insuperabile virtà. L'amare te, è l'unica e perfettissimo quì in terra Beatitudine. Concedimi adunque a Signore, che io viva, e muora nella tua Fede, Speranza, e Carità, acciò doppo il corso di questa vita, sia fatto degno di vedere te, nel quale, quando nonti vedevo, ho creduto: di godere te presenzialmente, nel quale stando lontano hò sperato: e finalmente d'amare te in eterna con pieno e perfetto ardore di carità, il quale stando io in questa carne mortale, in qualche parte, come ho potuto ho amato, di maniera tale che, mancata la fede, e la speranza, solo con un perpetuo vincolo di amore, e di cognizione, inseparabilmente a te unito possa con tutti gl'altri Particologica.

altri Beati lodarti, e benedirti senza fine. Per la solennità della Pentecoste scrisse un'altra professione della fua fede molto diffusa, la quale meriterebbe d'essere qui registrata a parola per parola, per edificazione di chi la leggesse, ma perche saria troppo lunga la relazione, basterà accennarla con dire, qualmente il Beato Servo del Signore Paolo Giustiniani doppo avere confessata con altissimi sentimenti di saggia sede la Trinità adorabile delle Divine Persone nell'unità ineffabile dell'increata essenza, finisce la prosessione di quello che crede, con questi affetti di cuore tutto pieno di una gran fede . Te o Dio, o mio Signore avanti le cose . supplichevolmente con quel culto di latria, che a te folo, e a niuna creatura, è dovuto, venero, & adoro. Credo con il cuore, e confesso con la bocca, e a te per quanto mi permette la mia malizia, e negligenza, io servo, e di questo stesso che io faccio, benche molto assai meno di quello, che dovrei, desidero con tutti gl'affetti a me possibili di fare sempre maggiormente più, e in tutti i giorni di questa mia mortalità, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze mie, e finalmente con tutti gl'affetti miei servirti degnamente, e come è dovere unirmi a te bramosamente. Si protesta poi dopo queste espressioni così cordiali di volere vivere, e morire nella fede della Santa Chiefa Cattolica Romana, e di credere fermamente tutto quello, che essa crede, e determina doversi credere. E questa protesta sa spessissime volte ne' suoi scritti, i quali pone, vuole, e intende, che in ogni cosa siano persettamente soggetti al giudizio della S. Sede, e de' suoi legitimi Prelati, dichia. randosi, di volere per levato, scancellato, annullato, come se mai non fosse stato da se scritto, tutto quello, che venisse giudicato in. essi non consorme esattamente a i dogmi, ed agli insegnamenti Cattolici della nostra Santa Fede Apostolica Romana.

Finalmente il B. Paolo Giustiniani, siccome aveva tenerissima.

246. Vita del B. Paolo Giustiniani divozione alla Santissima Umanità del Signore Gesù Cristo; così con maniera particolare venerava quel Sagramento, che l'Apostolo chiama misterio della fede, perche in esso più che in ogn'altro, per la contradizione, la quale vi fanno, per così dire, tutti i fensi, è necessario il lume vivo della fede, per non perdere la vista ai rislessi degl'umani discorsi, i quali si accordano co' detti sensi. Però verso dell'Augustissimo Sagramento dell'Altare si mostrò sempre divotissimo (come mostreremo a suo luogo) non mancando nelle occasioni di accendere le scintille delle proprie fiamme ne' cuori altrui, specialmente suoi Amici, e confidenti, come quelli, co i quali potea la sua umile modestia parlarne con più franchezza, e libertà di spirito; e in una lettera scritta ad uno di questi, doppo d'avere infinuato, come la vera dottrina si trova in Gesù Cristo, in cui stanno riposti tutti i tesori della Sapien. za, e Scienza di Dio, e che egli folo consecutivamente è il vero libro. in cui si ponno apprendere le verità delle cose più importanti, scrive. Credo, e confesso Signor Gesà Cristo il tuo Sagratissimo Corpo, e preziosissimo Sangue essere veramente il cibo, il sostentamento, e l'unica fermezza delle menti, ed anime nostre, e benche io sia più cieco a tanto lume, che non è la notte al raggio splendidissimo del Sole, pure io credo, conosco, e fermamente tengo, che in quel Sagramento vi sta mirabilmente a noi velato sotto pochi accidenti di pane quell'istesso Altissimo, Gloriosissimo Signore, il quale si rinchiuse ancora nel Seno di Maria Vergine, quel Corpo, che per noi fu conficato in Croce da' Giudei &c. Sapendosi pertanto non solo per quello, che ce ne persuade la ragione, ma per quello di più che ci fa vedere l'esperienza nelle Vite de' più gran Santi, come la divozione di Gesù Cristo Sagramenta. to è stata sempre un dono particolare, che fa la grazia all'Anima di più gran fede, noi abbiamo bene affai motivo di concepire la fingolarità di così ammirabile virtù nel cuore, e nella mente del Beato Servo di Dio Paolo Giustiniani, il quale tra le altre sue divozioni ebbe con maniera particolare quella di Gesù Sagramentato, la quale è tutta in chi si sia di pura sede .

fto

che

Va

311

libe

alla

3772 PUT

ope

21 7

più

Zelo del B. PAOLO GIUSTINIANI per la conservazione, ed efultazione della Santa Fede

CAPPETE

Uanto più viva era nel cuore del nostro P. Paolo la Fede Cattolica Romana, tanto più gagliardamente lo moveva à desiderar la negli altri, e proccurare, à misura delle sue deboli forze, che si mantenesse, ove per la Dio grazia già fioriva, e per Divina Misericordia colà fi stendesse, ove per giudici occulti della suprema Provvidenza, non era ancora stato piantato quest'albero di vita. Di quefto

con

hia-

con.

o il

nani

iftif-

mo-

re le

lmi-

estia

crit-

rina

en-

ro,

ve.

bre-

rica

tan-

9 10

i sta

Al-

o di

ill-

ade

Via

ita-

di

30=

er-

bbe

ut-

to-

ria

V-

100

sto suo santissimo zelo in primo luogo sù una gran prova quell'animo, che egli mostrò per tanto tempo di portarsi all'Indie, Predicatore del Vangelo di Cristo in quelle vaste Provincie, e Propagatore dell'Eremitico Instituto in que' Popoli, che sperava, e desiderava di convertire, acciò non solamente colà si annunciassero à tutti li consegli Evangelici da Missionari Appostolici, mà inoltre si praticassero dalli prefcelti trà medefimi, con quel metodo che porta feco il vivere in Santa Chiefa, con la regola anacoretica del Patriarca S. Romualdo: desideroso che si scrivesse anche col proprio sangue, sparso per la Fede, la medesima Regola, quando altrimente non potesse colà formarsi una copia autentica della scritta, ò stampata con l'inchiostro, la quale. fervisse di esemplare à quanti Codici nell'avvenire si avessero volutoformare di quell'originale : In secondo luogo non sù piccola conferma del medesimo zelo, quanto sece, e operò in occasione del Conciliabolo Pifano, congregato contro il Sommo Pontefice Giulio Secondo. Saputo, che faria andato colà l'Arcivescovo, di Firenze, e conessolui il suo P. Generale D. Pietro Dolsino, per opporsi con gli altri Prelati, e Dottori Cattolici à quella Sinagoga di Malignanti, si adopenò con tutta l'efficacia presso il P. Pietro Quirini, acciocchè prevalendosi di quella grazia che godeva presso l'Arcivescovo, essicacemente scrivesse al detto Prelato, e procurasse di renderlo persuaso, che non doveva prestarsi alcuna ubbidienza al Conciliabolo di Satanasso, mà che zelasse l'onore di Dio, della Chiesa, e di tutta la Religione. Cristiana; che parlasse con tutta quella libertà, che poteva dargli il suo nome, il suo merito, e il suo Posto, il quale essendo di somma. autorità, averia tirato seco tutto il Partito de' buoni, e fatta fronte generosamente con ottimo successo alle truppe de' sediziosi; che parlasse pertanto liberamente, perche in causa illius, parole del Giustiniani, qui tradidit semetipsum libere morti pro nobis, si deve essere. libero con ogni quantunque grande Persona. Soggiunse dopo questo, per soddisfare al debito suo presso Dio, e gli Uomini, di offerira si al Padre Generale, quando così li susse in piacere, di andare seco alla Città di Pisa . E sebbene, (diceva con i soliti sentimenti della sua. umiltà,) io non sono quel servo fedele del Signore, anzitotalmente. inutile ad ogni opera buona ancorchè minima, non che à queste somme: pure in causa del mio Signore, mi pare che non tema qualunque fatica, ò possibile molestia, e persecuzione, e la stessa morte, confidando nel mio Dio, che col mezzo d'inutile, e abjettissimo istrumento, possa. operare cosa di sua gloria. Dobbiamo dal canto nostro fare quel che è possibile à noi, lasciando poi, che Iddio per la parte sua faccia, e cavi dall'opera nostra, ò poco, ò assai, ò niente, come à lui piace; ne vi maravigliate di questo mio desiderio, ò presunzione, perche quanto più vi veggo di pericolo, ò di persecuzioni, ò della morte istessa, tanVita del B. Paolo Giustiniani

to più mi si accresce la voglia. Oh Signor GESV' CRISTO: se da Te viene questo desiderio, e questo pensiero, dammi ancora la fortezza, che io per me non sono atto à sopportare un pulice. Eccomì, Signore, più desideroso di spargere il sangue, e dare l'anima mia per l'amore, per l'onor tuo, che di qualunque contentezza, ò corporale ò spirituale, che in questo mondo potessi sentire; leva Tù da questo pensiero la temerità, e concedimi, che solamente lo sondi in fedele umiltà, che io non mi sidi di me stesso, mà solamente nel tuo divino ajuto, del quale sò di esserne indegnissimo, e fammi questa grazia per tua bontà, che io possa per Te patire ogni ancora estremità, e la morte, e ciò sia anche in soddisfazione di tanti miei peccati, e non voler, Signore, aspettare à castigarmi di essi nel fine, e nell'estremo supplicio, mà in questa vita fammi patire penitenza per essi. Non che sia bastante alcuna mia penitenza à soddissare, quantunque grandissima, mà solo il tuo preziossismo sangue può soddissare a' miei debiti; e il mio patire sia principal-

mente in confessione del tuo santissimo Nome: Così il B.Paolo. Per il che è d'uopo il mettere in considerazione, che da una parte può sembrare la soprascritta esibizione, e desiderio, idea di persona che non bene conosca se stessa, o non intenda, che voglia dire un Concilio Generale, qualunque egli sia; imperocchè solamente Persone di fomma dignità, autorità, ò dottrina fono capaci di comparirvi con buon successo del ben comune, della Religione, e della Fede; laonde essendo il Giustiniani nostro un piccolo Romitello della Gran Camaldola di Toscana, ove, come in altri luoghi simili, lo studio principale è proprio della fantità di quell'Instituto, e la contemplazione, che serve all'Ascetica, cioè allo spirito del ben vivere, non quella. la quale sà per la Cattedra, cioè alle Dottrine più sublimi del ben discorrere, e ben pensare in materie di Divinità, di Bibbie, di Concili, di Canoni, Dogmi, e cose simili. Pertanto devo per un'altro canto avvisare, ò per dir meglio ricordare, che il B. Paolo Giustiniani fù dottissimo. Già si è veduto di sopra nel primo Libro, quanto egli incamminandosi dalle lettere umane studiate in Venezia, fino alli studi più gravi della Filosofia, Legge, Teologia, e Scrittura Sacra, si avvanzasse nell'Università di Padova, à stare al pari de' primi letterati Italiani del suo tempo. Nel fine di questo terzo Libro daremo un' Indice esatto di quanti capi di cose hà scritto il Giustiniani, che mostreranno esser egli stato assai più dotto, e letterato di quello che comunemente si crede. Sicche, quando egli si esibì, e mostrò desiderio, à puro motivo di sostenere la Fede Cattolica Romana, e la Religione in Pisa contro il Conciliabolo colà raunato, pronto a spargervi non meno il sangue, che inchiostro nello scrivere, e sudori nel disputare, non sù leggierezza d'animo presuntuoso, nè presunzione di Eremita. ignorante, mà sì bene una molto lodevole disposizione d'animo, del

pa-

par

pro

ric

to

me

ner.

mul

te p

CK

e ch

taa

rale

rità

COL

ce i

pari dotto, che umile, e devoto, tutto intento al servizio dellamaggior gloria di Dio, à cui non può rendersi maggiore dimostranza di carità, e zelo dell'onor suo, quanto che l'essere desideroso, espronto à sostenere, non meno disputando, che morendo, la verità della sua dottrina, e la fantità della Religione, la quale sola hà, e riconosce per autore il medesimo Dio. Pertanto merita, e lode, e imitazione la generosità, e prontezza d'animo nel Beato Paolo, tanto zelante per la Religione Cattolica, e per la Fede, che al sostentamento, e mantenimento di essa, si esibisce serventissimamente, senza punto attendere à quella sua inclinazione, che aveva alla contemplativa di cose missiche, lungi assatto da' rumori, e strepiti del Mondo, colà dentro i ritiri nelle boscaglie, e campi di Camaldoli, sù i

gioghi Casentini in Toscana.

176

201

ore,

و سے

tua-

las

he io

le sà

be io

nche

pet-

resta

mia

210-

pal-

arte

ona

lon-

ne

con

nde

nal-

ncl=

ne,

lla

die

nci-

can-

iani

egl1

alli

cra,

ette-

un

m0-

CO-

110,

ione

non

are,

ita

del.

Fatta questa breve considerazione, che stimo necessaria per meglio restare informato de' sentimenti del nostro zelantissimo, e cattolicissimo Giustiniani, ritorno à quello, che su'Iproposito di questo capo segue à dire il P. D. Giovanni Trevisano dopo ciò scrisse al P. Generale, confortandolo, e animandolo con queste parole. Utinam conscientiam tu propriam potius audire in omni hoc negotio velis, quam multorum aliorum consilia. Nulla mihi de pietate tua erga JESUM, nulla de Fide ergà Fulium legitimum Pontificem, ambiguitas est. Scio, te pro Fidei Catholica veritate tuenda, atque ornanda, nullum, aut terrenarum divitiarum, aut vitæ discrimen formidare &c. Poscia soggiunge: Sebben forse troppo temerario, non bò dubitato con questa. mia lettera pregarti, e supplicarti per il Sangue sacratissimo di GESO GRISTO, che non voglj abbandonare la causa della Cattolica Chiesa, e che non sii pigro, nè abbi timore à confessare Cristo, e il suo Vicario Giulio Pontefice Romano . Dalla tua Confession e prenderà esempio tutto l'Ordine Camaldolese, e tutti ti seguiranno. Finisce poi la lettera, offerendoseli per compagno, come Figlio ad un Padre. Fù molto grata al P. Generale l'offerta di Paolo, à cui rispondendo, dice: Obtulisti te mihi, sicut pius Filius suo Genitori, & gratias ago tuæ pietati, 🐠 ego nihil magis cupio, quàm ut mecum sis, & mecum labores; nihilaminus mutationis sententia mea causas audi &c. Perche il detto P.Generale non vi andò, e Paolo non potè mettere in effetto li fuoi buoni defiderj, non resta tuttavia, che grandemente non risplenda la di lui carità, e zelo della Cattolica Fede, della difesa dell'autorità della Santa Sede Romana, e del suo legitimo Pontesice.

Bramando poi il B. Paolo l'esterminio, d'almeno un serio rintuzzamento de' Turchi, i quali allora per castigo de' mali Cristiani, con divina permissione erano molto prosperi ne' successi di guerra, e consecutivamente nelle conquiste nelle Terre de' Fedeli, che non sece il nostro B. Paolo, per fare quanto poteva un semplice Eremita suo

Pari ? Teneva egli una molto stretta,e considenziale amicizia,e intrinschezza con Giuliano de' Medici, Fratello di Papa Leone X., e avendo più volte occasione di trattare con lui da solo à solo, volendo anco quando andava all'Eremo di Camaldoli dormire infino nella Cella di Paolo, per il grande amore che li portava, ebbe questa opportuna occasione di discorrere, invitarlo, e di persuaderlo, à proccurare presso il Pontesice suo Fratello, una mossa, e generale spedizione dell'Armi Cristiane contro gl'Infedeli, massime contro li Turchi, per ricuperare la Terra Santa, e i sagri luoghi della vita, e Passione del nostro Signor GESU' CRISTO, quali esso stesso con propri occhi aveva veduti, conculcati, vituperati, e bruttamente violati co i riti dello sporchissimo Maometto. Ma perchè Paolo non poteva essere accanto à Giuliano per sollecitarlo à questa santa impresa con la viva voce , lo faceva con lettere, si ricava, che una volta li scrisse di un tenore, di cui il compendio è questo. Primo l'esortava essicacemente à incominciare à movere trattati con il Pontefice, e con altri Prencipi Cristiani, per movere unitamente le armi contro gl'Infedeli, e che bastava solo appunto incominciare, per isperare felicissimo l'esito; perche sebbene li principi suffero stati tenui, e piccoli, ad ogni modo concorrendovi la Divina volontà, sarebbero cresciuti notabilmente per un felicissimo effetto. Poi, ch'egli medesimo, e il Pontesice stesso scrivesse efficacemente à gli altri Prencipi Cristiani, e specialmente all'Imperatore, esortandoli a concorrere prontamente, e speditamente à questa santa impresa; che Dio averebbe ajutate l'Armi de' Cristiani, quando essi facciano la loro parte, ajutandosi essi medesimi con opere, e mezzi umani, non bastando solamente le parole, e l'Orazioni, (les quali però non si devono lasciare, anzi maggiormente applicarvi tutto lo spirito) perche la divina potenza non vuole sempre operare cost miracolofamente, fenza la cooperazione dell'Uomo. Che Dio lo aveva eletto (era Capitano Generale della Chiesa) per questo effetto, e che perciò doveva lasciare ogni altro pensiero, e tutte l'altre soddissazioni, e passatempi, ne alcun'altra cosa li doveva più piacere, ed esferli maggiormente à cuore, quanto questa santa spedizione, nè doveva avere alcun timore, ubi non est timor: Ne tardamente operare, differire un momento per cosa alcuna, perche all'opere grandi intraprese,e incominciate à sola gloria di GESU' CRISTO, mai non mançano ricchezze, nè forza, nè ingegni,nè mezzi per ridurle à buon fine,anzi tutti gli ajuti umani, e divini averebbe veduto à concorrere à questa santa opera. Che il tutto faccia, e indirizzi, avanti tutte le cose, per il solo onore di GESU' CRISTO, ed esaltazione della sua fanta. Fede, che ne riporterà, non solo immortal lode nel Mondo, mà eterno premio nel Cielo. Che se egli non faceva quest'opera fanta, non. vedeva alcun'altro nel Cristianesimo, che la potesse promovere, en

COL

vita

più

2710

ge

àn

ch

C011 è p

DO.

9120

Ma

to

tat:

condurre à buon fine. Che la vita di Leone Sommo Pontefice suo Fratello era incerta, e che se quello fusse mancato, egli stesso ragionevolmente poteva sperare di sottointrare, così per condizione della. vita, della fama, e del proprio suo nome; e che niun'altra occasione più pronta, più prediletta poteva avere, per meritare presso Dio, di questa &c. in un altra parte così li scrive : Voi à cui GESV' CRISTO mostra di voler dare molti carichi, per la salute del povero gregge della sua Chiesa santa, in questa impresa non siate freddo, non punto negligente, coadjuvate il buon'animo di Nostro Signore vostro Fratello, à unire in tutto con ogni dolcezza i membri col capo loro; questo conviene à Sua Santità, questa da voi deve essere desideratissima impresa, non per gloria mondana, non per altro vano rispetto, mà solo per ultimare in tutto la pace trà Cristiani; incominciando da questo capo, sarà questa prima vostra azione di non piccola speranza à tutti i buoni, che bramano vedere l'unione di Santa Chiesa, che solo aspirano, anzi sospirano alla da Voi tanto bramata spedizione contro gl'Infedeli. che fare così agevolmente non si potria, se trà le membra principali della Chiesa di Dio non fusse una vera, e santa unione.

Delle favole nostre (che tali sono le nostre cose) poco, d niente ci cue viamo rispettivamente a questa, e solo questa ci sa desiderare essere presto con voi; oh quanto chiaramente scorgeremo il bene, che da questa unione è per seguire e voi lo vedete, avendoci più volte detto, che in questo volete mettere ogni operavostra, acciò sia sempre benedetto GESV' CRISTO, il quale incomincia a porvì in mano un capo tale, da giovare alla Chiesa, che altr'Vomo vivo non ha da gran tempo avuto; lodate lui, ringraziate lui, e adoperatevi in modo, che ne abbiate alla sine riportarne merito, e gloria, non quì in terra, ma solo in Cielo. Abbiamo voluto scrivervì per non mancare alle coscienze nostre, crediamo venire presto da voi, e aspettiamo l'avviso vostro con prestezza, e portaremo, quanto ci avete fatto scrivere a Nostro Signore. Al Bembo mille salutì, e voi Magnisco fateci trovare luogo da potere stare da Religiosi per qualche giorno, e allora con voi. GESV' CRISTO vi consoli. Magnisco mio vi raccomando l'onore di GESV' CRISTO, e il benco

della Santa Chiefa fua.

trin-

ven-

an-

Cella

rtue

ura-

ione

per

e det

ive-

del-

can-

ice ,

ر سه

nco-

Cri-

ba-

per-

-no:

r un feri-

Im-

e à

ani »

ere,

tut-

cost

ave-

, e

sfa-

i el-

are,

tra

nca-

,an-

1116-

ole,

nta

etera

0110

2.0

Oltre di questi stimoli, che dava colla viva voce, e sue lettere, procurò Paolo di far risolvere Giuliano, e in conseguenza anche il Papa (di cui ordine, e con la di lui saputa si può credere che operasse) all'
accurata spedizione, sece anche un trattato, o raccolta di tutte le
autorità della Scrittura Sagra, e Sagri Dottori, per mostrare, quanto sempre si giusta la causa per muovere l'Armi Cristiane, e fare la
guerra contro gl'Insedeli, del quale trattato però noi non abbiamo,
se non i primi sbozzi. L'opera persetta stimiamo essere stata presentata al Sommo Pontesse, per commessione del quale, Giuliano aveva

li 2

in-

Papa, come altrove si è detto; e pare, che ciò voglia accennare. Paolo nella suddetta sua lettera, ed in essetto, il Sommo Pontesice Leone doppo aver procurato di mettere in pace tra di loro i Prencipi Cristiani, e di ridurli in concorde lega contro il Turco, sece promulgare, ed intimare la sagra Guerra a Selimo Imperatore de' Turchi, il quale già aveva prese alcune fortezze in Ungaria, e nella Croazia. E sebbene per giusti giudizi di Dio, e forse per li peccati, e discordie del Cristianesimo, non ebbe essetto tanto santa mossa; non resta però, che al nostro benedetto B. Paolo non si deva la conveniente gloria appresso gli Uomini, e merito appresso Iddio, come Autore, e promotore di un'opera tanto buona, e tanto santa per la Cristianità, alla quale ogni Prencipe, ed ogni Persona privata Cristiana dovreb-

be concorrere con tutto il suo potere, e sapere.

Indusse ancora il P. Quirini suo Coeremita in Camaldoli a scrivere una lettera da dettarsi da se alla Maestà dell'Imperadore Carlo V. d' Austria, arbitro in quei tempi delle cose d'Italia, presso cui il mentovato P. Quirini avanti di ritirarsi dal secolo negl'Eremi, aveva avuto l'onore di Ambasciadore a nome della sua Repubblica Veneta, e la. fortuna di riescirne per suo merito con soddisfazione non meno della Patria, che del medesimo Imperadore. Dettò dunque il medesimo B. Paolo la lettera, investendosi della Persona del mentovato Quirini, e li fece scrivere, che non si presentava questa volta, come già soleva. per trattare interessi della sua Patria terrena, la quale dopo, che s'era fatto Religioso Camaldolese aveva lasciata, e da quella ora non intendeva avere in terra più Patria, nè Città permanente, ma che si presentava per trattare con essa gl'interessi della celeste Gerusalemme, Patrio commune ditutti i Fedeli, non per dilatare l'Imperio Veneto, ma per propagare la Cristiana Fede, per espugnare gl'Infedeli, e qui l'esorta a deporre, e lasciare ogn'altra pretensione, che avesse in Italia, e massimamente contro la sua Repubblica, avendo maggiori ragioni sopra Constantinopoli, Alessandria, Gerusalemme, ed altri Paesi occupati dagl Infedeli, potendogliene rissultare di molto maggior gloria presso il Mondo, e copioso merito presso Dio, in prendere le armi contro gl'Infedeli, che molestare l'Italia. Significavali di più il buon animo, ed intenzione per questo negozio del Sommo Pontefice, e di Giuliano suo Fratello, Capitano Generale di Santa Chiesa. Che finalmente questa saria stata impresa veramente degna di Cristiano Imperatore, e corrispondente al glorioso nome di Carlo V. Tutto questo si è cavato da un Sommario, o primo sbozzo di mano del B. Paolo, nè altro ci è restato.

Scrisse finalmente esso Paolo di proprio pugno alla Signoria della sua Repubblica, cioè al Doge, e Senato di Venezia, esortandoli con le più vive ragioni, che li suggeriva il di lui zelo, dottrina, e pru-

den-

denz

diq

nefi

aves

dano

fuo i

Itia

ta A

che

rio (

do r

nità

rita

vio

Ver:

Vitt

tar

ils

dira

un

por

no i

lo il

عے ال

Leo-

Cri-

ilga-

1, 1

اکی ،

irdie

a pe-

glo=

وع

ita,

eb-

ive-

nto-

uto

la

ella

i.no

rini,

200

era

nde-

1078-

tria

per

ta a

11.11-

120

atte

0 16

118-

111-

7/00

1710

0114

om•

to .

ella

n le

ru-

denza a rappacificarli, ed unirli assieme, anche con qualche rinuncia di quel picciolo avvantaggio, che averebbe potuto sperare col beneficio del tempo,coi Prencipi dominanti in Italia, per avere, e più forze, e minori contrasti nel far la guerra per la ricuperazione di quanto avevano perduto in Levante, soprafatti dalla Armata Turchesca, e pensando, che ad un tal fine averia potuto conferire non poco, se il Sosì di Persia attaccando il Turco da quella parte avesse recata una potente diversione alla Gente Maomettana d'Europa. Scrisse ancora al detto Re Persiano. Che più, scriffe finalmente allo stesso gran Signore de' Turchi Selino una lettera Politica, e Cristiana. In questa lettera lodato primieramente il suo gran valore, con cui aveva superato il Soldano d'Egitto, e resosi Padrone di Babilonia, s'insinua a parlare sul fuo defiderio, che si scopriva su l'Imperio di tutto il Mondo. Li mostra suffeguentemente non essere ciò possibile, se non facendosi Cristiano; Quindi passa a discorrere della nostra Religione, e della Setta Maomettana, mette in vista la bruttezza, e falsità di questa, procura di far vedere la bellezza, e Santità di quella; finalmente conclude, che se non abbandona il Maomettismo, non acquisterà nè anco l'Imperio de' Cristiani, e perdendo finalmente il proprio con la Vita, morendo nella fua infedeltà, averebbe infelicemente provate per tutta un'Eternità nell'Inferno, il quale credono li Cristiani, quelle pene che si meritava come Infedele, e come Persecutore ingiusto, e crudelissimo degl'innocenti Cristiani

So, che li Politici del secolo si fanno besse di simili lettere, come dettate più dalla simplicità di un'Eremita, che dalla prudenza di un savio Cristiano, il quale sà, come sogliono considerarsi nelle Segretarie de' Potentati simili insinuazioni, cioè, che non se ne sa conto alcuno. Dagl'Infedeli, in primo luogo, perche non credono: Da' Cristiani in secondo luogo, perche la Politica, dicono essi, è totalmente diversa dall'Evangelio, cioè vogliono dire, non si accordano le massime di Stato, e quelle di Cristo; sicchè li Professori più esatti di queste non s'intromettino a discorrere di quelle: Aizi le braccia all'orazione un Mosè ful Monte, mentre Giosuè mena le mani sul Campo, e la vittoria sarà compita; ma il volere a sola forza di trombe Sacerdotali far cadere smantellate le Piazze a piedi degl'obbedienti, è un miracolo della legge antica: nella nuova si guerreggia in altra maniera, ne il Sacerdozio deve introdurfi negli affari dell'Imperio. Così poffono dire li Politici superbi, e un tal linguaggio va a dichiarare, che non credono gl'Infedeli alle efortazioni de' zelanti Religiofi Cristiani per un capo, e li Battezzati non vi credono per un altro; ma ciò che importa? La vera Politica è quella, che ha per massime fondamentali li dettami di quello, che fa sapere a tutti i Dominanti, Per me regnane i Regi, e il B. Paolo Giustiniani, sebbene con poco profitto presso

i Politici, mostrò il suo zelo per la Religione, e per l'Esaltazione della S. Fede nelle maniere predette, ebbe nulladimeno molto merito presso Iddio, ed è degno di eterna lode il suo piissimo desiderio di fare quello, che non potea, sapendo che da pari suoi non deve ricercarsi se non quel tanto, che essi possono; bastando questo per sar vedere, quanto fossero per fare, se il potere fosse uguale al volere. Laonde per compimento di questo Capitolo mi pare a proposito l'addurre per un altra conferma del zelo per la S. Fede, e sua propagazione in tutto il Mondo, e su qualmente avendo il Re di Portogallo riportate infigni Vittorie contro gl'Infedeli, gloria delle quali fu la presa di Malacca nell'Indie Orientali, riempitasi l'Italia di una sì gran nuova. rimbombarono gl'echi festosi della gran conquista, eziandio nelle solitudini sagre più sequestrate, e rimote da brighe popolaresche, qual erano gli Eremi Camaldolefi, ed il buon Servo di Dio in udire tali echi, giubilando tanto, che non potendo contenere l'impeto della sua allegrezza dentro nel proprio cuore, la dava a divedere in varie forme anche nell'esterno; ringraziando il Dio degl'Eserciti, che avesse data Vittoria al suo Popolo, pregandolo instantemente, a compire tante grazie nella Chiefa, concedendo nuovi trionsi a' Cristiani Figliuoli della medefima!

Nè contento di questo, per cooperare ad ulteriori progressi nella forma possibile ad un solitario suo Pari, scrisse a Sua Maestà il Re di Portogallo una ben lunga, ed elegante lettera di congratulazione per la conquista gloriosa di Malacca, poi un'esortazione prudentissima a. maggiori progressi, non tanto per dilatare il suo Regno in que'vastissimi Paesi dell'Oriente, quanto per ampliare fino colà l'Imperio di Gesù Cristo, e della Fede Cattolica Romana. A un tal fine scriveva, che proseguisse coraggiosamente la guerra contro gl'Infedeli, sicuro che sempre averia avuto dalla sua il Dio delle Vittorie, dal quale sarebbe stato favorito con prosperi successi. Soggiungea, che procurasse a farsi imparare in Europa da Giovani Portoghesi, specialmente Religiosi, le lingue barbare di quelle da noi rimotissime Nazioni, acciò spediti colà alle Missioni, più facilmente vi predicassero il Santo Vangelo, e vicendevolmente là nell'Oriente facesse instruire delle. lingue nostrane, specialmente Portoghese, Italiana, e Latina quella Gioventù, educandola ne' Monisterj, per renderli più atti Missionarj in benefizio de' loro Nazionali, ed altri barbari confini. Li suggeriva doversi mandare tantosto nelle Terre di nuova conquista buoni Predicatori, non tanto di Dottrina, quanto di Spirito Evangelico pieni, acciò con l'esempio de' propri costumi consermassero gl'insegnamenti delle loro Concioni, e Catechismi. Fnalmente comandasse l'ergervi Chiese, e Monasterj, offerendo a' suoi reali comandi la propria debolezza, protestandosi che mandato dal sommo Pontefice nelle

Prov

Prov

Iddi

ugua

par

State

toli

blic.

cora

che i

tefta

conf

lenz

appo

narà

le no

aspet

€hiu

fteff.

la Fe

Chi p

quan

the i

poter

dias

Corr

Dio

te di

petra

aprir

nero

quel

tudir

e del-

erito

li fare

rcarfi

dere,

ionde

re per

n tut-

te in-

i Ma-

ova.

foli-

qual

echi.

e an-

a Vit-

gra-

della

nella

Por-

er la

a a

'va-

io di

eva,

curo

e la-

ocu-

nen-

, ac-

anto

دع[[

iella

ona-

gge-

lico

nfe-

lasse

oroelle Provincie più remote di Sua Maestà, se non avesse potuto servir in altro Iddio, il Papa, e il Re, che morire martire per la Fede, si faria stimato uguale ad ogn'altro più samoso, e zelante Missionario, perche averia parlato in dilatamento della Fede contante bocche, quante sussero state le serite riportate nel proprio corpo da' barbari infedeli: che il sangue da lui sparso saria stata una pubblica Apologia delle verità Cattoliche, e che la morte in pubblico un testimonio autentico alla santità delle medesime. Questa lettera su scritta in latino, e data alle pubbliche stampe, e l'esemplare manuscritto della medesima si conserva ancora sino al di d'oggi nell'Archivio del Sagro Monte Corona, ma benche non intiero, tuttavia in nulla mancante per quello si ricerca ad attestare questa verità, che il B. Paolo Giustiniani su zelantissimo per la conservazione, e propagazione della Cattolica Fede da lui con eccellenza prosessa.

Della Speranza del B. PAOLO GIUSTINIANI CAP. III.

Misura della Fede è nell'uomo giusto la virtù, che si chiama della Speranza. Questa è una come tenera Donzella, la quale sta appoggiata al braccio forte del suo diletto, sicuro che non l'abbandonarà giammai ne rischi ancor più gravi, e negl'impegni di maggior rilievo, imperocche la Speranza è quella virtù, per ragione della quale non è possibile, che alcuno si arossisca, o resti consuso nelle sue aspettative, che aveva serme concepite nella bontà del suo Dio. La Fede ha il fondamento proprio nella parola divina, che rivela misteria La Speranza sta serma su la promessa di Dio, che dà la sua parola a. chiunque di lui si sida, nè è possibile, che manchi mai un Dio a se stesso, che s'è impegnato per chi li crede. Pertanto dove la virtù della Fede è più perfetta, anche quella della Speranza è più eccellente. Chi più crede, più penetra, più intende, & aderisce con più sermezza a quanto Iddio li dice per esser creduto; quindi siegue necessariamente, che intendendo con maniera più penetrante la bontà Divina, e la sua potenza, con più fermezza d'animo sta su l'aspettativa di quanto Iddio Signore anticipatamente li promette, e di quello di più che all'occorrenze de' suoi bisogni si promette dalla generosità onnipotente di un Dio, il quale è tutto per chi gitta in esso lui le proprie speranze. Niente dunque stima impossibile ad ottenersi, e il tutto stima facile ad impetrarsi da quel Signore, che si dichiara non occorrere altro seco, che aprire per così dire la bocca, per ottenere a larga, e piena mano, quan, to fi brama; quindi il nostro Beato Paolo Giustiniani fu in questa generosa virtù molto eccellente: imperocche se lo consideriamo per quello che è il principale oggetto di questa virtà, cioè l'eterna beatitudine promessa a noi altri sedeli in Cielo, non può dirsi mai a bastanza, quanto egli fermamente, e con ogni costanza d'animo si mante-

nesse nell'aspettativa di sì gran bene. I suoi scritti sono pieni di questo spirito. E una tale fermezza era fondata in lui nella cieca fiducia, che aveva ne' meriti infiniti del fuo Signor Gesù Cristo, di cui discorreremo colà, dove si farà vedere, quanto fosse l'amore, e divozione del Giustiniani verso l'Umanità Santissima del Signor Gesù Cristo. Perchè poi la vera Fede insegna, che questi meriti sono un Monte di Pietà, da cui si leva, quanto ci sà di bisogno per mezzo delle nostre opere. buone, nè alcuno può gloriarsi, di avere la virtù per alcuna benche minima azione, o sentimento Cristiano, senza l'ajuto, e concorso della grazia, per possedere la quale non abbiamo merito veruno, perciò il Beato Servo di Dio quanto più diffidava di se medesimo per il profondo umile conoscimento, che aveva del suo niente, tanto più si afficurava riflettendo alla Divinabontà, ed a' meriti del mentovato nostro Signor Gesù Cristo: Quindi temeva niente di tutto quello, che il Demonio alle volte procurava suggerirli al cuore per intepidirlo con la memoria de' suoi peccati. E' una cosa di somma edificazione il leggere solamente que' pochi, e brevi suoi sentimenti, che lasciò scritti nell' esposizione di que' versetti del Salmo centesimo quarantesimo terzo. Allevat Dominus omnes, qui corruunt, & erigit omnes elisos. A me, dice tra le altre cose, misero peccatore soavissime parole dello Spirito Santo? Oh fedelissime testimonianze della grande misericordia del Signore. Allevat Dominus omnes, qui corruunt & erigit omnes elisos. Io, Signore, già prima sono caduto. Cadei misero, e ravvivai, e cotidianamente più proclive alle cadute, cado infelicissimo, e con impeto sempre maggiore precipito all'ingià. Mira Signore, come da me sono caduto, e dicaduto da te. Mira, come corro alle laidezze del Mondo, della Carne, ed alito fetente delli terreni piaceri. Mira Signore in quanto profonda voragine di sceleraggini, ed iniquità io stia sommerso . Da me niente spero di buono : e se attendessi solamente alli miei peccati, dubiterei ancora di sperare in te. Ma considerando alla sua misericord'a in te certamente spero con tutta confidenza, che in me si adempiranno le parole del tuo Profeta. Allevat Dominus omnes qui corruunt. Già replico sono caduto, e di continuo vado cadendo. Alleva ergo me Domine, e talmente sono caduto, ut elisus sim. Sono tutto fracassato, e infranto, e distrutto, ma tu, o Signore, etiam erige elisum. Così in te Signore spera, e confida l'anima mia. Ecco Signore il tuo servo, opera delle tue mani, il tuo vilissimo Schiavo, un vaso vile, ributtato, cadato, infranto, fracassato, e tutto dissipato, ecco, dissi, giacersene nel lezzo fetido di peccati, ed iniquità. Tu piissimo Signore di nuovo dico: Alleva me, erige me. Certo è Signore che questa tua voce, la quale per il tuo Real Profeta intendo, m'è fondamento di grandissima speranza, e mi è di grande consolazione replicare anche con voce più alta a tutto il Mondo. Allevat Dominus omnes qui corruunt: EriEriginato quest dia della na si te m

laon ogge cora dizio fi riff anim refto di co

e nell te spi Effet to a tant non punt

tà de il tut abbo litudi Estat fere

man

mo quel va fe tirò

quai fu .1; pegi

temp

uelto

, che

remo

l Giu-

Perche

Pietà .

pere

enche

della

perciò

pro-

più si

ovato

, che

o con

egge-

i nell'

erzo.

A me,

pirito

lel Si-

elifos.

tidia-

o Jem-

no ca-

ondo,

re 118

nmer-

i pec-

ileria

dem-

uunt.

ego me

Mato ,

osi in

er00 ,

ittato,

iacer-

ore di

ua vo-

gran=

011 200

uunt:

11:

257

Frigit Dominus omnes elisos. Tu adunque sollieva me già caduto, e ruinato, e dirizza, e ristaura me già fracassato, e dissipato: & usa meco questa pietà, giusta alla moltitudine, e grandezza della tua misericordia, e delle tue miserazioni. Se col tuo ajuto non mi levo, se la destra della tua pietà non mi dirizza, certamente per me non vi sarebbe alcuna speranza della mia salute, ma bene spero essere sollevato dalla potente mano della tua Clemenza, che allevat omnes qui corruunt, & erigit omnes elisos, così con tutto il maggior assetto del mio cuore lagrimante prego, e imploro la tua infinita misericordia, per la salute della misera anima mia scaduta, ruinata, e derelitta, che in essa solamente spera, e consida la sua salvezza. Amen. Sono li predetti sentimenti parole sormali del B. Servo di Dio Paolo Giustiniani.

Perche poi la speranza quanto è più viva, tanto più si stende, laonde non si restringe alle sole cose dello spirito, dell'anima, ed a ltri oggetti spirituali, e che si chiamano sovranaturali; ma si dilata ancora a tutto il resto, che rimira la propria persona, secondo la condizione del suo stato; perciò nel nostro B. Paolo la sua speranza non li ristette dentro li soli termini di quello che si apparteneva alla sua. anima, ma generosamente spiccava la sua fiducia in Dio per tutto il resto, che si atteneva alle cose del corpo, e che vi andavano comedi conseguenze infallibili in sequela dello stato, che si era eletto; e nelle risoluzioni ancor più ardue, alle quali si sentiva internamente spinto dallo spirito del Signore, che lo muoveva nelle occorrenze. Effetto di questa sua speranza su in primo luogo abbracciare l'Instituto austerissimo Eremitico Camaldolese, senza punto attendere all tante riflessioni, che la prudenza della carne li suggeriva in ordine al non poter reggere al rigore di un sì arduo Instituto. Perciò senza punto udire le voci interne della fua complessione, delicatezza, emaniera di vivere, avvezzato fino ormai alla virilità nelle commodità del Secolo, e di una Casa ricca, qual era la sua, si ridusse a sprezzare il tutto, confidato nel solo suo Dio, che gli averia data forza più che abbondante per il bisogno, di continuare nelle astinenze, digiuni, solitudine, filenzio, vigilie, falmodia, freddi di Inverno, affanni d' Estate, e in tutti gl'altri incommodi, che seco porta all'umanità l'essere di Eremita Camaldolese. Nè la sua speranza su in un punto minimo delusa; imperocchè le cose tutte li riuscirono assai più facili di quello che si era immaginato. Laonde coll'esempio di se stesso scriveva sempre a' suoi amici, specialmente a quelli, che egli chiamò, e tirò feco alla Religione, facendo loro vedere nella propria persona, quanto è potente l'ajuto del Signore con chiunque confida, e fi fida su la sua parola. In secondo luogo su esfetto di questa speranza l'impegno santo, che prese per ristorare i pregiudizi si spirituali, chetemporali, i quali aveva recato alla gran Camaldola di Toscana la.

Kk

con-

Vita del B. Paolo Giustiniani 258

condizione malagevole de' suoi tempi. Parimente alla sua speranza deve attribuirsi l'idea che concepì, e poi sempre mantenne, di propagare l'Instituto Eremitico del Patriarca S. Romualdo anche fuori d'Europa negl'ultimi confini del Mondo allora nuovamente scoperto. Furono incredibili le difficoltà che se gli attraversarono per distorlo da un tale pensiero; mà egli sempre costante in esso superò ogni intoppo, e si rese superiore a quanto se li sece incontro per trattenerlo.

Che diremo poi di quel generoso rifiuto, che fece sul sagro Monte dell'Alvernia d'ogni temporale sussidio, privandosi animosamente di quel poco di danaro, che aveva ricevuto in Camaldoli per viatico necessario alli dissegnati suoi viaggi? Se ne privò di tal maniera, che nè anche gli avanzorono poche monete da pagare una cavalcatura, in caso che glie ne fosse stato bisogno, come vi fu. Certamente questa risoluzione non ebbe altra causa, che la concepita speranza nell'ajuto di Dio, tenendo per indubitato, che non li faria mancato il bisognevole

Così pure dalla medefima Virtù provenne quell'incominciare che fece la grande fabrica della nuova Congregazione di Monte Corona. per la quale da principio non ebbe altro preparamento, che un puro niente, per quanto si vedeva all'esterno, ma il capitale di tutto quanto si richiedeva, e' lo teneva nascosto dentro se stesso; sicchè poteva dire con il pazientissimo Giobbe: Stà riposta questa mia speranza dentro il mio seno; laonde poi in fatti si vidde, che a suo tempo ebbe in capitale più di quello, che il medesimo aveva bramato. Si mossero tempeste sierissime con turbini assai violenti per ispiantarne le prime fondamenta, ma la sua navicella fermata con quest'Ancora sagra. della sua speranza, si rise degl'Aquiloni più strepitosi, ruppe, e ridusse a niente gl'assalti più minacciosi d'onde infuriate, e in poco tempo vidde la tranquillità da se sperata, e la sua nuova famiglia protetta, ed ingrandita con le Divine benedizioni anco fopra la sua aspettativa. Finalmente viddesi la finezza della sua fiducia nella Divina Bontà nel punto medesimo del suo morire, imperocchè ritrovandosi in Monte Sant'Oreste sù gl'ultimi periodi del suo vivere, nè avendo alcuno, che l'affistesse per conforto del suo spirito agonizante in quel tempo, in cui fino l'Umanità Santissima del nostro Signor Gesù Cristo, a consolazione, e conforto di quegli, i quali erano per credere in lui, ed essere suoi seguaci, si lamentò con sentimenti degni dell'Anima di un Uomo Dio, e Figliuolo naturale di Dio, in dichiarazione di quella pena, che sentiva la fua agonizante Umanità, come priva dell'affistenza, con la quale poteva desiderare la sua naturale inclinazione vedersi graziata dal Padre, e così il Beato Paolo introducendosi da solo a solo a combattere con la morte, che già lo inve

reft de a te p 22 ( dire

Riva

vina

trad

que fpe

all'a

zion tale Die pro

> tell ave vef

tif CU(

cef

ma

60 ,

cran-

di, di

fuo-

oper-

er di-

inerò

trat-

Mon-

nente

iatico che

tura 2

ła ri-

ito di

evole

re ch<del>e</del>

ona,

quan-

oteva

182a

bbe in

offero

prime

agra

e ri-

poco

- סזון

ia af-

Divi-

ovan-

e, nè

zante

r Ge-

10 per

degni

lichia• come

rale

intro-

inver

Ai-

stiva, non si perdè punto d'animo, ma sperò fermamente nella Divina Bontà, che gl'avrebbe mandati gl'opportuni soccorsi; nè su tradita la sua aspettativa. All'improviso, mà a tempo, arrivò a S. Silvestro, ove giaceva egli infermo, il P. Gregorio da Bergamo suo grande antico amico, ed Uomo di spirito, perciò a proposito sommamente per il suo bisogno in cui ritrovavasi, essendo un grande consorto per chi stà sul finire il conversare con gl'uomini in questa vita, l'assistenza di un Uomo, che sa trattare con Dio, e intende bene, che voglia dire il morire. Nell'ultimo capitolo del Libro precedente ne abbiamo portato quanto era dovere, perciò basta quì l'averlo accennato per quello che richiede il doversi sar vedere quanta sosse la fiducia di quella speranza, con la quale il Beato Paolo si mantenne sino agl'ultimi respiri del suo vivere, ed il Signore, che consola tutti, i quali fermamente sperano in lui, benignamente volle rimunerarlo, come.

fperava all'occasioni Parimenti si è veduto nel decorso della sua Storia, che la considenza del B. Paolo Giustiniani fermamente stava come nave in mezzo all'acque su l'Ancora, chiamata sagra, alla misericordiosissima ordinazione, e provvidenza del suo Dio, che governa il tutto; di maniera tale, che era egli uno di quegli, i quali gittato il loro pensiere in. Dio lasciano al medesimo la cura del proprio nudrimento, come parla il Profeta; che però tra l'altre risoluzioni da lui prese a regolar la propria vita, aveva, come il medesimo scrive, anche questa: di talmente fuggire, ed evitare ogni viziosa, e troppa sollecitudine in Dio, niente dovess'essere sollecito delle cose, con le quali il suo corpo si doveva vestire, o di quelle, con le quali doveva nutrire, o sostent are l'anima sua, acciò niente affatto pensando al giorno venturo, potesse avanti tutte le cose cercare il Regno di Dio, e la sua Giustizia.: avendo posta tutta la sua considanza, e speranza nella Provvidenza del suo Signore Iddio, il quale siccome pasce gl'uccelli dell'aria, e veste li gigli de' Campi, così niente egli distidando della sua Divina Provvidenza viveva ficuro, che per sua pietà non avrebbe mancato nè meno a lui di somministrargli, ed aggiungerli tutte le cose a lui necessarie, senza alcuna sua cura, e sollecitudine. Nè questi sentimenti furono nel Giustiniani massime totalmente sue private, e delle quali si contentasse averne, come fanno alcuni, tutto il segreto ne' propri cuori, per paura che in communicarlo agl'altri fossero per riceverne qualche pregiudizio. Nò: quanto aveva per regola di se stesso, tanto procurava di fare massima ad altri, e perciò scrivendo egli al suo Pietro Quirino tra le altre cose di sua edificazione scrive anche questa come massima fondamentale di tutto il resto. Avanti tutte le cose mai non diffidare della Divina Pietà, nè essere troppo sollecito del cibo, e de' vestimenti. Si devono gittare tutti li pensieri, e speranzo KK 2

Vita del B. Paolo Giustiniani

mel Signore, che sostenta gl'augelli, e veste i gigli; che apre la sua mano, e sparge in abbondanza sopra ogni vivente la sua benedizione, nè solumente sopra i giusti, ma eziandio sopra i cattivi sa scorrere la rugiada della sua liberalità. Tanto di propria mano si trova scritto dal Giustiniani in testimonio, o per dire meglio, in dichiarazione della sua fermissima speranza, proporzionata alla sua gran Fede.

## Della Carità verso Dio del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. IV.

A Carità verso Dio, per chi non lo sapesse, non significa altro, 1 che l'amore dell'Anima fedele, la quale essa porta al suo Dio, ed in grazia del medefimo Dio lo diffonde ne' suoi effetti anche al Prosmo fattura cara dello stesso Dio, come vedremo nel Capitolo seguente, essendo questa una legge, anche naturale, del vero amore, non so, lamente lasciare tutto il genio immediatamente nella persona, la quale si ama, ma in grazia di questa amare di buon cuore anche li carissimi di questa medesima persona ben amata, la quale si considera dall' occhio d'amore in tutte le cose, le quali portano il nome, o carattere delle persone che da dovere si amano. Essendo pertanto il nostro Iddio come un Padre amorofo di una grande famiglia, che rimira con affetto ogn'uno d'essa come suo Figliuolo, noi che siamo i Fratelli in questa gran casa, dobbiamo, se amiamo sinceramente il Padre, volerci bene a vicenda, se non per altro motivo, per questo, che si ama quel Dio, del quale tutti siamo figliuoli, servi, sudditi, e fatture. Ora questa virtà, che l'Apostolo dichiara Regina delle altre, e vincolo della Cristiana persezzione, come oro, nel quale s'incastrano le perle, o gemme d'un prezioso monile, nel Beato Paolo Giustiniani non su minore della sua speranza, e della sua Fede.

Già è noto che l'amore anche verso sua Maestà Divina è di due sorte. L'uno si chiama apprezziativo, e l'altro tenero. Alcuni nominarono il primo Amore Effettivo, ed il secondo Affettivo: ma quesse maniere diverse di parlare esprimono la medesima virtù della volontà, la quale è tutta affetto verso il suo Dio, e lo dimostra coll'opere, non contentandosi il vero Amore d'un bel cuore, quando sia d'uopo di una buona mano; e chi si vanta d'amare, ma se la passa in tenerezze affettuose, contento al più di tenere espressioni senza operare, ed anche patire, quando occorre nelle contingenze in grazia di chi si ama, questo è un'innamorato di parole, o d'aria, con cui si somano li sospiri, non di genio, che non è mai contento, se non si ssoga in servizio dell'amico, e di chiunque si ama. Di questa razza di amore si trova molto abbondantemente nelle persone di divozione anon più che mediocre: il primo è raro: E come l'oro il quale viene

fino

fino

gi'e

Ji fi

me. già

mei

ten

dini

rife

Va

alte

verf

pre

Var

a lua

one,

elas

ritto

e del-

iltro,

Dio,

Prof.

uen=

n for

qua-

arif-

dall

ttere

Iddio

affet-

que-

ibe-

quel

uesta

della

e, 0

mie

due

no-

que-

1 VO-

coll'

lo fia

sa in

nera-

ia di

fore

sto

za di

nes

riene

10

26

fino dal Mondo nuovo, e pochi sono che posseggono queste miniere. Il nostro fortunato B. Paolo tuttavia fu uno di questi pochi. Amò Dio teneramente, e fortemente: teneramente co gli affetti, fortemente co gl'effetti. Tutta la di lui vita è un grande testimonio di questo. Senza un grande impulso interno di Carità Divina non poteva un Giovane nobile, e di quella portata che era il Giultiniani, abbandonare li studi secolareschi, ed il Secolo medesimo con la sua vanità, e quanto in esso non può non piacere a chi non ama Dio di tutto cuore. Molto meno poteva abbandonare se stesso, cioè la maniera del suo viver già affuefatto agl'onori, agl'agi, ed alli piaceri del senso; mutandosi con una perfetta trasformazione dell'Uomo vecchio in quel nuovo, che, dice l'Apostolo, si crea secondo Dio in giustizia, e santità di verità, cioè, in giustizia, e perfezione vera, non apparente, obbligandosi a vivere con quella austerità, che porta seco necessaria. mente l'Instituto Eremitico Camaldolese. Nè in questo si dichiarò contento il suo amore verso Dio; imperocchè se ne volle uscire dalla. gran Camaldola di Toscana non a solo fine di piantare in tutto il Mondo vecchio, e nuovo per quanto avesse potuto gl'Eremitorj Romualdini, ma con mira di fare come un favio Vignajolo, che volendo dilatare le propagini di una buona vite, vi lavora intorno con qualche riseccamento di quanto egli giudica superfluo alla buona coltura del tralcio, e li muta il fondo del terreno per avvantaggiarne maggiormente il frutto, che sovente spunta più abbondante da viti piantate in terre tanto più feconde, quanto sono meno pingui, e deliziose. Che però il Beato Servo di Dio Paolo Giustiniani pensò alla sua nuo. va Congregazione con volerla, egli è vero, sù l'idea dell'antica. Camaldolese, ma con qualche ritocco di più fini contorni, e delineamenti, che parevano in alcuni tratti per causa dell'antichità, o alterati, o smarriti: quindi in sostanza rinovò l'antico, e pristino rigore del vivere Eremitico, e se ciò sia argomento del suo amore. verso Dio, ecco come si prova.

Due sono gl'amori, i quali possono regnare nel cuore della creatura ragionevole. Uno è della Carità Divina: L'altro della Filauria, cioè amore fregolato di se stesso. Ambidue sono trà se stessi contrari, più che l'acqua, ed il suoco: laonde mai non possono fare il duvirato nell'Uomo. L'uno, e l'altro vuole essere Monarca; sicchè un solo di essi è capace di signoreggiare da Sovrano, e Beata l'Anima, in cui alza il Trono da Dominante il Divino Amore; siccome guai a quella che sottomettesi alla tirannia dell'Amor proprio. Sono poi i predetti di genj, inclinazione, e costume tanto opposti, che ogn' uno di essi hà per mira di distruggere totalmente l'altro, e per arrivare a questo, quanto essi non sanno? Quali siano li ssorzi dell'Amor proprio contro il Divino, lo mostrano tutti li peccatori, ne' quali re-

gnan-

gnando il peccato ad arbitrio, si riducono i miseri a vedersi spiantate dal cuore anche le affezioni, che la natura medesima ha impresse in ogni cosa verso del suo principio: quindi l'Ateismo, che qualcuno mai ciò non sapesse, faccio intender io in queste peche linee, che siccome è il punto principale, a cui tendono tutte le mire del nemico di Dio, qual'è il Demonio, così il medesimo s'introduce a passo passo nell' Anima con il pretesto d'una piena sodisfazione de' sensi, di maniera tale, che per diventare Ateista, non vi vuol altro che vivere all'Epicurea. Si viva a genio di natura corrotta, e in breve spazio di tempo l'amor proprio avrà il dominio sì fovrano nell'anima, che il medefimo suo Creatore non vi terrà altro dritto, che quello della prima. causa, o di Giudice, voglialo, o non lo voglia, chi ama tanto sestesso, perche questi diritti sono regaglie Divine, delle quali non può da chi si sia la Maestà sua Divina venire pregiudicata. Ma se l'amor di se stesso è sì potente, benchè tiranno, in una Creatura capace di Amore, crederemo noi, che almeno altrettanto non possa quell' Amore, che di sua natura è il Padrone legittimo, e naturale del cuore? Aggiungasi che lui ancora è l'onnipotente; che dunque non farà, ove voglia farla da suo pari, cioè da Padrone dispotico, inde-

pendente affatto, e Sovrano?

Lettore mio amatissimo per colpa mia, e disgrazia non posso di ciò parlartene per esperienza: Ti dirò tuttavia sermamente con la. Dottrina altrui, cioè di quelli che sono divenuti li maestri di Spirito in virtù di una lunga scuola, nella quale sono stati scolari di tutta attenzione, e diligenza fino agl'ultimi respiri del loro vivere. Sappi dunque, ci insegnano questi, che l'amore di Dio rende l'Uomo santamente nemico irreconciliabile di se stesso, e tanto basta. Da qui s'inferisce subito per maniera di conclusione di un principio immediato, che l'anima tanto meno accarezza la sua carne, anzi tanto più disgusta, e perseguita il suo corpo, quanto maggiormente lo spirito della medesima anima è in possesso del Santo Amore; laonde a compendiare un gran Libro sopra questo argomento in poche parole, ecco quello che ne scrive l'Apostolo maestro dell'amor di Dio laureato nel terzo Cielo, o nel Paradifo. Quelli che sono di Cristo per amore di vera carità fovranaturale, la loro carne hanno crocifissa. con tutti i vizi, e concupiscenze, cioè con tutti li desideri, o appetiti della medesima. E bisogna notare la maniera del parlare nell' Apostolo, che non a caso, anzi non senza grande mistero, scrive la crocifissione già fatta, e fatta persettamente, non da farsi poi, o veramente fatta solamente per metà, o almeno non compita. Nò, non iscrive crucifigent, o veramente, crucifigebant all'usanza de' Pittori, che per rendere più scusabili li disetti, che da' più prattici, o con il tempo si scopriranno nelle opere sue, si protestano, che l'

ope-

cruc

ceff:

cro

VO I

mo

gios

gior

gl'a

par

*fcar* 

ogn

rare

men

fe do

pens

lo fi

don

Dio

Co

mu

il G

da q

Cio (

000

non

ma

fuo

que

dub

grin

nta-Te in

mai

me è Dio,

nell'

niera nicu-

mpo

deli-

ma

fer pud

or di

e di

uell'

CHO.

n fa-

nde-

To di

) la

irito

a at-

appt

anta-

s'in-

ato,

dif.

irito

a

ole,

area-

per

illa

ppenell'

ve la

1, 0

No.

a de

ttici »

the l'

opera è incominciata, è imperfetta, non è finita, vi scrivono perciò fotto. Pingebat. Dipingeva. Non occorre pertanto lufingarfi nel Regno dell'Amor di Dio, che basti di poter dire crucifigebat, o crucifiget, crucifigeva, o crucifigerà. Nò, nò: è assolutamente necessario, che si verisichi il crucifixus est, crucifixerunt. La crocifissione della carne s'è già fatta; laonde Spirituali delicati, e non. crocifissi sono fantasmi di spiritualità : Sono maschere: in una parola, pajono, ma non fono quelli, che sembrano. Veniamo adesso al Servo di Dio Beato Paolo Giustiniani. Egli entrò nella gran Camaldola di Toscana, in cui vivevasi con tal rigore di Regola, che lui medesimo con tutto il suo spirito acquistato, doppo il rendimento de' suoi giovanili trafcorsi in Padova, accresciuto in Murano, satto poi di giorno in giorno maggiore con i pellegrinaggi fanti di Palestina, e gl'altri esercizi della sua cotidiana pietà, pratticata sino a quando si partì finalmente da Venezia per farsi Eremita di S. Romualdo in Toscana, replico, con tutto questo spirito si metteva in apprensiones ogni volta, che penfava alla difficoltà del doverla costantemente durare fino alla morte. Ciò non ostante, entrato che egli fu nell'Eremo mentovato, quasi quanto aveva ritrovato in esso di più austero, fosfe delicatezza, o scadimento di spirito in chiunque lo professava. pensò a cose maggiori, e bramò di vedere, come che ritornatovi lo spirito medesimo del Santo Patriarca; laonde poi in propugnandone i confini vi accrebbe tutte quelle osservanze, le quali, grazie a Dio, si mantengono sino al di d'oggi nella non mai abbastanza lodata Congregazione degl'Eremiti Camaldoless di S. Romualdo, detta communemente di Monte Corona. Questo basti pertanto a rendere evidente quanto, e quale fosse l'amore che portava in essetti al suo Dio il Giustiniani.

Veggiamo adesso qual fosse in lui l'amore degl'essetti, che sono stimabili solamente doppo le dimostrazioni reali degl'essetti. Fino da quando incominciò a conoscere la vanità del suo vivere, incominciò coll'amore a correggere i suoi errori, e si mise a scrivere Trattati, o come lui stesso diceva pensieri dell'amor di Dio, e in questi, cosa non disse? Sono tutti pieni d'entusiasmi devotissimi d'assettuosissime espressioni di un cuore, e pentito, e amante. Pentito su la memoria della sua vita passata, amante a' rissessi delle grazie, che alla giornata li dispensava la Divina Carità. In questi ssoghi del suo cuore, quante volte si protesta egli, e promette, e propone, ed in ogni forma a lui possibile più essicace, di non voler amar altro, che l'unico suo Bene Iddio, suo Creatore, e Signore. Sono pieni i suoi scritti di questa sorta di espressioni così tenere, che bene si può avere per indubitato, aver egli molte volte stemprato l'inchiostro con dolci la-grime del suo cuore, che scorreva liquesatto in pianto per le pupille,

264. Vita del B. Paolo Giustiniani

e di avere asciugati i fogli più col servido calore de' suoi sospiri amo

rosi, che con la polvere, e con l'arena.

Impiego la sua penna a scrivere tra l'altre cose di questo argo. mento un Trattato contenente tre modi di Amore con la fotto divisione di altri due modi, con i quali l'anima fuol amare per ognuno degl' accennati tre modi; onde poi ne risultano sei, come specie d'Amori; Infegna ancora in quali maniere l'anima si trasforma nella cosa amata, e in qual modo si deve amare Iddio. Ora, quando l'anima diventa metafisica nell'amare, è un gran segno questa dottrina del profitto in quell" arte, di cui non s'intende veruno, che non la professi, e tanto più chiunque ama diventa in sì bella scuola sottile, e speculativo, quanto più ama, non essendo il maestro di sì grand'arte d'amare, che il medesimo Amore. Chi non ama, può bene a forza d'ingegno concepir qualch' idea d'amante, ma quanto essa comparirà più studiosa, tanto più si darà a vedere per affettata, e chiunque s'intenda delle frasi di questa scuola, subito si avvederà, li sentimenti essere parti speculativi di mente, che ancora ne' Demonj, creature per loro malizia prive d'Amore, potrebbero ritrovarsi, se quei spiriti ostinati nell'odio volessero ridursi a considerare d'amore; e si accorgerà al primo udirli, o leggerli, che non sono affetti concepiti nel cuore, e de' quali mai il cuore è capace, se non lo rende secondo d'essi l'Amore. Scrisse il Servo di Dio B. Paolo questo Trattato, fatto già Religioso, vale a dire già arrivato a scriverne da Uomo in questa materia. Sono opere degne di essere alla luce pubblica per benefizio di tutti simili Opuscoli; ma per ora non si può sar alrro intorno ad essi, che semplicemente accennarli, per mostrare quanto fosse affettuoso nel suo amore di Carità, chi lo scrisse, mentre ancora i voli della sua penna si scorgono essere ratti di Colomba innamorata, ed innamorata del Cielo, verso cui sì alte porta le sue salite.

Sarebbe però un tradire il merito di un'anima così amante, così piena di carità, se affatto si omettesse quì il riportare qualcuno di que' sentimenti, i quali negl'originali riempiono più carte. Il P. D. Giovanni da Treviso mi somministra nella sua Storia, quanto ora siegue: Oh gran carità, diceva il Giustiniani in un'empito del suo cuore; o gran bontà del nostro amorosissimo Dio, che non solamente ci permette, ma di più ci comanda, che l'amiamo, e lo amiamo con tutto il cuore con tutta la nostra mente, e con tutte le nostre forze! Oh uomo, a che sublime stato stato sei inalzato? Puoi, e devi amare una bellezza insinita, una bontà immensa del tuo Dio. Egli stesso t'invita a questa dolcezza d'amarlo, ed espressamente te lo commanda, poichè egli ti ama. Quessio solo à il fine, la perfezione, e l'eccellenza di tutto l'Universo. Precetto certamente primo, e massimo, (come dice lo stesso Dio incarnato) da cui

\$ 21.5 -

ratti
pendo
Tutto
Ci co
pare
lame
altri
ziofi

anche giuste tuo de adun con t

Dio,

polla i

ritrov con qu tu tros ti cere dolcez ni si Stimar Jero : Legrez e gov to que 90 , C amore bene, cofa è i Quello l'uomo è fatto

costars to; ne Deos a ta la co

fà ogni Prattic Olascia; mod

200

degl'

ori;

nata

neta-

uell'

iiun-

più

imo

ulch<sup>3</sup>

id fi

iesta

nen-

ore,

o ri⊲

leg-

cuo-

ervo

già

gne

ma

2C-

Ca-

0110

ver-

uno

D.

fie-

ore;

met-

che

infi-

cez-

egli

cui

rutti i consegli, esortazioni, inspirazioni, ed ogni altro precetto dipendono, come sicri dell'Albero, e la vita eterna istessa come suo frutto. Tutta la legge scritta, tutta la Gerarchia, tutte le Scritture Sagre, estutto ciò che s'opera, a questo divino amore si riferisce, e si rapporta. Ci comanda Dio contanto cuore, e con tanta premura l'amarlo, che pare quasi che del nostro amore egli abbia bisogno, e pure il bisogno è solamente nostro, e la nostra necessità è esirema, che abbiamo d'amarlo, altrimenti come ingrati, e sconoscenti del suo Divino Amore, che graziosamente per solo utile, e benesizio nostro ci osserisce, che dovressimo anche perdere l'eterna Beatitudine, la quale potremo avere con lui, e giustamente saressimo in eterno scacciati dalla sua faccia, & in perpetuo dannati all'eterne fiamme dell'Inferno in pena di non amarlo. Tesadunque, mio solo ed unico amore Dio amo, e voglio amare sempre con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia, e con tutte le forze.

In un'altro luogo: Ahi me misero, scrive, ed in qual modo mio Dio, e Signore ti amerò, che certcandoti ti trovi, e trovandoti ti possa amare, se non ti posso amare, se non cercandoti con desiderio di vitrovarti? Tu adunque mio Dio, che vedi i desideri del mio cuore, con quanto ardore bramo di amarti, degnati di venire a me, accioche tu trovando me, giacche l'anima mia non ha potuto trovare te, mentre ti cercava per amarti, possa trovata da te amarti, tu che sei la mia. dolcezza, la mia hellezza, e la somma felicità mia. Era il Giustiniani sì impossessato di questo divino amore, che diceva, e giustamente. stimava miserabilissimi, ed infelicissimi coloro, che quantunque possedessero tutti i tesori; godessero tutti i diletti, tutti i piaceri, tutte l'allegrezze, e si ritrovassero nelli maggiori onori, preminenze, e dignità, e governi del Mondo, sicche soprastassero ad ogni mortale, con tutto questo però non conoscevano Dio, e l'amavano, e fedelmente servivano, consistendo in questo, diceva egli, la pruova infallibile del vero amore, e ne dava la ragione in questi termini. L'amore che non fà quel bene, che può, non è amore, e però altrove soggiunge: nessuna altra cosa è buona all'uomo, se non adhærere Deo, come dice il Profeta. Questo unicamente è buono, e non altro, nè in Cielo nè in Terra. Et acciò l'uomo possa farlo facilmente, e ad ogni suo beneplacito, l'istesso Dio si è fatto Vomo, ed è venuto in terra à stare con l'uomo: laonde non vi è all'uomo cosa più familiare, che lo siesso Dio, nè più facile quanto l'accostarsi a Dio, perche come dice l'Angelico, benchè ad altro proposito; neque enim est, aut fuit aliquando tam grandis natio quæ habeat Deos appropinquantes sibi, sicut adest nobis Deus noster; e però tutta la colpa è dell'uomo se non si approssima, e non si unisce a Dio; il che fà ogni volta, quando in lui solo crede, spera, ed ama, mettendo in prattica, e nell'esecuzione ciò, che mentalmente conosce daver fare, o lasciare: come lasciare, e sprezzare per suo amore gl'onori, le richezze,

e le dignità, e tollerare pazientemente ogni travaglio, ed anche la morte se sia bisogno, o se sia convenevole. O amor dolcissimo, o amor suavissimo, tu solo sei, che fra tutti li negozi dell'uomo mai non l'abbandoni; Te solo desidera l'anima mia, il mio spirito estremamente ti brama: tutte le mie viscere ansiosamente ti cercano. Te solo voglio, cerco, ed amo, o dilettissimo amor di Dio, che solo sei in questa misera pellegrinazione l'unica consolazione, l'unico viatico, e l'unica felicità per quanto quivi esser può. Siccome tù stesso nella celeste Patria sei il godimento della Beatitudine perfetta, ed eterna. Tu mai non passi, tu mai non manchi, mai non abbandoni colui, che una volta da vero ti strinse, e t'abbracciò, ma lo sai contento, ed allegro in questa vita, e finalmente lo conduci, e lo porti felicemente all'altra beata, ed immortale.

Si trova ancora chi in altro suo ssogo diceva con un profluvio di lagrime spremute dal cuore della sua carità verso Iddio: e come, a quando potrò mai una volta con tutte le forze del mio intelletto cercare, ed intendere, e con tutti gl'affetti della mia volontà abbracciare, ed amare te solo Dio mio, e Signor mio talmente, che niun altra cosa cerchi, intenda, voglia, ed ami, se non te solo con una perpetua, continua, e non mai interrotta esercitazione: Finisce poi esprimendo un suo gran desiderio di conoscere sempre più il suo Dio, non per altro se non per più amarlo, giacchè l'amore è sigliuolo del Bello, e della. Cognizione. Forse con l'estro dell'accennato desiderio formò il seguente Sonetto, che mi piace qui trascrivere come dettatura di ratto celeste, nel quale spicca ugualmente bene il suo Amore Divino, ed il suo spirito.

#### DELL'AMORDIVINO.

SE tant'alto levar posso il pensiero,
Che giunga in parte almen al suo valore,
Sento disfar si dolcemente il core,
Che lingua, o stil non può toccarne il vera.
O felice secreto, e bel sentiero

Per cui mi vai tu sol gridando amore, Quanta mi vien da te gioja, à Signore, Pensando a quel che or sento, a quel che spero.

Bellezza sovra ogn'altra, più che un Sole Sovra le stelle, a te rivolto hò il piede, E seguo amor, che a te mi guida, e duce.

Se ben lontano io stò fisso a tal luce Vedo, che son felice, e chi nol crede Non sà quel, che l'amante ei goder suole.

and a second of a

to 91

Divi

niana

amai

fetti

due

las

77761°

ban-

bras

cer-

à pel-

godi-

u mai

rinle,

final-

rtale.

io di

se; o

care,

e, ed

colas

do un

tro a

lellaguen-

cele-

il fuo

liac-

Giacche poi mi sono indotto a trascrivere in questo Capitolo, come il Beato Paolo Giattiniani, secondo il costume naturale degl'amanti ssogò nel riserno poc'anzi Sonetto qualch- picciolo indizio dell'interno suo amore, con cui ardeva il di lui cuo., acceso negl'affetti del sommo Bene, mi pare cosa non impropria, il trascrivere altre due composizioni poetiche del medesimo estro, e spirito, una delle quali però è impersetta, ed è la seguente.

A Mor con qual dolcezza mi hai legato,

E più stretto mi leghi ad ora, ad ora,

Che i gaudj tuoi mi fai sperare ancora,

Gid son con l'ale tue da terra alzato.

Se v'è tra noi alcun a pien beato

Prima che l'alma sia del corpo fuora,

Quell'un son io: sul ben chi mi innamora

Cagion d'ogni mio ben, e dolce stato.

Quanto sui senza amor, sin qua non vissi,

Se morto sui ben, or vivo, or son levato

Da terra, e ormai al Ciel drizzo il camino.

O avventurato dolce mio destino,

Che bellezza nel petto mi hai lasciato.

Quando d'amarti al fin incominciai
Per tua dolce mercè Signor mio caro,
In un abisso di dolcezze entrai,
Ove non trovo ancor stille d'amaro.

E sono a tal amando giunto ormai,
Che a viver di me stesso fuora imparo,
E vivendo non star in terra mai,
Grazie che a noi dal Ciel piovano raro.

Così da terra, e da me stesso amore
Levandomi con l'ale sempre aperte
Mi porta al Ciclo in sen al mio Signore.

In me non trovo già che questo merte,
Ma sol del sommo Re questo è favore,
Ch'auche agl'indegni suoi doni comperte.

Da simili sentimenti si conosce quanto felicemente il B. Paolo Giustiniani amasse il suo Dio, da cui si prosessava favorito in maniere tanto qualificate, che se ne stimava con modo particolare favorito dalla Divina Bontà; onde pudiche ne faceva anche la sua Musa la testimonianza. Piaccia al Santo Amore fare tutti partecipi di se stesso, e la

Ll 2

Vita del B. Paolo Giustiniani

sua suprema carità regni ne' nostri cuori in eterno come regnò in quello del suo servo il B. Paolo Giustiniani, che di se medesimo così parlava dettando il cuore alla mente li sentimenti, che a noi ha lasciati
scritti per nostra edificazione la di lui penna, la quale scrisse in oltre
al medesimo sine un Opuscolo in nostro volgare con questo titolo Secretum meum mihi. Contiene questo cinque come discorsi; ed il terzo di essi è sopra quelle parole dell'Apostolo: Deus charitas est,
co qui manet in charitate in Deo manet, so Deus in illo. Il quarto poi
è sopra quelle altre parole Amerai il Signor Iddio tuo con tutto il cuor,
tuo, con tutta la mente tua, e con tutte le forze tue.

# Amore, il quale ebbe il B. Paoro Giustiniani verso l'Umanità Santissima di Gesul Cristo. Cap. V.

Hi ama Dio, ama Gesù, e chi ama Gesù, ama Dio, non effendo Gesù Persona diversa da quella di una Persona Divina che è Dio, e fi chiama il Figliuolo, o Verbo Umanato; tuttavia in questo medesimo, ed Incarnato Verbo Divino Figliuolo confustanziale dell'Eterno Padre, che lo genera tra li splendori de' Santi ne' Cieli senza Madre, quell' essere di Uomo, per cui ha Madre qui in terra concepito nella pienez. za della Grazia per opera dello Spirito Santo fenza Padre, alle persone illuminate celestialmente nell'oscura profondità di così grande. Mistero, suggerisce un motivo distinto di amore, che non è nel semplice essere suo Divino: Laonde tutti quelli che sono veri amanti della Divinità, amano con maniera speciale l'Umanità Santissima di Gesù, come quella in cui per una parte abita corporalmente, come parla San Paolo, la pienezza della Divinità per nostra gloria, e per l'altra sono compiti li più alti Misteri della nostra Redenzione per nostro merito; imperocchè non mai un'Uomo ci averia potuto salvare, se non sosse stato anche Dio, nè un Dio averia mai potuto meritare per noi, se non fosse stato Uomo; quindi tutto il capitale di nostra salute deve per maniera tale rifondersi con distribuzione nel Verbo Divino Incarnato, volli dire, in Gesù Salvatore, che l'opere, per mezzo delle quali essa fu eseguita, si riconoscano dall'Umanità sua Santissima, e il valore col merito di cui la medesima su compita, tutto derivi dalla Persona Divina, a cui serviva l'Umanità da essa assunta graziosamente, e unita a se indivisibilmente in unità di supposto, per operare come Uo. mo Dio le azzioni della umana natura a nostro vantaggio.

Pertanto, replico, gl'Amatori veri di Dio con speciale carità divina amano Gesù loro Dio, e Salvatore, considerando quanto egli disse, sece, e patì nel decorso della sua vita, incominciando sul punto stesso del suo essere Uomo nel Seno purissimo della sua Santissima Ma-

dre,

dre,

no I

che

bili

gia

fuo

10

vol

info

dre, fino agl'ultimi respiri del suo penare in braccio alla Croce: Anzi quelli che bene intendono l'Arcano grande, di cui favello, non fanno muoversi con i loro affetti verso la Divinità, se non accostandos. alla Santissima Umanità di Gesù, che è la Porta, per la quale l'Uomo sicuramente, e selicemente si porta al suo Dio, di maniera tale, che chiunque ardisce spacciare accessi fortunati ne' Santuari innacessibili della Divinità, lasciata addietro come dimenticata l'entrata reggia dell'Umanità del Salvatore, da ignorante superbo s'inganna ne fuoi pensieri, ed è sì lontano di colà, ove già si pensa aver inoltrato il piede, che nè meno è arrivato a vederne quella via, che avanti tutto deve incominciarsi a fare per giungere alla soglia. Il nostro saggio Beato Paolo fino da principio conobbe, instruito dallo spirito della fua Pietà; questo gran Dogma, e l'amore suo verso l'Umanità Santisfima di Gesù fu tenero, fervente, e forte. Tenero, perche niente più lo dilettava, che il pensare, parlare, e scrivere di Gesù: Fervente perche ogni volta che pensava, parlava, o scriveva di Gesù, ciò facea con sentimenti molto cordiali, ed amorosi. Finalmente forte imperocchè se il vero carattere di chi ama è in tutto, e per tutto il volerfi accommodare al genio della Persona amata, eziandio nelle... cose di proprio contragenio naturale, come pure di essere pienamente informato di quanto ad esso appartiene; e come non su l'amore del Beato Paolo Giustiniani verso Gesù forte, mentre per uniformarsi, per quanto gl'era possibile, alla sua maniera di vivere, a' suoi insegnamen. ti, precetti, e consegli, anche nel secolo incominciò la solitudine in Murano, dove ritirossi a vivere in una continua mortificazione di fe stesso, vale a dire, in una continua Crocisissione della propria carne, e appetiti della medelima, mantenendo il suo Corpo nella dovuta obbedienza alla Grazia con i digiuni, con i cilizi, con le discipline, e con quelle altre industrie di mortificazione, che facilmente suggerisce lo Spirito di Cristo, quando predomina ne' cuori de' suoi amanti? Perciò le sue meditazioni avevano fino allora per loro soggetto la Vita, Passione, e Morte di Gesù, e in queste sì vivamente si accese il di lui cuore, che per maggiormente penetrare quanto è di più Arcano ne' Misterj, che meditava, volle intraprendere il lungo, e pericoloso viaggio della Palestina, andarvi, e starvi affatto sconosciuto, and corchè bene accompagnato da raccomandazioni, che l'averiano con« tradiltinto come meritava il suo grado, e la qualità della sua Persona. Perciò volle, per imitare l'Umiltà d'un Uomo Dio, fatto povero per noi, camminare, e vivere con gli altri poveri, che ritrovò in quei Santi Luoghi, non avendo altra attenzione, che a rendersi singolare tra essi, con la particolarità della sua divozione, e maniera di vivere umiliata. Per questo distintamente volle vedere, e venerare tutti i luoghi, dove poteva la sua anima trattenersi nella contemplazione de

r so

i quel-

si par-

laiciati

n oltre

olo Se-

il ter-

as elt,

to poi

il cuor

effendo
è Dio,
lefimo,
Padre,
quell'
sienez...
e perande...
emplidella...
Gesù,
la San
a fono
erito,

oi, se deve Incare quail vaPerso-

n fosse

caritàl

iente :

punto a Mari ire,

de' Misterj operati da Gesù, o Predicante, o Pellegrinante, o Pez nante. Per questo poi, in ogn'uno di essi, ebbe tali impressioni il suo suo spirito, che si struggeva in lagrime di devozione il suo cuore, nè sapeva staccarsi da uno di essi per portarsi all'altro, senza sare in pezzi il proprio cuore, per lasciarne almeno parte di lui, ovunque egli si portava con la Persona alla visita delli Luoghi Santi. Da quì avvenne, che non contento di averli veduti una volta, ritornava a venerarli, e perche mai abhastanza non era contenta la di lui devozione, fermamente risolse di dimorare colà per tutto il tempo del vivere, che per Divina Provvidenza poteva sopravvanzarli, e averebbe senza dubbio eseguito un pensiero così degno del suo spirito, se gagliardissimi motivi di prudenza Cristiana propostili da' suoi Amici compagni, non lo avessero persuaso a portarsi seco, ricavata nella propria mente, e cuore tutta la Palestina, con la spelonca di Bettelemme, dove nacque; il Getsemani, ove incominciò, e il Calvario, su le cime del quale compì, morendo in Crocé, la Passione GESU', e tutti gli altri luoghi fantificati dal medesimo, per averli sempre in veduta di memoria, ovunque egli fusse per ritrovarsi, altrove, nella Patria, ed altre Terre di Mondo, che poteva camminare dopo quel viaggio. Finalmente il Giustiniani per amore di GESU', e per imitarlo più espressamente, e al vivo, di prima, ritornato che su in Italia, si portò alla Gran Camaldola di Toscana, per mettersi in un tenore di vita, che fusse tutta, per così dire, di spirito, per rendersi più capace di rassomi. gliarsi alla grande idea di tutti gli eletti, GESU' Crocesisso.

Ma perche corre questa differenza tra gli Amanti di GESU', e quelli delle creature, che questi vogliono essere soli, e i primi non altro bramano, che di avere compagni nell'amore di chi amano essi, non fu contento il suo spirito di vedersi in quella vita accennata. Bramò in prticolare, che i suoi più amici, e diletti abbracciassero la medesima, come si è veduto nel libro primo della sua Vita, e poi si accese di un desiderio sì ardente di farne parte al Mondo Cristiano, che parimente, come già si è narrato, ottenne dal Vicario di Cristo ben ampie facoltà di propagare l'Instituto Eremitico di S. Romualdo in. tutti que' Paesi del Mondo nuovo, che alla giornata si scoprivano, acciò il passo, con cui si avvanzava trà quelle Provincie di conquista la Fede, vi s'innoltrasse con la Fede, e la Religione Cristiana, anche un modo di vivere, il quale sa conoscere quale sia lo spirito di un fedele Cristiano, che veramente ama quello, di cui porta il sopranome, nel vivere, e professarsi Cristiano. Ma perche la Divina Provvidenza voleva felicitare la nostra Italia, e altri Regni d' Europa, con qualche invidia delle altre Provincie battezzate, con la propagazione in esse di un Instituto sì Santo, non potè il Beato Servo di Dio dila. tarla quanto desiderava: tuttavia la portò giù dall'Alpi della Tosca-

na,

ri gli

Aitui

le qu

vi ha

tica

VIVE

quel essa

cola inten

Paol

verse

ogn

rite di

è un

il pa

fi po

fetto

gistr che

den

roc

man

6770

Die

per

fian

o Pea

ii il fuo

e, nè

pezzz

egli fi

lvven-

a ve-

VOZIO=

vivere,

fenza

ardif-

agni,

iente,

cque;

qua-

eli al-

i me-

, ed

, Fi.

iù ef-

d alla

che

omi-

و

n al-

effi,

Bra.

me-

i ac-

che

ben

111-0

no,

uista

an-

i un

1110-

Wie

con

one

ija-

sca-

na, diramando l'acque di Camaldoli per tanti fiumi, quanti sono stati gli Eremi, che dipoi vennero sì da esso Paolo, che suoi sigliuoli in. stituiti nelle Provincie d'Italia, d'Austria, di Polonia, e Ungheria, tra le quali tutte se ne contano fino al di d'oggi, da trentadue: numero, non vi ha dubbio, non considerabile, se puramente si calcola con l'Aritme. tica, ma non piccolo, se si computa quanti uomini si richieggono per vivere in esti, da più che uomini, non potendo mai essere di molti quella grazia, che tanto più si ammira diffusa, quanto più è nota d' essa la singolarità della medesima; essendo questo il carattere di una. cosa molto preziosa, la rarità della stessa. Si esamini dunque bene, e intendasi la maniera di vivere propagata dall'amante di Gesù Beato Paolo Giustiniani, e troveransi tanti testimonj del suo grande amore verso GESU' Crocisisso, quanti surono gli Eremi da lui instituiti, e specialmente con le fatiche, e travaglj, che si lietamente sofferse in ogni una delle fondazioni da se intraprese, e da noi a suo luogo riferite, per quanto portava la qualità della Storia, nel descriversi le vite di queste sorti. Imperocchè per chi ama di cuore, non solamente è una specie di consolazione il patire in grazia di chi si ama, ma anzi il patire volontieri in grazia altrui, esso è il segno delli più veri, che si possano desiderare, per conoscere le qualità del genio, e dell'affetto di chi si gloria di amare. Finirò pertanto quello Capitolo, registrando alcuni sentimenti da lui lasciati alla nostra memoria, perche scritti ad un suo Amico di propria mano, in diverse occasioni, una delle quali fu l'essere stato interrogato da un suo Amico di considenza, che cosa finalmente avesse imparato nella Religione, imperocche rispose in questi termini.

lo bo imparato a conoscere, che il mio Creatore, non avendo bisogno di me, mi creò, per participare la sua Bontà con me, e mi diede quest'essere di molta dignità, se io l'avessi qual mi fu dato, saputo mantenere, e me ne promise un'altro più perfetto, nel quale mi fusse ad esso Creatore si unito, che non riconoscessi me stesso fuori di quello, ne amassi me stesso, se non in lui, e fussi io in lui, & egli in me : & a questo fine mi diede l'intelletto, e la volontà, e intorno a me ordinò molte sue mirabili cose visibili, per le quali passassi alla cognizione delle invisibili, e dell'istesso Creatore: mi ha fatti molti beneficj, e doni, che mistimolano a maggiormente amare il Benefattore, e Donatore Dio . Soggiunge poi la considerazione dell'Incarnazione, Vita, Passione, e Morte di GESU', e da tutte queste considerazioni ricava. grandi motivi di Amore Divino, e mostra, che nel suo cuore eraben grande questo fuoco celeste, che di continuo si andava facendo maggiore, somministrandogli egli alla giornata legna convenienti per ardere, e queste erano quelle specialmente della Croce: laonde si avvanzò a dire: Non desidero per me niente affitto, credetelo, ogni gior -

giorno, (laudato sia Dio) a me più si va mostrando il lume, col quale vedo manifestamente, che ogni altro desiderio, e ogn'altro amore, che di GESV' CRISTO Benedetto, Dio glorioso, e Vomo, è disordinato, e tanto meno amiamo Lui, quanto più amiamo cofa, che non sia lui: e sebbene diciamo di amare detta cosa per rispetto di Dio, nondimeno spesso c'inganniamo in questo amore. Di giorno, in giorno veggo, che la soddisfazione, quiete, e vero gaudio dell'animo nostro, non si può trovare in veruna mondana consolazione, ma solamente nella Croce del nostro Signor GESV' CRISTO Crocefisso: In un'altra congiuntura di sfogare il suo spirito, così spiegò i suoi affetti: Abisso di tutte le misericordie, mio dolcissimo GESU' CRISTO, che non solo ci hai creati, ma ancora nel legno della Croce a guisa di Madre, nel tuo sangue ci hai rigenerati Laonde Pater meus, & Mater mea, con ragione ti posso chiamare piissimo mio GESV'. Ricordati di me, che a guisa di piccolo fanciullo, non posso, nè dimandare, nè formare parola, ma che solo vagisco, e come pietosa Madre porgimi le poppe della tua misericordia, dandomi quello, che sai essermi di bisogno, non quello che io vorrei. Ricordati clementissimo GESV', vero Medico ditutti gl'infermi, di me gravemente infermo, e tale, che non conosco la mia stessa infermità, nè te la sòridire, nè chiederti, essendo io fuori del retto sentimento, la medicina, e l'ajuto che mi occorre; Matu, che benissimo conosci il mio male, con prestezza applica tutto quello, che per la mia salute conosci necessario; e così spero, consido, e senza dubbio aspetto da te, che sei sonte di Bontà verso di me misero fanciullo, muto, senza uso di ragione, e frenetico.

Espose il dottissimo Beato Paolo Giustiniani molti luoghi della. Scrittura Sagra, secondo che coll'occasione del meditare riceveva lume sù le parole divine, e gli affetti della volontà corrispondevano alle cognizioni dell'intelletto; quindi abbiamo, che esponendo quel versetto del Cantico, nel quale Mosè al suo Popolo rammentandogli i favori infiniti, e grandi della Divina beneficenza, tra gli altri dice, che gli aveva fatti bevere purissimi i vini più famosi della Palestina, e ciò esprime con queste parole: fece che bevesse il sangue dell'uva purissimo; esponendo, replico, il Giustiniani dette parole, così esclama, Ab mio dolcissimo GESV', che solo sarà lieto il mio cuore, quando beverà quel vino, il quale solo l'atificat cor hominis, se veramente però beverd Sanguinem uvæ meracissimum: fe lo beverd, dico, purissimo Senz'alcun'altra mistione . Tu Tu sei, caro GESV', il preziosissimo grappolo spremuto sotto il torchio della Divina Croce, e questo preziosissimo vino, che rallegra il cuore di tutti li Fedeli, non è altro, che il tuo Sagratissimo Sangue; quello è, che inebria, e beatistica l'anima mia. Si si, questo bramo, voglio, e intendo di bevere purissimo, senzamistione di alcuna dolcezza mondana, o di fetida insipidissima acqua ter-

900

rena della talm te, per i Cali

nelli

Beitte

tiva a quest pension do quest dio . GES te . e

ma 1

veni

luogo

sperd non l vert dall' mise lo da

dicev do ci Piissi nostr prud tutte nede

ba di te so nè d così

re ri to cid quale

che

dina-

2 lui :

mena

che

li pud

e del

ra di

e mi-

eati,

bas

posso

ccolo

folo

dia,

rei .

, di

ita,

nto,

: 000

te,

6 di

120

111-

1110

nel

lii

e,

, е

716-

a ,

be-

ero

mo

10-

1710

750

rena. Starò fempre unito, a guisa di debolissimo tralcio, ate, vite della vita mia, e con il cuore, con la voce, e con le opere procurerò talmente a te avviticchiarmi, che veramente possa dire, vivo di te, iu te, e per te, e tu dolcissimo GESU' mie vivi in me, acciò finalmente per tua sola misericordia sii fatto degno di bevere, e inebriarmi di quel Calice, del quale tu dici: Calix meus inebrians, quàm præclarus est! Perche veramente allora beverò solamente schiettissimo, e purissimo il tuo preziossissimo vino, quando sarò fatto degno dell'eterna tua mensa nella celeste Patria, del che umilmente te ne prego farmi degno, come tutto ciò lo spero fermamente, considando nella tua infinita Pietà.

Un'altra volta fantamente lamentandofi di se stesso, che si divertiva anche senza volerlo, dall'attenzione al suo Dio, proruppe in. queste doglianze: Oh Dio, come la mia mente tutta distratta in inutili pensieri, mancandogli il gaudio interno, si divaga per diverse cose, cercando quiete, e consolazione, nè la può ritrovare! Ma sò ben io la causa; la causa è, perche, se prima l'anima mia non ha dentro se stessa il vero gaudio, la vera quiete, la vera consolazione dell'anime, cioè il dolcissimo GESU', mai senza questo, può sperare di avere alcuna minima quiete, e minimo gaudio, e minima consolazione. A questa dunque anima mia confidentemente ricorri, e umilmente prega, che si degni di venire in te. E Tu, Signor GESV' CRISTO (Joggiunge in un'altro luogo) di cui dice il Profeta, vias peccatorum disperdet, dissipa, e disperdi, piissimo Signore, le mie vie cattive, cioè i miei peccati, es non la povera anima mia, ma questa revoca, a viis suis malis, ut convertatur, & vivat. Questa sard la singularissima grazia proveni ente dall'abbondanza della tua misericordia, e la grandissima utilità di me misero peccatore, e della tua col tuo Sangue redenta creatura, che solo da te spero, e confido di ottenere.

Esortava i suoi buoni Amici ad avere una grande considenza in. GESU' CRISTO in tutte le loro tentazioni, e travagli: Dobbiamo, diceva, ricorrere considentemente a' piedi di GESU CRISTO, e quando ci pare di non potere sopportare la tentazione, e le affizioni, dirli: Piismo Signore, vim patior; salva nos, perimus, e consessando i la nostra debolezza, e siacchezza per resistere, e poi lasciando ogni umana prudenza, ogni nostro giudicio, e ogni cura di noi stessi dol viamo con tutto l'affetto nostro gittarci nelle onnipotenti braccia di esso GESU benedetto, a lui liberamente, e totalmente commettendoci, come a chi ha di noi maggior cura, che noi stessi avere potessimo, e non essere niente solleciti; nè pensare, nè di sanità, nè d'infermità, nè di vita, nè di morte, matutto liberamente lasciare nelle sue benedette mani. Se così faremo, egli come pietos ssimo Padre, e misericordio sissimo re ricevendoci, ci darà forza, per resistere, e sicuramente ci darà tut-

to cid, che sarà utile per la salute dell'anime nostre.

274 Vita del B. Paolo Giustiniani

Ad un'altro scriveva, così esortandolo: Amate GESV' CRI-STO, confidate in esso, e ricordatevi di lodarlo sempre, ogni giorno, in ogni azione corde, ore, & opere, e la misura di tutti i vostri pensieri, parole, ed azioni, non sia altra, che GESV CRISTO. Seguite, e imitate la sua santa Dottrina Evangelica: non vogliate amare il Mondo, nè cercare que vestra sunt; aut alicujus hominis, sed que sunt JESU CHRISTI. Cercate il Regno di Dio, e la Giustizia sua, che tutte le altre cose di vostro avvantaggio, vi veranno scco.

Scriffe il B. Paolo Giustiniani un Trattato della confidenza, che deve avere l'anima per convertirsi a Dio, e tutto farebbe a questo proposito, ma perche troppo mi diffonderei, accennerò una particella, d'onde possa raccogliersi quello di più, che si tralascia, in quella guisa, che da una parte di qualche Statua satta in pezzi, si ricava la misura di tutta la machina, sebbene se ne considerano le proporzioni; dice dunque l'amantissimo di GESU', B. Paolo Giustiniani, Che doveremo fare pertonto, dopo che averemo peccato, ci saremo allontanati dal nostro Iddio? Forse doveremo morire in disperazione? Dio guardi. Non vuole Sua Maestà Divina la morte del peccatore, ma che si converta, acciò possa vivere, dopo la penitenza, vita eterna coil esso. E se sarà tanto grande il debito che abbiamo contratto per i nostri peccati, con la Divina Giustizia, che niuna penitenza sia sufficiente per estinguerlo, doveremo forse disperare la nostra salute? Ob questo non mai. Che si farà dunque? Il rimedio è pronto. Nou ha mandato nel Mondo l'Eterno Dio Padre il suo Unigenito Dio Figlio GESU CRISTO Signor Nostro, per la salute nostra? Certo che st. E se questo non. ha sdegnato d'abbassarsi tanto per descendere alla nostra umittà, perche noi non doveremo prendere confidenza per innalzarei alla sua bontà, e misericordia? Il quale già nel banco della Croce, con lo sporso del suo preziosissimo Sangue, pagò di rigore per noi tutti il debito, che avevamo con la Divina Giustizia per inostri peccati. A questo dunque piissimo Signore ricerriamo, che come Vomo ha già fatta la penitenza per noi, e come Dio ha farto, che la soddisfazione sia pienissima, e soprabbondante, nè altro ricerca da noi in ricognizione di questo troppo infinito suo amore, se non che lo riamiamo, che lo seguitiamo, che lo imitiamo, & osserviamo la sua Santa Legge, e Precetti. Su dunque confidentemente per Christum Deum, & Hominem, e mediatore trà Dio, e noi, ascendiamo a Dio Padre, e per mezzo dell'Umanità di Cristo portiamoci alla sua Divinità; Per Christum, il quale solo e la via immaculata, camminiamo non con i passi del corpo, ma con gli affetti dell'anima, se vogliamo ritornare a quella prima perfezione della nostra natura; e se desideriamo di poi essere innalzati a qualche partecipazione della Divintà: Che belli sentimenti sono i riferiti del nostro B. Padre Paolo Giustiniani verso del suo, e nostro Signor GESU.

CRI-

rie

m

CRISTO! Ah? che un'anima di questi pensieri, ed affetti non è mai senza quella pienezza, per l'abbondanza di cui così parla, parlando ogn'uno, secondo che si ritrova nelle disposizioni de' suoi affetti; esperciò conchiuderemo prudentemente, per non essere troppo lunghi, il presente Capitolo, essendosi a sufficienza dato saggio di quell'amore, che portava il nostro Beato al Signor GESU' CRISTO.

## L'Amore, e Carità del B. PAOLO GIUSTINIANI verso il Prossimo. CAP. VI.

Ià hò detto, che la Carità si porta a Dio, come ad oggetto T principale de' suoi affetti, e in grazia di questo Dio, si stende ancora al Proffimo, non potendo effere, che fi ami di vero cuoreun'amico, senza insieme amare ancora tutti li ben'amati dal medetimo, specialmente, se questo si sia dichiarato espressamente, che senza l'assetto verso li suoi amici, non si cura, che alcuno pretenda di amarlo. Avendoci addunque il nostro buon Dio fino dal principio del Mondo comandato, che dopo Lui, amiamo il Prossimo, come fratelli tutti di un Padre; e poi essendoci stato il medesimo precetto rinovato, e dichiarato in termini tanto chiari, che niuno può scusarsi, non solo di non saperli, ma nè anche di non intenderli, dal medesimo Signore Iddio Incarnato, posciache interrogato da un Dottore di Sinagoga, quale fusse il massimo de' Precetti nella legge, rispose: Questo è il primo comandamento di tutti, cioè il principale . Ascolta Israelle : Il tuo Signore Iddio , è un solo , e amerai questo Signore tuo Dio, con tutto il cuor tuo, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, e con tutte le forze tue. Il secondo comandamento simile al detto è quest'altro: Amerai il Prossimo tuo, come te stesso. Pertanto l'amore del Prossimo è sempre alla misura dell'amore di Dio, e.GESU' CRISTO, nell'anima, in cui è la vera carità; e perciò veduto quanto amasse il nostro B. Giustiniani, e il suo Dio, e GESU', è buon ordine di cose, il procurare di porre in vista, quanto ancora egli amasse il suo Prossimo con amore di vera carità, cioè, a riguardo del medesimo Iddio, e nostro Salvatore. Sò, che a dimostrare questo, quando altro non vi fusse, basterebbe il ristettere solamente a. quel tanto, che si è registrato nella sua vita, operato da lui in grazia del suo Prossimo, e per suo avvantaggio, non solo spirituale, mà ancora temporale nelle occorrenze, perchè alla fine, si vede nella ferie lunga di tutto il suo operare, da che entrò in Religione, essere. stato il Padre Paolo tutto di Dio in primo luogo, poi tutto del Prossimo, siccome pare ancora, che niente susse di se medesimo.

Imperocche, se lo consideriamo nel Secolo, quanto non seceper ridurre in sicurezza di salute gli suoi amici più considenti, delli

quali frè parlato nel primo Libro in più luoghi? E se lo offerviamo negli Eremi del Patriarca S. Romualdo, che non oprò egli per la. Gran Camaldola in ispecie, e per tutta la Religione in genere? Quanti viaggi non intraprese per Roma, per Firenze, per Ravenna, per Venezia, e altrove, come ve lo chiamava il bisogno? Che industrie non adoperò, e fantamente, per ridurre a compimento lodevole quanto era necessario, per il megliore governo temporale, e spirituale de' fuoi Fratelli Eremiti, e Monaci Camaldolefi? Che fatiche egli tralasciò, che incontri egli sfuggì, a che pericoli, e patimenti non si espose per il ben pubblico? Non ebbe rispetti umani, ma su un eroico imitatore del nostro Santo Padre, che, come scrive S. Pier Damiani suo degnissimo figliuolo: Alzati gli acchì al Cielo, per ubbidire esittamente a Dio, non temeva di spiacere a gli nomini nelle occorrence. Che diremo poi di quel grand'animo, e impegno, in cui si mise di voler propagare l'Eremitico Instituto sino a gli Asiatici, eagli Barbari del Mondo nuovo, acciò non fossero prive quelle genti di quel gran bene, che aveva conosciuto stare nascosto, come in una casa di gran tesoro, nel grand'Eremo di Camaldoli della Toscana. Non tentò egli questo per motivo di carità sopranaturale verso il Prossimo? E per impulso della medesima, a che estremità non si ridusse egli, in uscendo dall'Eremo predetto, e gittandosi in braccio alla. fola Provvidenza, giacchè tanto doveva farsi da lui, se veramente bramava eseguire, quanto aveva da molto tempo dissegnato di fare, come poi fece con il Divino ajuto felicemente, siccome abbiamo veduto? Sicchè tutta la vita sua, da che ravveduto in Padova de' suoi trascorsi giovanili concepì sentimenti di Religione sino agl'ultimi periodi della medesima, su, può dirsi, un esercizio di carità verso il Prossimo, la quale poi spiccò mirabilmente più, che altrove nelle cala. mità di Roma accennate nel Libro antecedente, per riparo delle quali per quanto a lui era possibile nè anche risparmiava la propria vita, finche pote libero portarsi con i compagni, ove richiedeva il bisogno. E così fatte intraprese certamente non sono generosità proprie d'altri, che di quegli, i quali con finezza di carità Cristiana niente stimano la propria vita, ove trattasi dell'ajuto necessario del suo Prosfimo. Tale appunto fu nel Servo di Dio la sua carità anche molto tempo avanti, perchè si ridusse la sua umiltà con massime di prudenza evangelica a lasciarsi promuovere a' sagri Ordini, ed incaricarsi il peso della superiorità da esso già proposto di non accettarli mai in. tempo di sua vita, per quello che riguardava sui stesso, ma propoftogli in considerazione il bene altrui, e persuaso egli dal medesimo, posposto ogni proprio interesse, anche spirituale, con una carità veramente da Paolo, che desiderava esser anatema per bene de' suoi Fratelli, non solamente sparse sudori, mà inoltre desiderd vivamente di spargere anche il sangue, se tanto sosse necessario per il mag-

giore avvantaggio de' fuoi Figliuoli, e Fratelli.

Diceva (tanto capiva egli il vero prezzo della carità) diceva în prima, replico, che la fantissima Carità di Dio è l'albero, da cui nascono, e dipendono tutti li fiori, o frutti di qualunque virtà, o perfezzione, e che tutto quello, che non nasce dall'amore di Dio, abenchà abbia qualche apparenza di bene, e di virtù, è vano, finto, e nell' apparenza ingannevole, mentre appresso Dio è di niun valore, e stima Quindi soggiungeva, che dall'amore di Dio nasceva l'amore del Prossimo, ed a misura di quello che l'uomo porta a Dio, si regula nel più, e nel mena l'amore verso del Prossimo: Diceva che tanto, e non più si poteva conoscere, e dire, che l'uomo amava Dio, quanto mo-Arava di amare lo stesso Dio nel suo Prossimo, ovvero il Prossimo suo nel fuo Dio, alla dicui Immagine conofceva, e confessiva esfere creato, il medesimo, e con il sangue di Gesù Cristo redento. Appoggiato all' autorità de' sagri Dottori diceva, che il Cristiano non può salvarsi. il quale per la salute del Prossimo non sa tutto quello che puole, il che però si deve intendere proporzionatamente secondo lo stato di ciascuno.

Quindi m'imagino, che per una delle principali ammonizioni, ed esortazioni, che ne' suoi manuscritti si leggono, lasciasse a' suoi Posteri Eremiti, e a ciascun'altro che sosse per leggerli, è quella della Carità verso il suo Prossimo, che (come egli dice in un luogo) si deve stendere, e dissondere, non solo in quanto all'assetto dell'animo, ma ancora dimostrarsi con gl'essetti dell'attuale benesicenza, facendoli tutto quel bene, che ad ogn'uno è ragionevolmente convenevole, e questo, diceva, doversi pratticare non con i soli amici, ma ancora con li stessi nemici. Acciò dunque meglio disponesse ad ogni buona opera della Carità verso il Prossimo, quelli che trattavano seco, spesso dava loro le seguenti massime, degne di essere scritte non solamente in carte, o in marmi, bronzi, o ancora diamanti, acciò si mantenghino indelebili per tutti i secoli alla lettura, ed ammaestramenti de' Posteri, ma ancora ne' cuori di tutti gli uomini, acciò si mantenghino indelebili per tutti i secoli alla lettura, ed ammaestramenti de' Posteri, ma ancora ne' cuori di tutti gli uomini, acciò

siano posti in prattica nell'occorrenza. Dice dunque.

Fare al Prossimo volentieri ogni servizio.
 Ricevere da quello con gratitudine ogni benefizio.

3. Procurare più l'utile del Prossimo, che il proprio.
4. Non dire mai parola dura, e disgustevole ad alcuno.

5. Pazientemente non solo tollerare ogni ingiuria, quando si viene fatta, ma nè anche prenderla per tale.

6. All'infermità dell'anima, e del corpo compatire.
7. Mai non mormorare, o dire male del Prossimo.

8. Non giudicare d'altri, ma solamente di se stesso.

9. Prevenire il compagno nel fare qualche servizio.

10. Non aspettare d'essere richiesto, quando puoi intendere il di lui bisogno.

11. Pensare i bisogni del Prossimo.

12. Scusare sempre nell'animo il Prossimo.

13. Preferire ogn'uno a se stesso.

14. Con discrezzione trattare con ciascheduno; cioè, nè troppo familiarmente, nè troppo rusticamente all'occorrenze di conversare con esso.

15. Agl'infermi porgere ogni servizio, sollievo, ed ajuto.
16. Finalmente desiderare, e sare al Prossimo tutto quello, che

ragionevolmente si desiderarebbe fatto a se stesso.

Quali ricordi in tutto quello che gli era possibile, tanto da suddito con i suoi Fratelli, quanto, anzi maggiormente, da Supe-

riore, e Prelato prattico verso i Sudditi.

Per impulso della sua carità verso il Prossimo era tutto suoco, e spirito nelle occorrenze di assistergli, ed ajutarlo come poteva, per consolare gli afflitti, consermare i deboli, e ridurre al buon sentiero li traviati dal cammino della falute, facendo questo caritativo ufficio con la voce, e con la penna: Con la voce esortando, ammonendo, pregando, e supplicando ancora, se era necessario di così fare, per ammollir i più duri, e muovere li più protervi: Con la penna, scrivendo lettere, se non poteva compire in altra forma a' doveri della carità, che li stava tanto a cuore, del che riporterò non piccole prove nel Capitolo seguente. Intanto qui proseguendo l'incominciato, diremo quasi parte della sua carità, come negli Eremi, ne' quali si ritrovava, o Superiore, o Suddito, aveva, e mostrava ogni sollecitudine, e attenzione, per follievo, e conforto degl'infermi, visitandoli frequente, e consolavali, proccurando di attentamente servirli, in quanto poteva conoscere esser loro necessario, sì in materia di spirito, che di corpo.

Verso li poveri di Cristo si mostrava tutto viscere di carità (scrive il P. D. Giovanni Trevisano), non solo volentieri, e caritatevolmente ricevendoli, mà ancora invitandoli a venire all'Fremo, per vicevere quella poca carità, che poteva somministrare ad essi, la sua (per ordinario) estrema povertà: anzi quando sapeva il bisogno, e poteva, non aspettava di esser richiesto, mà spontaneamente loro mandava la lemosina, tenendo impressa nella sua mente la sentenza di Cristo, che disse: Quod uni ex minimis meis secistis, mihi secistis. Anche alli suoi Fratelli absenti stendeva la sua carità, perchè per essi serventemente orava, e faceva orare: così ancora per li morti, per i suffragi de' quali non permetteva dilazione alcuna, mà voleva, che pun-

sualmente fussero fatti.

Per compimento di questo Capitolo mi piace accennare un suo

S d n vi

Ti

Tr ma ve c'a der

Zic

fi; che abl e cl bra

abb è co rifie ftro

chan fopr

ze t per virt Trattato manuscritto, che mirabilmente comprova quanta, e quale fosse tenera, e universale la sua carità verso il Prossimo. E' comune il dire, che è una specie di consolazione l'avere a parte delle proprie pene, compagni, onde corre il proverbio.

Giova nelle miserie aver compagni, Per sentir chi nel mal seco si lagni.

Sentimento, che hà la sua verità in qualche buon senso, cioè quana do le disgrazie, ò le cose le quali affliggono, sono non meno comuni, che inevitabili, imperocche in tal caso, è qualche sollievo il vedere non se solo, mà ancora gli altri soggetti alle comuni disgrazie, non potendosi allora rinfacciare ad alcuno, come cosa tutta. sua, o colpa, o pena la sciagura che comprende tutti nel male. Ciò non ostante, il B. Paolo non poteva udire questo proverbio, come dettato contro le massime della carità, e perciò si pose a scrivere un Frattato molto dotto contro d'esso, come massima crudele, ed inumana, provando con ragione affai efficace, e sommamente pia, doversi affatto sbandire dal Mondo, conchiudendo, che anzi è cosac'animo Cristiano, non riputare sollievo suo proprio alcuno, il vedere il Prossimo nelle miserie, anche a se stesso comuni; mà anzi in un'animo veramente Cristiano, essere una grande aggiunta di afsizione alle proprie pene, il vedere, o sapere altri alli medesimi mali foggetti. Tanta era la carità del nostro amoroso Padre verso gli altri, che riputava suoi mali propri, li mali d'essi. Mà questa appunto è la vera carità del Prossimo, perchè dovendost amare come noi stefsi; e amare, non essendo altro che un voler bene, come può dirsi, che uno voglia bene ad un'altro, quando non desidera, e gode, che abbia del bene, almeno conveniente al suo stato? Ma posto questo, e chi non sà, qualmente in virtù del medesimo principio, per cui si brama, e si hà piacere, che l'amico si trovi felice, altrettanto non si abbia della pena, in vederlo misero, sconsolato, ed afflitto? Non è cosa dunque conforme alla carità il sollevare li propri mali, con la rissessione, che non si è solo in patirli, secondo li sentimenti del noftro B. Giustiniani, il quale per maggiormente mostrare la sua carità, e accendere un sì bel fuoco ne' cuori altrui, compose un'Opusculo latino, intitolato: De destrina Christi, ad conservandam cum omnibus charitatem; e un'altro in lingua volgare in cui il quinto Discorso è sopra le parole, Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuor tuo, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, e con tutta la virtà, e forze tue. Tanto stava a cuore la santa virtù della carità. E questo basti per rendervi informato, o Lettore, in che grado fusse la predetta, virtù nel cuore del nostro B. Paolo.

Amore, e carità del B. Paolo Giustiniani verso li suoi poco bene affetti, d persecutori, se ne aveva.

Cap. VII.

Nche la Santità più fina hà i suoi emoli. La virtù più persetta li suoi nemici. Perche l'amore, e l'amicizia non può ritrovarsi, che nella conformità, e fomiglianza del vivere, e de' costumi : dove questi sono differenti, bisogna che vi sia dell'antigenio, e della. varietà negli affetti. Poi già è noto, che siccome tutte le virtù vere fono carissime Sorelle, che si amano scambievolmente, nè l'una d'esse può stare senza la compagnia delle altre, per contrario, il vizio, siccome non si accorda sempre con tutti quelli del suo genere, onde molti vizj sono trà se opposti, così maggiormente è contrario alla virtù, nè può vederla. Un virtuoso sopporta facilmente in pace il viziofo à se contrario, quando non abbia motivo ragionevole di praticare seco diversamente, essendo parte della virtà il tollerare con. quiete d'animo chi la molesta. Non così fà il vizioso: per avere egli meno, ò niente di arrossirsi di se medesimo, pretende che tutti siano, ò si faccino simili à lui, nè potendo far altro contro li più costanti, li perseguita, gli odia, nè cessa mai di fare loro guerra, finche egli persevera nel vizio, ò quelli si conservano nella virtà. Provatutto questo l'esperienza d'ogni giorno. Rende la verità del fatto indubitabile l'accaduto à quello, che l'Appostolo chiama autore, e confumatore della nostra Fede, GESU' CRISTO. Chi più santo di esfo, che era il Santo de' Santi, e quello con la fola grazia del quale si fanno tutti li Santi? e pure, chi di lui più invidiato, odiato, perseguitato, combattuto, e maltrattato? basta leggere gli Evangelj, i quali fono la storia di Fede della sua vita, incominciando dal punto della sua santissima Concezione, sino all'ultimo suo fiato nella Croce. Chi legge, e crede questa grande Storia, non hà più da dubbitare, nè maravigliarsi, che gli uomini dabbene siano malvisti, e maltrattati da tristi, perche alla fine, li servi non ponno, nè devono essere di condizione più avvantaggiata de' padroni; e a' Discepoli basta. che siano, come sono li loro Maestri, per insegnamento del medesimo Signor GESU' CRISTO, il quale prevedendo, e premunendo i Discepoli, e altri seguaci suoi, contro tutti gli avversari, e avversità, che loro sovrastavano, disse: Non vi rechi stupore il vedervi innocenti în voi stessi, e ciò non ostante, perseguitati da gli altri, che non saranno simili à voi, e che si chiamano di Mondo: sappiate, e avvertite, che così hanno trattato me, prima di voi. Se voi fuste del Mondo cattivo, come sono essi, certamente il Mondo vi amerebbe come suoi, mà perche, per grazia mia, voi non siete di quelli, da questi sie-

te

pr

ifte

mo

te odiati. Ricordatevi addunque sempre delle mie parole. Non è il servo più del suo Signore: se hanno perseguitato me, perseguiteranno ancora voi altri, niuno scolare stà sopra il suo Maestro. E' assai per esto. che sia trattato, come il suo Maestro. Se dunque dicono male di me, quanto peggio parleranno di voi? Pertanto fe ancora il servo di Dio Paolo Giustiniani ebbe de' motivi da esercitare la sua carità verso il Prossimo, praticandola come si vederà in appresso, non deve recare pregiudicio alcuno alle altre sue virtù, quasi che il non essere amato da tutti, e in grazia di ciascuno, susse colpa, e non disavventura. e molte volte, un'effetto necessario del merito. Anzi deve offervarsi, con quali finezze la esercitò con questi tali, non essendovi alla fine prova più chiara, più vera, e più certa della vera carità del Prossimo in un Cristiano, e in chiunque professa la vera sequela del santo Vangelo di GESU' CRISTO, quanto l'amore, di chi non ama, e voler bene a chi maltratta. Non vi è pietra di paragone più fina di questa per conoscere l'oro vero dall'artificiale, il quale imita quello nel colore, ma non puol fingerlo nella sodezza, e nel peso. Veggiamo però la carità del Giustiniani in questo punto, che può sare da se solo un Capitolo non corto, come io lo trovo nel P. D. Giovanni da. Treviso, il quale ha trattato il medesimo in modo tale, che io hò stimato bene trascrivere di peso una parte del medesimo.

Sebbene i fervi di Dio non tengono alcuno per nemico loro, perche amano tutti indifferentemente collo stesso amore de' l'rossimi, nondimeno l'amare l'uomo, chi l'odia, chi lo perseguita, e chi li fa male, o nella vita, o nella robba, o nella fama, ha in se difficoltà molto particolare, e ricerca fortezza d'animo molto grande, e superiore alla naturale inclinazione della natura corrotta, che è di odiare, chi li fa. male. In questo amore, nel quale vi puol essere mescolanza d'amor proprio, e ricompensa, o interesse umano, ma che ha solamente, o puramente Dio per suo fine, si conosce una chiara, e manifesta testimonianza della perfettissima carità del vero servo di Dio: perche perdonare al suo inimico, farli bene, e pregare per esso, e anco nell' istesso punto, che stà da quello patendo il male, e il danno, amarlo con isviscerato amore, non per alcun rispetto umano, ma per solo amore di Dio, è effetto solamente di una virtù, e forza sopranaturale, che non solo è difficile, ma impossibile a tutte le sorze naturali dell'uomo, se non sono fortificate, ed elevate dalla grazia di Cristo,

il quale amò li suoi nemici, e diede la vita per essi.

Questo è il Precetto speciale di Cristo, e che principalmente costituisce il sedele nel numero de' Cristiani, e veri seguaci di Cristo; perche sebbene sù detto anticamente, che si amasse il Prossimo, e si odiasse l'inimico, lo vi dico (comanda Cristo) amate li vostri nemici, e sate bene a quelli, che vi odiano, e pregate per quelli, che

Nn

vi perseguitano, e calunniano; e benchè presso alcuni per la loro meschinità pare impossibile d'osservarsi, considerando essi le loro pure naturali forze, onde dicono che bastarebbe non odiare l'inimico, ma che l'amarlo, e farli bene non lo può patire l'umana natura, alla quale però, se si considera, ajutata, e avvalorata dalla grazia di Dio, la quale a tutti dalla sua Divina misericordia si dà sufficientemente, non solo è impossibile, ma se le renderà ancora molto facile, perche Cristo non ha comandate cose impossibili, ma persette, e fattibili con la sufficiente virtà, e sorza, che ci dà, volendo noi di questa valerci. Questo egli non solamente ha prima insegnato col suo esempio, ma ancora innumerabili Santi, e buoni servi di Dio, e Cristiani lo hanno pratticato, e facilmente posto in esecuzione.

Anzi se tutte le altre opere buone pare che vi possa essere qualche scusa per non farle, nell'amare il suo inimico non ve ne puol essere veruna. Può ben dir alcuno. Non posso osservare verginità, non posso pratticare una povertà Apostolica, non posso digiunare, o fare altre austerità di vita, ma non potrà mai giustamente dire. Non posso amare, perche per fare questo non v'è bisogno di sar viaggi, d'affaticare, d'andar all'Oriente, o di navigare nell'Occidente, essendo dentro del nostro cuore l'amore dell'inimico, dipendente dalla nostra libera volontà; e però non in lontani paesi, ma dentro di noi si trova quello che da noi ricerca Cristo benedetto: così sopra questo particolare discorre il massimo Dottore della Cattolica Chiesa Geronimo.

Santo.

Nell'offervanza di questo Precetto il nostro B. Padre specialmente. fi fegnalò, autenticandoli non folo con l'affetto, ma ancora con gl'effetti vero discepolo seguace di Cristo, e buon Cristiano. Vediamone le prove. Prima diremo, che Paolo mai tenne alcuno per suo inimico; anzir tutti coloro, che lo perseguitorno, lo maltrattorno, e lo ingiuriorno, tenne sempre per amici, e suoi benefattori, e diceva, che aveva grande consolazione d'essere biasimato, eriputato per pazzo, e che avrebbe voluto, che tutti lo avessero vilipeso, e ingiuriato nella sua propria faccia per maggior sua confusione, ricevendo tali trattamenti per gran. di favori, e per lui molto giovevoli, non curandosi punto dell'opinione degl'uomini più di quello, che avrebbe fatto per il cadere, o non cadere d'una foglia d'un albero; tanto stimava il benesizio, che da quelli per se stesso ne ricavava, professandone anche obbligazione a chi li faceva le medesime ingiurie. Onde in un altro luogo esprime l' amore, che portava a suoi nemici, col dire, che l'amico si ha da amare in Dio, e l'inimico per Dio: anzi quanto è dal canto nostro, mai si hà da tenere, o reputare alcuno per nostro inimico: e per quelli che ci odiano, abbiamo da proccurare di fare loro ogni beneficio, e quando altro non si può, dovemo pregare Iddio per essi di tutto cuore; e.o.

977

poi

questo era l'insegnamento che dava à tutti i suoi discepoli, massime nelle grandi persecuzioni che patirono per l'Eremo di Ancona ( come altrove abbiamo scritto) cioè, che sopportassero pazientemente, e che continuamente facessero ferventi orazioni per i loro persecutori, perche (foggiungeva) vederete, che subito i tuoni, e la fiera grandine loro si convertiranno in molta, e molto profittevole pioggia. Secondariamente questi atti di somma carità, di compatire, e pazientemente sopportare i suoi inimici, e pregare per loro, l'esercità Paolo, quando per aver diffeso il suo Eremo di Camaldoli, incontrò l'odio, le maledicenze, e mali trattamenti di molti secolari, che non cessavano di sempre con aspre, e maligne parole, offenderlo, ingiuriarlo, e provocarlo. Contuttociò egli, che sempre ebbe pia mente, sebbene era informatissimo degli andamenti, e persecuzioni loro, sopportava pazientemente, e rendendo loro bene per male, orava continuamente per quelli che lo perseguitavano, e come sordo non udendo, e come muto non aprendo la bocca sua, sopportò lungamente con somma benignità, e amore verso loro, l'impertinenze, e i deliramenti de' medesimi: tutto per amore di Dio.

come stolto dissimulando

Ricordevole poi del detto di Cristo, che dice: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est Regnum. Cœlorum: veramente per la giustizia (come abbiamo veduto) pati il nostro B. Padre; altrimente non è vera virtù quella pazienza, à cui manca la giusta causa del patire. Quando videris aliquem, dice S. Agostino, gravia pati, noli continuò laudare patientiam, quam non ostendit, nisi causa patiendi; quando illa, (cioè la causa) bona est, tunc ista (cioè la pazienza) vera est; Mà quanto in tutte le occasioni del patire di Paelo, fusse buona, e giusta la causa, abbastanza apparisce chiarissimo da quello, che si hà scritto; e perd vera, meritoria, e cristiana fù la di lui pazienza: e perche l'ardente fuoco dell'amore di Paolo non poteva esfere estinto, diraffreddato con l'acqua dell'altrui odio, quindi avvenne, che lisuddetti mali, poco, d nulla lo pungevano; imperocchè essendo avvezzo alla pazienza, e da tutto cavando bene, e profitto per se, appena nelle grandi avversità poteva sentire un poco di disgusto. Anzi in simili casi di persecuzioni, soleva egli dire, che allora andava molto prosperamente per lui, quando era d'ogn'intorno circondato dalle avversità, e oppresso da gravi insulti, come per l'altra. parte averebbe stimato il negocio andare male per lui, se avesse veduto, che tutte le cose li fossero andate, e successe prosperamente, e secondo il proprio desiderio; e però amava, e pregava di cuore per quelli, che li porgevano tale bevanda, che sebbene al senso amara, sapeva tuttavia, che gli era molto salutifera per l'anima, giusta il detto: Tanquam aurum in fornace probavit electos Dominus, & quasi holocausti hostiam accepit illos.

Mà è mirabile, potentissimo, ed efficacissimo il rimedio, che egli usava per dissenders, e liberarsi dalle insidie, dalle violenze, e mali trattamenti, che continuamente gli andavano alcuni facendo, degno di essere praticato da ogni buon Cristiano, ed era, che frequentemente, quando non era ancora Sacerdote, faceva la Comunione, e ogni giorno celebrava, già fatto Sacerdote, per maggiormente fortificarsi à sopportare, anche qualunque maggior travaglio, e ad esempio del suo Signor GESU' CRISTO, maggiormente s'infiammava verso i suoi persecutori, pregando per la loro illuminazione, e salute; che questo era il maggior bene, il quale egli potesse fa-

re loro, provveniente da un puro, e sviscerato amore.

Per conservare l'amore verso i suoi avversarj, e per sapersi regolare nelle continue afflizioni, e ingiurie, che pativa da loro, si aveva prescritta una Santissima regola, scritta come in una tavoletta da tener sempre avanti gli occhi, per più facilmente ravvivare in ciò i suoi buoni proponimenti, che aveva fatti avanti, ed è la seguente. Le ingiurie, e persecuzioni di qualunque sorte, ò di parole, ò di opere, ò di cuore, si devono sostenere, con certa cognizione, che sono per nostro bene. e perciò con allegrezza interiore, ed esteriore; e con la speranza di eterna retribuzione, non resistendo in conto alcuno, mà essere pronto, e preparato à riceverne sempre de' maggiori, e nel corpo, e nelle cose, e nelle fariche, e nella fama. A quelli poi, che le fanno, e alli persecutori si hà da fare ogni possibile beneficio, col cuore, con l'opere, e con le parole, cioè amare di cuore li nemici, che ciodiano, far bene con la nostra opera à quelli, che ci perseguitano, e orare per chi ci calunnia, e benedire chi ci maledice con le parole: Santissima dottrina, uscita dalla hocca dello stesso GESU' CRISTO, e. felice colui che la mette in esecuzione, come sece il nostro B. Padre. E in un trattato che scrisse di non sar ad altri ingiurie, mà di sopportarle fatte à noi da altri, che meritarebbe effere registrato tutto, se troppo non ci dilatassimo, trà le altre cose dice: à chi fà à noi un'ingiuria non si hà da resistere, mà bisogna che noi siamo di tale disposizione di spirito, che siamo preparati d sofferire, senza diminuzione della carità, cose ancora maggiori, e più gravi; e questo è quello, che diceva GESV' CRISTO: io vi dico, che non resistiate al male, d sia che vi venga fatto del danno nella persona, ò nella robba, ò nella fama, d in altra forma, che per noi non sia peccato, mà dobbiamo fare de' beneficj, e servizj non solamente in generale à tutti, mà in particolare à quelli, che ci fanno delle ingiurie, e degli affronti. E và poi numerando i henefici, che se li possono fare, che in ristretto sono: Non ripetere ciò che ci hanno tolto, mà liberalmente lasciarlo, e di più dare loro, e donare, è imprestare quello, che hanno bisogno, se noi possiamo, e quando non potiamo effettivamente la cosa, dargli l'affetto,

la volontà, el'ossequio, almeno buone parole, e occorrendo, dessendo opportuno, farli l'ammonizione, la esortazione, e la correzione, amarli di buon cuore, dirne bene pubblicamente, pregare per loro, e in fine fare ad essi tutto quel bene maggiore, che à noi stessi vorressimo

e

0,

e-

1-1

0,

n-

0-

fa-

0-

¢=

da

130

fulle fatto. Quando trattò di partirsi dalla Gran Camaldola, non su approvata la sua risoluzione, anzi alla prima da quasi tutti biasimata, 🛶 cenfurata non leggiermente da alcuni, regolati da altro spirito, che di quello del Giustiniani, non giudicavano bene di una tale idea; ciò non ostante, egli costantemente perseverò nella sua buona intenzione, dando pacificamente luogo a gli altrui sentimenti, stimandose molto favorito, e beneficato (seguita à scrivere il suo Istorico P. Trevisano) perche per mezzo di quelle dicerie e giudici veniva pure in qualche modo ad imitare il suo Crocefisso Signore GESU' CRISTO, cosa da lui molto bramata, perche per il suo amore, non solumente volontieri pativa ciò che soffriva, ma di più stava sempre preparato, per ricevere con tutta prontezza, e allegrezza, altre maggiori vessazioni, ed ingiurie, per potere dimostrarsi vero Servo di Cristo, sapendo benissimo, che chi vuole, a feguitarlo, o cercarlo, bifogna che molte volte sia riputato anche pazzo negli occhi, che non hanno il medesimo lume, e però indicibilmente si rallegrava di essere tenuto da alcuni pieni di buona intenzione, ma di dettami diversi (soggiungo io) disgrazia ordinaria nelle Comunità, eziandio di spirito, che le volontà sono tutte. uniformi per il fine generale della maggior gloria, e maggior fervizio di Dio, ma ne' mezzi non poche volte discordano, per la diversità de' lumi, non essendo la mente di ciascuno ugualmente bene illustrata, ma in chi più, e in chi meno, e chi è di un dettame, e chi è d'un'altro permettendolo, o disponendolo così Iddio, per cavare del bene da tutti, ed esfer servito nelle esecuzioni della sua Divina Provvidenza da ciascuno in diverse maniere, in quanto a noi apparisce, ma conuguale sua gloria, per quello che la sua sapienza pretende.

Così dunque filosofava Cristianamente il nostro benedetto Padre, in conformità degli ammaestramenti dati dal suovenerabile Maestro GESU, e da lui molto bene appresi nella scuola del medesimo Signore, Queste cose sono state ristrette da me più che mi è stato possibile, essendo tali, (con altre lasciatene) che potrebber farsi voluminosi trattati, non per altro, se non per tema di apportar maggior tedio con la prolissità. Eriporterò due casi, ne' quali mirabilmente si prova l'amor di Paolo verso i suoi poco amorevoli, e il zelo grandissimo, che teneva della loro salute, voglio ancora riferire, che in nessun conto si possono lasciare in dietro, e con essi terminerò questo Capitolo. L'uno su, che avendo il B. Paolo, come altrove si è detto, in voce, e in iscritto ripreso il modo di vivere di quegli Eremiti Sarabaiti Girovaghi, (e di simil razza di

gente, la quale abbondava in quel tempo, e viveva ricoperta di qualche sacco all'Eremitica, ) ma spogliati di ogni buon costume, perche privi di ogni regola, professione, senza voti, Discepoli solamente de' loro proprj capricci; Per riprendere questi, dico, si aveva concitato contro, l'odio di molti di loro : così egli stesso lo dice, scrivendo, ed alcuni di essi con queste parole: Scio, me plurimorum in vestro ordine animos ad gravem indignationem incitasse, & ad mei odium provocavisse; funt enim nonnulli in vobis, qui cum etiam me minime de facie cognoscant, meo tamen nomini derogare non cessant. Ma perche era mosso, dice il medesimo, dalla sola carità di Dio, e dilezione fraterna verso di loro, non se ne maravigliava, ne punto ciò gli era molesto, anzi era preparato, per imitare Cristo, al quale solamente intendeva servire, e piacere, col manifestare questa verità, ed incontrare, sopportare maggiori maledicenze, e detrazioni, e qualunque più grave ingiuria, anche la morte siessa, se ne fosse stato fatto degno per questa causa, protestandosi con loro, che tanto più era invitato ad amarli, e a procurare efficacemente la loro salute, e perfezione, col manifestar ad essi la verità, la quale non conoscevano, e scoprire loro gl'inganni ne' quali vivevano, per solo fine della salute loro, e non per provocarli ad odio, e indignazione, dichiarandosi per altro loro servo, ed esseve anco in comparazione loro, e di ogni creatura, un vilissimo verme; un poco di leggierissima polvere, e arida cenere. Così Paolo, di cui sempre maggiormente ammiro la sua carità, il suo zelo della salute dell' anime, della Gloria di Dio, e la profonda sua umiltà, e dolcissima man-Suetudine -

L'altro caso fu per le tante, e tante gravi calunnie, maledicenze, detrazioni, ingiurie, ed ingiustissime persecuzioni, che pati per operadegli Eremiti, che stavano nel Monastero di S. Pietro del Monte d'Ancona, sopra l'Eremo di S. Benedetto, per causa delli quali su posto prigione, e finalmente scacciato con i suoi Compagni dal detto suo Eremo di S. Benedetto, che giustamente possedeva; ciò non ostante con un'at. to di eroica virtù, non solo nel perdonare, ma anche nel pregare, e fece beneficj alli medesimi Eremiti suoi indefessi Avversarj, imperocchè era ancora fresca la piaga, che aveva da loro ricevuta, perche ancora stava sbandito dal suddetto suo Eremo per colpa loro, quando Dio vendicatore dell'ingiurie, che si fanno a' suoi servi, toccò il principale autore ditale persecuzione con una gravissima infermità, e tutti gli altri fautori suoi, e compagni, o con morte, o con pericoli, o con avversità gravi di castigo. Ciò intesosi dal nostro Paolo; egli se ne contristò, compati i loro mali, e disgrazie, e considerandoli come creature fatte alla similitudine di Dio, e Anime redente col preziosissimo Sangue di Cristo, sino nel più intimo del suo cuore se ne dolse, non tenendoli altrimente per suoi nemici, ma per carissimi amici, e fratelli in Cristo,

to:

10-

ito

26-

if.

e cooperatori in tutte le suddette persecuzioni della Divina Giustizia contro esso esercitata, per mezzo loro, che intal concetto sempre li zenne; onde oltre le copiose grazie, che ne rendeva a Dio, che lo avesse fatto degno di patire qualche cosa per suo amore, se ne professava anche a loro molto obbligato, per l'occasione che glie ne avevano data di approsittarsi, e acquistare un tanto bene; E perciò non solo fervidamente pregò Iddio per la salute dell'Infermo, e degli altri afflitti, ma anche sece un voto (che non ho potuto trovare di che cosa) per la vita, e sanità del medesimo infermo; E per un'altro Persecutore, pure di detti Eremiti, che si era rotto uno stinco, cadendo giù da una scala di legno, e che stava tanto male, che era disperata la sua vita, fece efficacissima. Orazione, e digiunò quindeci giorni in pane, ed acqua, e gl'impetrò da Dio la salute: il quale fatto su stimato miracolos.

Cristiano Lettore, dall'esempio del nostro Paolo, formati un'esemplare, e un modello per saperti regolare, e governare in ogni caso, che Dio ti facesse la grazia di avere inimici, e persecutori, cioè, in che concetto li devi tenere, e come ti devi portare verso di loro, e quali sentimenti di gratitudine devi avere per causa di essi verso Dio datore d'ogni bene, e a GESV' CRISTO, che primo ce ne diede l'esempio, e ci insegnò questa celeste Dottrina, cui laus, & gloria in Sæcula Sæculos rum. Amen

# Zelo per la Conversione de' Peccatori del B. PAOLO. GIUSTINIANI. CAP. VIII.

Na delle principali parti della Carità verso il Prossimo, è il zelo dell'eterna salute del medesimo. Le Persone di spirito quanto sono più illuminate ne' Milterj della Santa Fede, tanto più profondamente ne penetrano gli Arcani. Da ciò siegue, che se trattasi di Dio. e sue perfezioni, non vi è Teologo così scienziato, che ne sappia discorrere, come un'anima di questa sorta, benche idiota di sua condizione, e senza letteratura all'umana. Se poi si tratta delle due Eternità, misera, o beata, della terribilità de' Divini giudicì, de' gastighi della Divina Giustizia, o cose simili, fanno aggiacciare il sangue nelle vene per lo spavento, che ingeriscono specialmente ne' cuori de' Peccatori, che li sentono a parlare degli eterni castighi, e fanno accendere incendj di Amor Divino ne' cuori anche di sasso, quando il soggetto de loro parlari sia di Dio, amabile, benesico, e misericordioso. Sanno questi più degli altri, che cosa sia Dio, o in se stesso, o nelle sue opere grandi, ammirabili, magnifiche, o terribili considerato, non è pertanto meraviglia, se ne hanno più del comune tali concetti, che ben capiti da chi gli ode, ne ricevono impressioni, più che ordinarie, e di un'ammirabile effetto. Siegue ancora, che intendendo

queste Persone con maniera particolare le conseguenze funestissime del peccato, e dell'ignoranza in materia di Fede, si struggono di defiderio di communicare a tutti, che ne sono senza, i propri lumi, acciò col buon uso di essi, mettino in salvo le proprie anime, e si sottraggano da que' gastighi, i quali infallibilmente sovrastan ad esse nella. continuazione de' suoi errori. Quindi non vi è stato Santo, eziandio trà quelli, che ritirati negli Eremi più remoti dal civile conforzio, e perduti più tosto, che sequestrati nelle solitudini, nelle quali non si vedeva pedata d'uomini, che per miracolo, come suol dirsi, non avvampassero ne' loro cuori trà fiamme di Zelo Apostolico, per la conversione de' Peccatori, indrizzando tutti i loro mistici Sagrifici, emartiri ascetici di se stessi, al merito della Divina grazia, in favore de' traviati, degli Eretici, o Infedeli: Per dare di ciò una prova coll' esempio, accennerò un solo Romualdo, nel quale risiorì lo spirito delli Solitari, e Anacoreti nella nostra Italia. Chi più di lui fuggiva le Città, i luoghi abitati, e il trattare con altri? Fu un Prodigio di solitudine, di silenzio, e di ritiro: e pure, ecco quello, ne scrisse d'esso abitante ne' Monti più deserti il suo Santo Istorico Pier Damiani: Tacendo la lingua, e predicando la vita si affaticò quanto mai non aveva per l'avanti fatto in convertire gli uomini peccatori. Ora il venerabile Servo di Dio B. Paolo Giustiniani, crediamo noi, che non avesse simili sentimenti, essendo figliuolo di un tanto Padre? Per appunto come figliuolo di un Romualdo, ebbe per la conversione, e ravvedimento de' ciechi, e traviati Cristiani, un zelo, per cui se avesse potuto, averebbe voluto distruggere da pertutto il Regno, o per meglio dire, la tirannia del peccato, piangendo inconfolabilmente la perdita di tante anime, quante sono quelle, che alla giornata si perdono, e procurando con ogni industria di carità la conversione, e il ravvedimento de' figliuoli del Secolo, e di chiunque sapeva vivere schiavo di Satanasso, nè lasciava di tentarne la salute, non solamente con le orazioni, che del continuo faceva all'Altissimo per essi, con penitenze, e mortificazioni, con le quali sperava rendere placata. Sua Maestà Divina, il di cui gastigo più spaventoso è il lasciare, che chi ha peccato una volta, perseveri nella sua colpa, sinche piaccia alla sua incomprensibile, ed infallibile Giustizia di liberarlo. Se gli era permesso l'accesso personale, non tralasciava di farlo, per seco passare tutte quelle parti, le quali stimava più necessarie, ed esticaci, a proporzione del bisogno. Se poi non poteva fare questo in persona. propria, non mancava per mezzo d'altri, o per via di lettere di supplire alla voce, scrivendo quel tanto, che non poteva infinuare a' bifognosi con la fua lingua.

Molti casi potressimo quì addurre, mà stimo supersuo portarne altra prova, che quella, la quale si ricava da alcune sue lettere, le

lel

10

iò

2

lio

e

յ ն

V=

170

re

to

Va

ffe

2-

0%

e.

ng

quali egli scrisse per il motivo, che sono per dire. Negli ultimi anni della fua vita fi trovò al servigio spirituale di Venerabile Monistero di Monache nella nostra Italia, uno di que' figliuoli di Belial, e discepolo infame di quel Balaamo, che per parlare con le frasi dello Spirito Santo, infegnava a mettere scandalo avanti gli occhi de' figliuoli, e figlie d'Ifraele; mangiare, e hevere, e impudicamente conversare. Abbiamo veduto anche noi altri nel fine del Secolo passato di questi scomunicati Niccolaiti, sedduttori diabolici dell'innocenza, anche la più guardata, con una infinita ammirazione di chi non sà le aftuzie del Demonio, e con un ineffabile dolore di chi intende, che voglia dire, non poterfi stare senza Medico, e questo che doverebbe essere un'Esculapio celeste, diventare un'Omicida, dando veleni infanabili, in luogo di Panacee divine; e chi deve effer Padre, farsi con la fua malizia un traditore efecrabile, come parlano gli Oracoli Pontifici, delle anime delle sue figlie. Io dunque non mi stupisco, cheanime, le quali vivono all'altrui direzzione, se inciampano per loro colpa, o difgrazia; quello bensì, di cui io mi stupirei, se non riflettessi alla condizione di questi, si è, il non pensare costoro a quella grande parola di Cristo Nostro Signore, il quale ci assicurò, non vi essere cosa tanto coperta, che una volta non si manifesti, nè tanto occulta, la quale a suo tempo non si sveli. Laonde la Divina Provvidenza è in impegno, per così dire, che la malizia degli uomini, anche più astuti, ceda alla verità, che non può mentire. Tuttavia, anche in questo non mi sorprende meraviglia alcuna, perche non credono. Sono trà credenti coll'ombra di se stessi, cioè con la figura della persona, mà in realtà d'opere, hanno piazza trà gli Atei, o almeno trà Eretici impudici; e questa è la cagione, per la quale senza timore alcuno si danno in corso d'ogni iniquità, perche vanno dicendo nel cuore loro, chi in fine farà il processo su'l nostro vivere. se non v'è Dio alcuno, che possi osservare, e processare a suo tempo l'opere nostre? Così delirano bestemmiando questi empi; mà vogliano, o non vogliano, v'è Iddio, e v'è Giudice appunto per essi, e v'è di più non solamente nell'altro Mondo, ma ancora in questo nostro: onde presto, o tardi, generalmente parlandosi, sempre è vera la parola del Signor GESU' CRISTO, che tutto una volta si ha da sapere.

Tanto accadde a buon conto a quel ministro di Satanasso, per causa di cui mi sono divertito alquanto, portato dal zelo della verità, colà dove mi ha voluto l'argomento di questo Capitolo, ritornando al quale, è cosa degna da sapersi, con quanto zelo il nostro Beato proccurò d'illuminare le anime sedotte dal persido maestro d'errori, e ricondurre all'Ovile del buon Pastore le infelici Pecorelle, che il Lupo Infernale aveva levate dalla greggia del Redentore, nar-

00

randost il satto dal P. D. Giovanni Trevisano nella maniera che segue. Troyandosi alcune Religiose di un Monastero di una delle principali Città d'Italia seddotte, ingannate, e terribilmente pervertite da un loro Padre spirituale, e Confessore, vero Ministro di Lucifero, es tanto più crudelmente empio, e scellerato, quanto che trasse le misere Monache contro la Castità nel più nefando, sordido, e sporchissimo errore, Eresia, e Idolatria, che si possa immaginare. Penetrò questo miserabile caso, alle orecchie del pietoso Paolo, non sò come, ma credo. per mezzo di qualche intrinseco delle medesime Monache, il quale ancora li diede per prova del fatto due lettere scritte dal suddetto, non. Padre spirituale, ma Lupo rapace, e mortale ministro d'Inferno, a trè di esse Monache, che nella soprascritta nomina Maddalena, Caterina, e Dianora, ma però dal contenuto delle lettere chiaramente si scorge, che erano più, se non tutto il Monastero, in tale nefando errore, con le quali lettere (che tuttavia originali teniamo presso di noi) le esortava fra l'altre cose, all'accennata empietà, e abbominevole lai. dezza, dipingendola per santo, e legitimo atto, e consumazione del matrimonio con Cristo, del quale s'erano fatte spose. Ob empietà mai udita! ma non mi spiego d'avvantaggio per non innorridire le caste.

orecchie de' Lettori, ma credo, che ben s'intenda.

Non fù dunque pigro l'ardente zelo del nostro B. Paolo a proccurar il riscatto di quelle povere anime dai lacci fortissimi di Satanasso, coi quali tanto più fortemente erano legate, quanto che viconcorreva la soddisfazione del senso. La prima cosa che sece, su di scrivere alle dette Monache, dando loro a conoscere la bruttezza, e l'orribilità del peccato, esortandole a confessars, schiettamente con qualche Religioso dotto, prudente, e buon Servo di Dio, con la. speranza di riceverne il perdono da Sua Divina Maestà; e per la penitenza (soggiunge queste formali parole) che vi vorrà imporre il Confessore, sia qualunque esser si voglia, sebben vi paresse che passisse la. possibilità vostra, voi ricevetela allegramente, con questa condizione difarla, o voi, o di farla fare ad altri per voi; & io la voglio fare per voi tanto volontieri, quanto cosa che facessi mai in mia vita. Digiunare un'anno intiero in pane, & acqua, eccettuate le Domeniche, mi parerà poca cosa. Dire cinquanta, e cento mille volte il salterio tutto, mi sarà un giuoco. Prendere la pellegrinazione, o di Gerusalemme, o di S. Giacomo per voi farollo volontieri. Tutte insieme queste, e qualuuque altra penitenza io farò per voi, se potessi dare il proprio sangue. non mi saria se non consolazione, con quello, e la vita propria per redimere le anime vostre dalla misera servitù del nemico. Così il B. Paolo, il quale poco dopo soggiunge, qualmente, dopo che aveva sa. puto il loro miserabilissimo stato, non cessava di pregare il Signore. con gemiti, e con lagrime, che la sua infinita pietà le volesse

berare da tanta miseria. Non portiamo distesamente tutta la lettera. del nostro B. Padre, che è troppo lunga, stimando inoltre, che quanto abbiamo di essa riferito, sia bastante per potere intendere il resto. Dirò solo, che in essa lettera parla con sì insuocati affetti, con tali sentimenti, con sì infiammate parole, che intenerirebbe. un sasso, non che un cuore umano; ora atterrendole, ora consolandole, ora minacciandole, ora animandole, ora ammonendole.

Passiamo sotto silenzio il nome, e cognome di si empio ministro del Demonio per buoni rispetti, e particolarmente per essere di famiglia assai nominata, acciò con sua eterna consusione si scopra. nel Giudizio universale. Nè crediate, è mio Lettore, che queste Religiose fussero congiunte, o conoscenti del nostro P. Paolo, perche lui stesso nel principio della sua lettera dice, che scriveva, mosso solamente dall'amor di GESU' CRISTO, e dalla carità fraterna, ancorche mai le avesse vedute, ne parlato con esse, ne per avanti scrittole, nè saper egli chi esse suffero, e lui susse anche d'altro Paese 

'Quì non terminò l'opera di questo Demonio incarnato, il quale con falsissima diabolica, orrenda, e più che diabolica dottrina procurò di seminare, ed insegnare questa perversissima Eresia, e detestabile Idolatria, e il dare l'adorazione di Latria allo stesso Demonio, la quale solamente a Dio si deve, anche nel cuore degl'uomini, e già aveva tirati nel suo errore alcuni Giovani nobili della medesima.

Anche per questa parte intrepidamente si oppose il nostro Paolo, e scrivendo un lungo trattato, dotto, e pieno di spirito di Dio per modo di lettera, procurò per mano di un Confessore delli medesimi Nobili, che dall'uno all'altro andasse per mano di tutti; e questo Sacerdote fu quello, che anche diede al nostro benedetto Padre le suddette due lettere di questo diabolico Ministro, con altre che scriveva pure ad alcuni di detti Nobili, nelle quali molto furbescamente, e di nascosto, all'usanza di tutti gli Eretici (che abbiamo veduti, soggiungo io, fino ne' nostri tempi) gl'instruiva in perversi dogmi. Così dice il nostro Paolo: ma tali lettere non abbiamo.

Fin qui il P. Giovanni, e il suo racconto basta per una grande prova di quel zelo, il quale ardeva nel cuore del Beato Servo di Dio per la conversione de' Peccatori, li quali siccome non mancano mai in alcun tempo, così servono molto bene all'altrui carità, che niente più sente, quantocchè l'offesa del suo Dio, e la ruina spirituale del suo Prossimo. Vi averà forse, o Lettore, fatta qualche impresfione, quanto vi ha accennato il riferito Storico: ma levate da voi ogni minimo sentimento di meraviglia, o altra passione, che potiate avere di zelo, ricordandovi di quanto è avvenuto nella nostra Italia.

00 2

su'l fine del prossimo passato Secolo, e su'l principio di questo nostro corrente. Li Maestri, li Scolari, e le Dottrine sono state della stessa condizione, in quanto alla sostanza, ma più qualificate per altri rispetti, che a voi suppongo già noti, e però non le ramento, bastando averle accennate.

### Umiltà del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. IX.

C Iccome la vera Fede è la prima pietra, che deve gittarsi nella Fabbrica dell'Uomo giusto, il quale si mantiene per così dire di sede; così l'umiltà è tutta quella Fabbrica, che si lavora sottoterra nascosta, la quale chiamasi fondamento. Che però da suo Pari, diceva il grande Agostino: hai tu disegno di grande Fabbrica? Lodo le tue ide. ma ti avverto, che bisogua in prima pensare al fondamento necessario per essa, il quale è quello dell'umiltà. Questo fondamento è tanto necessario, che senza d'esso, chi si mette all'impresa, si sabbrica non altro, che precipizi nelle sue alture. Ma virtù di tanta importanza non mancò al nostro B. Paolo Giustiniani, anzi su in esso molto eccellente, e stò per dire, fino all'eroico. Basta solo intendere, che cosa sia vera umiltà, e poi vedere se nel benedetto Servo del Signore, si trovò una simile virtù, e in che forma, per esser persuaso della verità accennata. L'umiltà dunque, secondo le idee, che Sua Divina Maestà si degna comunicarci di essa è una virtù morale, la quale può chiamarsi una Giustizia distributiva monastica, cioè personale, siccome la Penitenza è una Giustizia punitiva, parimente monastica, vale a dire privata, rispettivamente a ciascuno, in virtù della quale il Cristiano giudice retto di se medesimo, si condanna, e punisce, come conosce doversi fare da un Reo convinto, e confessato d'alti delitti, al Divino Tribunale. In questa forma con proporzione la Giustizia distributiva privata, o personale è quella, per regolamento di cui un vero umile, tanto in ordine a Dio, quanto in ordine al Proffimo, che finalmente in ordine a se stesso, non si piglia nella distribuzione dell'onore, stima, Iode, e cose simili, se non quel tanto, che conosce convenirsi nello dipartimento di que' beni, parte de' quali ponno dirsi della grazia, parte della natura, e parte dell'industria, che spiegaremo poi poco dopo. Di maniera tale, che un vero umile, conoscendo senza inganno, o passione il proprio merito, non vuole cosa alcuna in ogni genere di bene, se non quel tanto, di cui è già persuaso convenirseli di ragione, e conseguentemente di Giustizia, che si chiama distributiva. Così io la discorro dell'umiltà Cristiana, sperando di non andare lungi dal vero nell'idea della prenominata. virtù, e nella maniera dello spiegarla, parendomi, che in questa forma la fanta virtù dell'umiltà non fia quella violenza di natura, che

ro

n-

ta,

П=

2 2

a-

n=

ca

n-

ec.

he

re,

re-

па

uò

C-

13

ale

e,

6-

110

di

ļ

0,

12-

123

]e,

)le

già

a ,

2 ,

مدا

12

alcuni apprendono nelle umiliazioni, o volontarie, o provenienti da altri, che sembrano le più dure, quasi che per essere umile, bisogni, per così dire, fare delle rapine a se stesso, levandosi per forza quel bene, che gli è più convenevole, o veramente, che si abbia a mentire anche se stesso, o per almeno ingannarsi nel proprio giudicio, formandosi nell'animo un Dettame del proprio merito, che in verità è falso, e pregiudiciale, tuttavia da mantenersi, e stimarsi per impegno del Cristianesimo, o d'altro stato, che si professi nell'esfere. medesimo di Cristiano; Ma nò, o prudentissimo Lettore. L'Umiltà vera è una vera virtù, se è tale, non può mai essere che sia violenta, o falsa, o inganno, o pregiudicio, e per conseguenza, quale io ve Pho fignificata, laonde è nobile, fignorile, geniale, e finalmente amabile al pari di ogni altra virtà più ammirata, stimata, e lodata.

Premesso questo lume, che a me pare grande, e assai chiaro, ecco quanto, e come fu umile il nostro Paolo. Niente mai, da che conobbe le vie del Signore, ed entrò scolare di quella grande Filosofia, la quale si infegna, e si pratica nell'Accademia Evangelica di Cristo, niente mai, replico, si usurpo di quell'onorifico, o avvantaggioso Personale, che si usurpano ordinariamente gli altri, specialmente pari miei, contento, contentissimo di quel solo, che a lume chiaro di verità irrefragabile conosceva di convenire al suo merito. Pertanto incominciandosi da questo capo, che è il principale ne' beni di grazia, tutto sì esattamente riferì a Dio, che per se stesso non ebbe mai altra porzione di stima, che quella la quale è dovuta ad un peccatore, e a un servo inutile, e pigro di S. M.D. in questo Mondo.

Fit, non vi ha dubbio, il nostro B. Paolo, come si è veduto nella sua vita trasportato sù quelle strade per qualche tempo, che sogliono battersi dalla gioventù, o mal regolata, o malamente scandalizzata dagli altrui cattivi esempi, o suggestioni interne proprica della concupiscenza, che è un male naturale in ciascuno anche de' Battezzati, o veramente esterne tentazioni, ingerite da quelli, che si chiamano, e credono geniali amici, quando in realtà di fatto sono Traditori, e Demonj vestiti all'umana, almeno sono Mandatari de' veri Demonj dell'Inferno. Si è veduto però quanto presto la Divina Bontà lo ridusse al sentiere già abbandonato della Cristiana Persezione, e salute; nientedimeno per essere stato un tempo solo di sua. fervida gioventù il nostro Paolo peccatore, fù lo stesso per lui, che l'effere stato in tutto il tempo della sua vita, e sino alla morte. Dopo un S. Agostino, non si trovano nelle vite di alcun Santo, Confessioni più lunghe, e continuate de' propri peccati, e degli errori già commessi, anche leggieri, pubblicati al Mondo, descritti, ed elaggerati con maniere sì espressive, enfatiche, e dolenti, che pare non abbia egli mai altro fatto, che peccare, e peccare gravissimamente

Come che avesse fatto studio nel Vocabolario della umiliazione, non vi è epiteto, termine, o maniera di parlare in dispreggio di se medesimo, che non l'abbia usata il Giustiniani ne' Soliloqui avuti con il suo Dio, di maniera tale, che se li legge un'anima superba, pare se ne arrossisca, quasi vergognata nelle altrui confusioni. Lo stimarsi un niente, anzi meno di un niente, o un niente vilissimo per causa de' peccati, era l'ordinario sentimento dell'umilissimo suo spirito. Di tutti i beni, che aveva in se per Divina misercordia, non ne sare mai parola, e con un'esattissimo ripartimento del proprio capitale, ogni minimo bene, sì di pensiero, che di parola, non che di opera, riconoscere, confessare, e protestare sempre per quello, che era, cioè effetto della Divina grazia, e frutto del proprio fondo protestare che era qualunque suo difetto, non pareva quasi virtù, tale era la maniera in lui di parlare di queste cose, discorrendone, quando così portava la congiuntura, con una tale franchezza, e difinvoltura di dire, che sembrava naturale, quanto era studio attentissimo della sua umiltà. Chi udiva lui, non meritava altro, che inferni, e rigetti irrevocabili della Divina Giustizia. Anche nel Secolo aveva sempre avuto fame, non che desiderio di cibarsi del Pane Eucaristico, e pure satto Eremita di Coro, laonde non poteva, che per qualche grande colpa, o disavventura stare molto tempo privo del Sacerdozio, e pure si stimava sì altamente indegno di un tal posto, che per non esservi una. qualche volta, anche contro sua voglia, promosso da' Superiori, implorò gli uffici potentissimi della Serenissima Duchessa d'Urbino, della quale h è parlato altrove, per ottenere un Breve Pontificio, in virtù del quale non potesse mai essere sforzato a prendere gli Ordini Sagri; e perche la morte del Pontefice gl'impedi questa grazia, tanto si maneggiò nel Capitolo Generale riferito nel Libro primo di questa. Storia, che su formato un Decreto, per vigore del quale niuno Eremita Camaldolese avesse ad essere Sacerdote per forza, e ne ottenne da Leone X. con una Bolla spedita sotto li due di Luglio dell'anno mille cinquecento quindeci la Conferma Pontificia. Ma perche la vera. umiltà è sempre ubbidiente, altrimente degenerarebbe in vizio d'ostinazione, e superbia, se susse pervicacemente di proprio parere, il Giustiniani sebbene poi ricevè i Sagri Crismi Sacerdotali, questo non avvenne per incostanza di proponimento, ma per l'ubbidire al suo Superiore P. Generale Pietro Dolfini, il quale sebbene permise per qualche tempo questa pia soddisfazione all'umilissimo genio del Beato Paolo, finalmente poi volle risolutamente, che si contentasse di secondare la condizione della sua Professione, ed entrando nel Santuario con le Dalmatiche Levitiche, queste a suo tempo tramutasse nelle Pianete Sacerdotali, ascendendo all'Altare con le Ordinazioni reverende al grado Presbiterale. Ottenuto il quale, tanto maggiormente

tar

fal

ne,

me-

n il

e se

arli

de'

tuto

10-

ni-

110-

ef.

رے

ie-

or-

re,

ij]-

re-

ito

to

ia,

مه

m.

el-

100

a=

10

T.

11.

fece conoscere la sua umiltà, perche sebbene alzato su'gradini dell'Altare, si abbassò di maniera tale in se stesso, che pareva per lui il celebrare una pena, ancorche fusse una gran delicia alla sua devozione. Nè mai si ricordava d'essere in posto di Sacerdote, che non si abbasfasse dolente a quello di Peccatore, e di Giuda, tanto fedelmente, e. senza usurparsi un minimo chè del suo merito, e carattere, dava a Dio quello che conosceva ricevuto da Sua Maestà Divina, e numerava per proprio, quello che in fatti è della Creatura (cioè il niente, e il vizio) anche la più beneficata dalla sua grazia, e diceva sovente, che il parlare di fuori, e l'umiliarsi da se stesso nel parlare esternamente, poco giova, e molte volte è un'atto di non piccola superbia, e se manca l'interiore consimile testificazione, e se non sente internamente di se, quello che con le parole esteriormente dice d'essere. Poneva dunque il Beato. Padre l'umiltà nella specie della verità, come in fatti vi si deve mettere; laonde quando meno stimava se in ogni cosa, ma specialmente ne' beni della grazia, tanto più abborriva ogni fua lode, e ad uno che li scrisse, come egli per la stima, che aveva della sua Persona, e bontà, si andava trasformando in lui, cioè imitandolo nelle virtù, e costumi, talmente con un fanto sdegno sirisenti di queste parole, che lo riprese gravemente con questa risposta: Che pazzia avete detta? Vi pare di fare una bella cosa, se vi trasformaste in me, in un verme morto, inun vaso di ogni bruttezza, in un albergo d'immondizie? Un bel trasformare! Vergognatevi di dire queste parole, e cercate di trasformarvi, non in un vilissimo peccatore, e forse il più vile, che sia sopra la: terra, ma in GESV CRISTO Crocefisso.:

Aveva così bassa stima di se medesimo, che si giudicava in ogni genere peggiore di tutti, anzi teneva gli altri più di se per buoni, e per santi, che trà altre sue diligenze usate con se medesimo, aveva questa, di mai non correggere alcuno, nè riprenderlo, specialmente dove egli aveva potuto essere accusato; sicchè, in lui quello, che poteva fare una caritativa ammonizione al suo Prossimo, e suoi fratelli, era la maniera del suo vivere, e il suo buon'esempio, perche, diceva egli, questa grande sentenza: nelle Comunità, specialmente Religiose, taccendo la lingua, la virtà stessa e le opere buone predicano, e redar-

guiscono gli altri, che sono difettosi ...

Aveva per sospetta ogni sua azione per virtuosa che susse, e con si rigoroso giudicio sentenziava sopra le proprie operazioni, ancora più lodevoli, che mai non ne dava alcuna per ben satta, sempre vi trovava il suo contrapeso, e ve lo poneva à confronto, accusandosi di quel solo, che vi conosceva disettoso, perche quello, diceva, che era cosa sua, e niente parlando del resto, che nè anche pareva lo conoscesse. Una volta sece questo bilancio di alcune sue azioni, ponendo in due colonne l'Avuto, e il Dato per riscontro, in questa maniera.

Il merito del Battesimo.

Il Pellegrinaggio di Gerufa-

L'elezione della Religione, lafeiando tutti, e tutto.

L'effere vissuto in Religione con offervanza.

Quel bene, che aveva operato per l'Eremo, e per tutta la Religione.

Il rinunciare, che aveva fatto del Maggiorato, e il ritirarfi folitario alle Grotte. Il demerito di non esser vissuto cristianamente.

La poca devozione, il non retto fine, e la curiosità. 10%

Ita

na

laı

Fatta non tanto per amor di Dio, quanto per cercare la propria quiete, e per certa naturale inclinazione alla folitudine.

Piuttosto Negoziante, che Eremita solitario, e contemplativo.

La non retta intenzione di essere stimato, e onorato.

Fù piuttosto per sottrarsi dalle fatiche, che per desiderio di ser-

vire meglio à Dio. Perciò stava sempre sù la ricerca di se stesso, e diceva: Prego Iddio, che mi faccia conoscere li miei difetti, ed errori, come mi pare di conoscere quelli degli altri; che sopporti gli altri nelli loro, come voglio esfere sopportato io ne' miei; che mi spiacciano le cose mie, come mi spiacciono molte volte quelle degli altri; che mi piacciano le cose altrui, come à me piaccione le cofe proprie; e che sea cust pronto, e facile ad ammonire, correggero, e riprendere me stesso, come facilmente mi lascio trasportare ad ammonire, correggere, e riprendere gli altri . E' molto di giustizia, e di ragione, che l'uomo prossimo mio, il quale può vedere con il suo intelletto molto meglio di me la verità, e può avere più retta volontà di me, non si accordi, e convenga con me, mentre io stefso misero peccatore, e infelice creatura non accordo la mia volontà, e mio intelletto à quella, e quello del mio Creatore Iddio, che sempre intende la verità, e vuole sempre le cose megliori. Sarchbe dunque una grande ingiustizia la mia, se mi lamentassi, che altri non si accordino al mio intelletto, e volontà, mentre spesse volte quello è lontaro dalla. virtà, e questa vuole quello, che non è giusto, nè retto; così anco è giustissimo, che se io non onoro, non apprezzo, non ossequio, nè stimo Dio Signore, e Creatore mio, che io vilissima creatura dal mio prossimo, sopra il quale non bò superiorità alcuna, anzi à me per ogni conto è superiore, non sia riverito, onorato, apprezzato, e ossequiato; d non mi serva in quello, in che vorrei essere servito; certamente nè mi devo meravigliare, nè turbare, se da altri non ricevo tutto, ò parte di questo, anzi se ricevo il contrario, come ricercano i miei demeriti. Anzi è giustissimo, che io riverisca, onori, apprezzi, ossequi, e serva à tutti gli nomini di qualunque condizione, senza alcuna minima pretensione di essere onorato, d servito; e però ogni volta, che questo hò

preteso, volendo usurparmi quello, che à Dio solo tutti devono, mi son fatto quasi un'altro Lucisero, pretendendo di mettere la mia sedenell' Aquilone; e così sarebbe una grande mia ingiustizia, se io mi lamentassi, che il mio Fratello, il quale non è mio inferiore, anzi è certamente superiore nella maggiore intelligenza, e retta intenzione, non asserva le mie ordinazioni, mentre io non osservo quelle del mio Dio, mio supremo Signore, e Creatore, le quali sempre sono rettissime, e giustissime. Così Paolo per umiltà sua, cioè per quella virtù di Giustizia monastica, ò privata, la quale faceva à se, ed agli altri, ripartendo con ogni esattezza gli onori, e la stima dovuta al merito di ciascuno, attribuendo à se l'insimo, e l'ultimo in ogni cosa, ed al suo Prossimo il primo, e il megliore in qualsisia occasione; il che è proprio della Giustizia chiamata distributiva, alla quale io sono di parere, che

si appartiene l'umiltà.

to

:

di

0=

ale

10.

He

21-

ld-

وم

10-

me

al-

fa-

ne

213

iù

C

12=

120

10-

; 0

mi

110

Ca

Questa medesima Giustizia praticava l'umile servo di Dio nella distribuzione di quei beni, che si chiamano di natura, quali erano in lui la nobiltà della Nascita, lo splendore del Parentado, la qualità del suo Patrimonio, rarità de' talenti, e cose simili. Quanto gli uomini stimino questi beni, è superstuo, che io lo dica. Laverità è assai più nota à ciascuno, di quello, che io possa dire. Si sà tanto conto, generalmente parlandosi, da' figliuoli di Adamo di questa sorta di beni, che si hanno da essi in conto del capitale, il più stimabile, che abbia il Mondo; di maniera tale, che quegli è in maggiore stima, che più degli altri può sfoggiare in questa pompa. Manco male però, che li soli figliuoli delle tenebre avessero queste traviste: il deplorabile si è, che li figliuoli medesimi della luce si mostrano d'ordinario affai più ciechi de' primi; è arrivata à segno tale l'umana vanità, che i graduati stessi del Santuario, benche vivino, e con fasto, con le grosse Prebende Canonicali delle Chiese più cospicue, e Metropolitane, quasi che si vergognino, e abbiano in conto di sfregio alla loro nobiltà, quel Reverendissimo, titolo, che porta loro in Casa l'entrate, non vogliono essere chiamati con i nomi propri de' Canonici, mà con quello miserabile di Marchese, di Conte, se mai abbiano, ancorchè senza Feudo, simili titoli di mere voci composti. Io hò veduti questi mostri, e udite sì fatte sconcordanze, 🕶 non hò potuto non dolermi, sù la condizione, à nostro modo di parlare, infelice di GESU' CRISTO, che li stessi graduati più onorificamente nella sua Corte, non si arrossiscono di ingrassarsi alle spese de l Crocefisso, e poi si vergognano dello stesso onore, che viene ad essi per grazia, e privilegio del sommo Sacerdote, il quale si è degnato ricevere questi tali trà primi de' suoi ministri all'Altare. Ah Ecclefiastici vani, anzi per dire meglio, ah Ecclesiastici ciechi, e ingannati! Mà perche dò io in esclamazioni inutili, uscendo suori di stra-

da della mía Storia senza profitto? perdonate al mio zelo questo estro, ò cortese Lettore, e sappiate, che il nostro Giustiniani non sù di quesi . Si gloriava di esser uomo, vale à dire, creatura ragionevole,, formata ad immagine, e fimiglianza del medefimo suo Creatore. Poi quello che più stimava, anche sopra dell'essere d'uomo, era il considerarsi creatura redenta, e addottata per grazia di GESU' CRISTO, trà figliuoli della Chiefa. Fuori di questi due titoli, di nient'altro faceva conto; che però amava tutti come suoi fratelli, figliuoli di un comune Padre Adamo, per via di generazione naturale, e del Signor GESU" CRISTO, per mezzo della nascita spirituale nella Chiesa. Quindi senza necessità, non si scopriva mai chi egli susse stato nel Secolo, nè quale Patria l'avesse avuto per suo Cittadino, sapendo, che l'essere di Patria molto illustre, quale è una Venezia in Italia, porta seco il suo splendore per chi vi hà sortiti i natali; e ad un Nobile, il quale praticando feco zelo politico, li ferisse, che doveva secondo la sua condizione vivere più splendidamente di quello, che faceva, e darsi à conoscere, rispose con massime Cristiane di questo tenore : Che condizione? che modo di parlare da ignorante del vero, e alla volgare.? condizione uguale, e di tutti gli uomini, formati di una stessa terra, vivificati da uno stesso spirito, nati da un Padre comune, ricomperati d'uno stesso Sangue, rinati in un Battesimo. Tutti siamo fratelli, ad una Patria, ad una eredità stessa, tutti siamo invitati. Questa, che noi diciamo nostra condizione, è mondana vanità, nostra vizio, e superbia, che ci vogliamo levare sopra gli altri, e in questa nostra usurpata superbia, pretendiamo mantenerci, tantocchè ci abbiamo fatte lecite mille pazzie, indegne da farle, da dirle, e da credersi. É voi dite: così conviene alla condizione mia? Così rispose Paolo, essendo secolare.

Quando si mise in Pellegrinaggio di Terra Santa, recò seco moltissimi ricapiti di suo sommo onore, e riputazione: nulladimeno mai non si prevalse di essi, anzi non li esibì à chi andavano, che su'I punto del suo partire. Aveva con che sare una figura degna di sua persona in que' Luoghi santi, anche senza l'ajuto di quelle raccommandazioni; ciò non ostante, non volle punto contradistinguersi dagli altri minori di lui; anzi per non essere punto conosciuto per persona. singolare trà gli altrì, si mise trà li più poveri, e si perdette alla vista del Mondo frà la plebe, e pezzenti de' Pellegrini. La condizione della fua nascita lo portava per necessità a' posti più cospicui di quella Serenissima Repubblica, e Governo, per la sua Letteratura, e morigeratezza de' costumi, accompagnati da una prudenza, che pare naturale ne' Nobili Veneti, quando non è coltivata più che tanto co' studj, coll'aggiunta poi delle belle lettere, scienze politiche, e altre più gravi, delle quali era molto ben fornito il Giustiniani, riesce ammirabile; pertanto era egli non solo invitato, mà spronato, mà spintro,

ne-

Poi

nsi-

0,

fa-

un

nor

in-

di

uo

iti-

)|]= | à

172-

α,

its

170

mo.

10-

12

3-

0

to da Senatori vecchi, e da tutto il suo Parentado, ad ogni carica di maggior peso, che sempre era per le sue spalle; con tutto questo, mise egli tutto lo studio in starvene lontano, ritiratosi à questo fine da. Venezia in Murano, e quì vivendo con quel ritiro, che si è accennato nella sua Vita. Anzi perche i due suoi primi amici Quirini, e Tiepoli, li quali forse più degli altri lo stimolavano all'ambire le dignità della Repubblica, fcriffe una molto lunga lettera, la quale così incomincia: Iostava pensando la vostra misera, e ansiosa condizione di vivere, nella quale vi lasciate portare dall'impetuoso turbine della consuetudine della Patria, anzi spinti dal furore dell'ambizione. Ob vita, quanto miserabile! ecco che ve la descrivo. E proseguendo conalcuni foglj l'incominciato, và minutamente mettendo in vista la maniera di vivere di un nobile Veneziano, incominciando dal primo suo svegliarsi la mattina, fino all'addormentarsi la notte del giorno vegnente; e qui lo fà vedere in Piazza, in Configlio, in Chiefa, in casa, à mensa, al tavolino, e quant'altro può considerarsi da' Politici in Personaggio di quella sfera, facendo comparire il tutto in un'aria tale, che non vi pare condizione più infelice di quella di fimili persone; che però nello stesso tempo mostra chiaramente, quanto fusse. ben radicata in essi quella stima, che mostrava delle grandezze dagli uomini, che hanno concetto di savj, più ambite.

Aveva egli molta abilità per ogni affare più fastidioso, e rilevante, con tutto questo, chi lo udiva a parlare, e li credeva quanto diceva, faceva di lui concetto, come d'un'uomo da nulla. Così pure in genere di sapere, si spacciava per un'ignorante, per un'infulso: diceva di arrossirsi, ogni volta che si ricordava di avere scritto ad alcuno. Pertanto non mancò di ritirare in sue mani quante. lettere, e composizioni poteva, da quelli, che sapeva conservare qualche cosa scritta, o composta del suo, specialmente di Poesia, nelle quali diceva, erano apertissime, ed empie bestemmie contro il suo Salvatore GESV' benedetto; diceva inoltre, che era scrittore inculto, inornato, rozzo, e compositore mezzo latino, e tutto barbaro. Per fare credere, che veramente egli era ignorante, una volta riflettendo a quel difficilissimo articolo di Fede, contenuto nel Simbolo degli Appostoli, nelle parole Santforum Communionem, e parendoli di non bene capirne tutto il fignificato, ebbe molto a confondersi, e scrivendolo ad un'amico, gli espresse la sua ignoranza in questi termini. Or guardate sino dove mi bà condotto lo studio dalli diecisette anni fino alli trentaquattro di mia vita! che prositto hò fatto, che io non intendo il Credo, il quale è il fondamento della nostra Fede! Però egli sprezzava le scienze, e belle lettere, quando non vadano guarnite della vera scienza, e sapienza, qual'è la sola Pietà Cristiana.

Nè

## Si discorre di nuovo dell'Umiltà del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. X.

stantemente fatto vedere l'umiltà del Giustiniani nella stima di se stefso in materia de' beni, che io hò nominati di grazia, e di quelli,

che altri dicono di natura.

'Umiltà', per essere una virtù tutta nascosta in se stessa, ugualmente che agli altri; e quanto essa è maggiore, tanto più difficilmente si pone tutta al lume di sua veduta. Benche dunque nel Capitolo precedente fiasi detto non poco dell'Umiltà del B. Paolo Giuftiniani, tuttavia rimane ancora molto da dirsene. Finora propriamente essa è comparita qual'era nel disprezzo di se stesso, in ciò che resta da dire, si farà vedere la medesima, quale su ne' sentimenti suoi verso le Dignità, e onori, de' quali è capace un Religioso anche tra gli Eremi. Per il che bisogna avvertire, che la vera umiltà ne' Religiosi fi scopre ove trattafi di Prelature; questa è la pietra di paragone, che distingue l'argento vero dallo stagno: essa è il suoco, in cui si pro va l'oro puro, e se conosce, se sia fattura d'arte, come è quello d'Alchimia, che hà il colore, ma non la sodezza, pare in somma,

o, Tai

id-

ge-

1-

no to

on

111-

al-

C-

0 3

e-

ale

م - اا:

ia?

a =

1

a-

i,

3-

11-

2-

101

ra

oli

3 9

1

110

3.7

ma in fostanza non è oro: è una mistura, è un'inganno. Così è addunque la Prelatura: scopre l'umiltà del soggetto, la scopre avanti di ottenersi, quando si ambisce, e la scopre ottenuta che siasi, quando si porta da ambizioso. Voglio dire, la vera umiltà, o non ambisce cariche onorifiche, o le porta senza ambizione. E questa si scopre nella maniera del vivere, e del portarsi ne' maneggi, superiorità, o governi. La differenza trà un'Ambizioso, ed un'Umile conoscesi in ciò, che quello brama, cerca, e procura i posti, questo non se ne invaghisce, non vi corre dietro, nè fa maneggi per essi. Se vengono di suo piede a ritrovarlo nella Cella, o non v'apre l'uscio, o se dà loro l'ingresso, gli ammette come ospiti venuti dal Cielo, per onorare la sua bassezza; quindi, laddove l'Ambizioso, ottenuta la dignità pretesa, se ne serve in tutto in proprio avvantaggio, facendosi servire quell'ufficio, a cui egli doverebbe essere schiavo, l'umile, per contrario impiega tutte le sue forze, per fare onore al suo posto, servendolo senza alcuno-risparmio di se medeli mone non servendosene che con decoro della dignità, della quale niente si abusa. Spiegherò il mio sentimento meglio con questa piccola similitudine. L'Ambizioso è come un giotto, che gode tenere foresteria in casa. per avere pretesti di fare mensa più lauta a se stesso, con la scusa del forestiere; L'Umile per opposto è una persona moderata, ma di onore, che fa tavola straordinaria, non in grazia propria, ma dell'ofpite, che l'onora. Lascio perciò da parte tutto quello, che potrei dire del Servo di Dio Beato Paolo Giustiniani in argomento della sua umiltà, con la quale stimò niente se, sommamente gli altri, non si tenne per oltraggiato, ma favorito nelle offese, come s'è detto di sopra, non ebbe in conto d'avversario, ma d'amico chi li su molesto, e cose simili, proprie, ma comuni a' Religiosi umili davvoro. Dirò dunque folamente quanto fi tenne lontano dal pretendere quelle porzioni d'onore, che in tutte le Comunità si dispensano a' meritevoli, e molto ordinariamente si rimirano con desiderio lontane, si aspettano, anzi si incontrano, più si sollecitano con ansia vicine, da più d'uno ancora si usurpano con modi indegni, o d'ufficj favorevoli di quelli, che con linguaggio secolaresco si chiamano Protettori, e Padroni, o di protesti di zelo, del buon servigio della Religione, mantenimento, e avvanzamento dell'offervanza, e regolare disciplina, credendos, o spacciandos per necessarja Sua Divina Maesta, al ben pubblico, e avvantaggio dell'Ordine; Non sapendo questi tali, o volendo ignorare, per proprio, e altrui pregiudizio, in quallifia Comunità Religiosa, non vivessere necessità, che di buoni esempjin ogni genere di virtù. Noi altri Religiosi, se vogliamo sarla da Santi per politica, non v'è alcuno, che non sia capace di farla da Maestro di spirito, con la direzione di que' lumi, acquistati da' Libri, e non da altri, che si leggono alla giornata in diverse occasioni nelli ridotti de' Claustrali; ma la Santità, e Perfezione nostra non consiste in parlare, stà nel vivere da Esemplare, e da Santo. Se tutti che professano Regola camminassero con questa massima, oh quanto fiorirebbero le virtù più belle tra' Chiostri; Se si facesse una santa garanell'imitare i megliori, presto diventerebbero tutti, almeno assai buoni, se non arrivasse ciascuno ad essere perfetto; e in questa forma si saprebbe ugualmente bene ubbidire, che comandare: ma perche, come ho accennato, non si vive da suddito, che per forza nell'ubbidienza, si comanda poi da Superiore, o da tiranno, o da scandalo-

fo nell'amministrazione del governo.

L'umile Servo di Dio nostro Beato Paolo Giustiniani non fu certamente di questi. Era sì libero da tali inganni, che con la prudenza de' Santi antivedendo, e prevenendo quello, che conosceva poter essere di sua persona, in quello stesso Capitolo Generale, in cui ottenne si decretasse, non doversi nell'avvenire sforzare alcuno Eremita Camaldolese a maneggiare Calici sù gli Altari, così sece, che parimente niuno dovesse soggiacere a' governi, o maneggi d'affari pubblici, contro la propria voglia, levata in questo punto la facoltà eziandio al Capitolo, di poter ordinare altrimente. Questo decreto poscia su da lui promosso in grazia propria, per chiudere in simile forma a se stesso ogni strada, per la quale altri col tempo lo volessero guidare al comando per forza, quando per se stesso era già bastantemente determinato di vivere, e morire privato. Massime tanto fante procurava a tutto suo potere di infinuare, e persuadere anche a' suoi considenti, ed amici, e però insegnava a non desiderare, molto meno a cercare veruna dignità, maggioranza, e grado di Superiore, ma a fuggirle a tutto potere; e quando pure, diceva, ti accadesse, che per ubbidienza ti susse ingiunta, essendo tu allora Maggiore, fatti in ogni cosa come il minore, e ricordevole della dottrina di GESU' CRISTO, che dice, se essere venuto al Mondo a ministrare, non ministrari: tra gli altri suoi fratelli sempre portati, come quello, che è posto in ufficio per ministrare, e servire gli altri, non per essere ministrato, e servito dagli altri. Laonde in un Trattato da lui scritto sopra gli amori, e affezioni a cose mondane, venendo a parlare de' Religiosi, tra le altre loro affezioni, quella, dice, che di tutte è la più lagrimevole, si è, che sotto varj, e vani pretesti, e sotto il velo di buon zelo, di diffendere la Religione, e cose simili, contumacemente, e con ostinazione si litiga, si amano, si ambiscono, si cercano, e si procurano le superiorità, e le preminenze.

Perché poi il B.Paolo in se medesimo era persuaso, che la Prelatura è un peso da suggirsi a maggior segno, e da chiunque ha sior di sen-

m

d

ma

pre

tu

tut

do

gio

imr

no in capo, non poteva tollerare, che alcuno si lamentasse, per esser egli stato da quella depostoje avendo saputo, che un Monaco suo grande amico non era più in dignità come prima, li scrisse una ben Junga lettera, rallegrandosi molto seco di questa sua mutazione, come di una particolare fortuna, dandogli a vedere con prudentissime ragioni, quanto sia da suggire lo stato di Prelato, quanto poco egli per se lo stimasse, anzi quanto lo avesse in abborrimento. Oh Dio di verità, quanto sono diversi li sentimenti ne' Religiosi tepidi, e senza spirito, come son'io! Pare che voi nostro gran Dio ci chiamate alla vostra casa, quale è la Religione, per farci grandi in essa, e per comandare; quindi siegue, che pare disonore, e marca di sfregio in un Religioso, non meno il non arrivare mai, che il non mantenersi sempre in qualche posto; e da questo sì ingannevole principio, sapete voi, al quale niente è natcosto, quali, e quante sunestissime conseguenze derivano a chi la discorre con questi paralogismi. e a chi si lascia sedurre dalle fallacie de' medesimi. Arriva tant'oltre la nostra cecità, che vogliamo spacciare per vostra cosa la nostra. ambizione: quindi andiamo dicendo, voi medefimo averci infusi così nobili sentimenti, con il Dominamini intimato a' nostri Progenitori, fino dal bello principio delle cose; laonde pare cosa non da Uomo la

privazione d'ogni politico comando.

lot.

in

ro-

)ri-

2

Mai

ma

10,

bi-

10-

fu

W-

eva

in

no

he

ari

]-

e.

fi-

0.

a a

to

a'

9 4

1,

ea

Ma in così dire, bene mostrano quanto li renda ciechi nella propria ignoranza la passione della vanità, e l'ansia del comandare. Nè anche intendono la vostra prima Grammatica, quelli che d'ordinario la fanno da Maestri frà gli altri. Diceste, è vero mio Dio, ad Adamo, e in esso a' suoi Posteri discendenti del medesimo, Dominamini, comandate; ma a chi? Agli Uomini, a' propri fratelli? Anzi nò: alle bestie, agli uccelli dell'aria, agli animali della terra, e alli pesci del mare, e perciò di tutte l'acque, le quali vanno, e vengono per i fiumi, fonti, e laghi dal Mare, Dominamini, queste sono le vostre precise parole, Dominamini alli peici del mare, alli volatili del Cielo, e a tutti gli animali, che si muovono sopra la Terra. Non comandaste dunque voi ad alcun'Uomo, che comandasse ad altri uomini; e con ragione: perche faceste l'uomo libero, e lo costituiste Signore di tutte le cose a se inferiori, come sono li prenominati viventi, e tutta la Terra. Fra pari non v'è diversità atitolo di comando, dicendo anche noi uomini, che niuno tiene autorità sopra i suoi pari. Per il buon governo del Mondo, v'è l'ordine del maggiore verso l'infériore, in tutto quello, che rimira l'utile, el'avvantaggio del medesimo, essendo questa una legge eterna della vostra Divina Giustizia, che i maggiori abbiano cura degl'inferiori, laonde il loro comando, quando sia ben regolato come esser deve, è comando amoroso da Padre, non imperioso da Padrone, come vedesi d'ordinario in quelli, che straintenVita del B. Paolo Giustiniani

dono il Dominamini, tra gli ambiziosi si decantato. Oltre ciò, non avete voi detto parimente, e in primo luogo, nel medesimo tempo ad Adamo: Crescete, e moltiplicate, e riempite la terra, e sottomettetela? Ma, e per tanto, che ne inseriscono questi Logici della vanità, e Metassici dell'ambizione? Nè anche vi pensano. Comedunque si ferma tutta la di loro attenzione nel Dominamini? Perche la superbia venutaci col peccato, acciecata dal sumo della vanità, non ne intende il vero senso, e lo interpreta a suo savore, pretendendo in simile forma di sare Autore voi stesso Iddio; ma che dissi Autore? Precettore espresso delle loro ambizioni. Io intanto però, ove lascio il vostro sedele servo Paolo Giustiniani?

Questo siccome volle essere Eremita della Gran Camaldola per nascondersi tra quegli abeti agli occhi del Secolo, così nella medesima Camaldola trovò maniera di rendersi come perduto tra' suoi Coeremiti; imperocchè non solamente ottenne dal Capitolo Generale poco fà mentovato, il Decreto, che niuno contro fua voglia potesse venire: promosfo agli Ordini Sagri, ma nè anche alle Prelature; e questo procurò, riguardando se stesso, risoluto di vivere, e morire Suddito. In fatti non arrivò mai al comando, se non in quella forma, che abbiamo narrata nella sua Vita, cioè per forza, anzi con un santo inganno, mentre fu eletto Maggiore quando era affente, acciò fe fi fusse ritrovato di presenza alla sua elezione, non vi avesse resistito, come aveva già fatto più d'una volta. Anzi abbiamo visto, che nè anche saria bastata quella pia industria, se non vi si aggiungeva la comune lodevole importunità degli Elettori ugualmente, e degli altri, che con maniere affai risolute, e da mettere in gran rivolta la sua coscienza, se non sottommetteva la sua umiltà all'ubbidienza, e al giudicio degli altri: non essendo mai virtù sincera quella umiltà, che è tanto più superba ne' dettami, quanto più ostinata contro gli altrui sentimenti.

Chi è veramente umile di cuore, e intende che voglia dire comando, e comando d'anime, quale è quello principalmente de' Religiosi, non ha piccola pena in ricevere su le proprie spalle gli altrui bisogni, infermità, e disetti. Quell'avere a rendere ragione a Dio, severo Giudice de' Prelati, dell'anime a se commesse, a chi bene ne intende le conseguenze, sa aggiacciare i spiriti, anche più caldi, se vi pensa, come si deve. Osservo, che un S. Tommaso d'Aquino di quella Dottrina, e Santità, che l'hanno reso Angelico tra gli uomini, non impiegò con Sua Maestà Divina tutto il più servido delle sue preghiere per altra cosa, che per ottenere la dispensa da ogni Dignità, e Prelatura, e in sine n'ebbe la grazia. A bene governare altri senza gran danno proprio, si ricercano troppe cose, e cose che non mai si hanno, sintantoche non si arriva a prosondamente intendere, che vo

glia

to

de

Va

pre

3

glia dire Superiore de' Religiosi. (Per non parlare de' Politici). Pur troppo l'esperienza fa vedere alla giornata il grande equivoco, che si prende da quei, che hanno Sudditi da comandare, perche in vece di effere Padri, come porta il lor nome, e dovere, fi mostrano, e sono veri Tiranni. Li poco prattici de' Vocaboli Sagri, crederanno questa mia maniera di dire iperbolica, enfatica, o appassionata, immaginandosi questi fignificare il nome di Tiranno, quelli che communemente s'intendono, e si nominano Neroni, Caligoli, Domiziani, e altra Gente simile. sanguinolenta, e crudele verso de' Sudditi; ma correggano questi tali una fantasia di simile sorta, avvisati, come io intendo farli, non richiedere nè manaje, nè sangue, nè stragi, nè morti barbare, per dichiarare un Comandante Tiranno, assai meno vi vuole, perche non fi ricerca molto per essere un Superiore Tiranno. Tutti li Politici accordano questa verità, distinguersi il Principato legitimo, vero, e quale deve effere tra gli nomini, dal tirannico, in ciò, che il primo tutto è per il bene, avvantaggio, e commodo convenevole al proprio stato de' Sudditi: il secondo, cioè il tirannico, rimira, e procura le proprie soddisfazioni, i propri comodi, si esercita a capriccio, a. passione, e dispotico; in una parola, il vero Superiore serve alla sua Dignità, il tirannico fi fa servire dalla medesima. In che? In quanto può conferire alla sua vanità, condizione, interessi, comodi, capricci, e compiacenze. Quindi avviene, e bisogna fare Giustizia. alla verità, non tacendola, il vedersi in tanti disordini, che non mai si ponno dire abbattanza. Mi spiegherei più distintamente, se facessi un trattato ascetico di queste materie, ma perche scrivo la Vita di un Beato, non dirò altro in commendazione del medefimo, in cui non caddero simili vizi, se non che i Superiori più puntigliosi, più altieri, pieni del proprio parere, senza soggezione a' maggiori, senza edificazione agli inferiori, fono questi, che comandano per il proprio, non per l'altrui avvantaggio. Sono, io lo confesso, per ordinario senza que' peccati, che si dicono d'uomini, ma non così senza quelli, che si chiamano di Demonj, perche spirituali, siccome i primi sono carnali, Vantano in ogni cosa, e ne hanno piena sempre la bocca, il maggior onore di Dio, il zelo dell'Offervanza, il rigore della Regolare disciplina, l'esatta conformità alla Regola, e propri Statuti, ma io me ne rido, fapendo, che i Politici folamente faranno mostra di crederlo, ma gli altri, i quali studiano Bibbie, Santi Padri, e Libri ascetici, e frequentano quella Scuola, che si tiene a piedi di un Crocesisso, e nella quale si impara del pari a bene ubbidire, che comandare, ah questi tali si besfano di simile maniera di parlare, conoscendo, che sono, o vogliono esfere ciechi, per aver presso gli altri lode, o per almeno compatimento. Io però non faccio loro altra elemofina, se non che prego il Signore ad illuminarli, e fargli amici della verità, non me06 Vita del B. Paolo Giustiniani

no del cuore, che della lingua, come ne fu amiciffimo il nostro Giustiniani, il quale sforzato a prendere le redini del Governo, le maneggiò con tutti quelli riguardi, che deve avere ogn'uno, a cui la Divina Provvidenza ha destinato da governarsi Uomini, e non Giumenti, Sudditi, e non Servi, Figliuoli, e non Schiavi. In esso non vi fu di maggiore sopra gli altri, se non il nome, nel resto su minore di tutti. Si considerò Superiore per andare avanti d'essi nella pratica d' ogni virtù, nell'offervanza esatta dell'Eremitico Instituto col proprio esempio, finalmente per invigilare, e sovraintendere alli bisogni, e convenienze di que' Sudditi, alli quali il fantissimo Legislatore con. molta premura impone, che tutto il loro bisognevole aspettino, ed abbiano dall'Abate; che perciò deve essere un'Argo per vedere, e scoprire li bisogni de' sudditi, e deve avere mano larga à pari del cuore, per provvederli. Praticandosi questa Ecconomia di carità, non verrebbe à stare bene un solo, come pur troppo avviene, mà goderebbero ugualmente tutti della loro fortuna, partecipando con pace, come figliuoli onorati, delle ricchezze, e comodità del Padre; e. così i Superiori, specialmente quegli, il governo, e dignità de' quali è perpetua, fariano quali si chiamano, benche con voce barbara,

ne forse senza mistero, cioè Abate, che significa Padre.

Il venerabile servo di Dio Paolo Giustiniani su tutto carità, tutto amore, mà insieme tutto zelo; quale si portasse con gl'infermi, e bisognosi, espressamente si è detto nella sua Vita; come pure quanto promovesse il bene temporale, dove governava. Sicche altro non. occorre qui porre in considerazione, se non quella prontezza d'animo, con cui si spogliò del governo maggiore della sua Congregazione, più che altri non se ne vestirebbera, quando susse loro toccato per merito, ò per sorte il comandare. Perche poi potrebbe alcuno immaginarsi essere avvenuta nel nostro Beato una tale alienazione dalle Prelature, più à causa di pusillanimità di spirito, che per motivo di umiltà, della quale sappiamo, che benissimo sà confarsi con ogni Carica; anzi io sono di parere, che gli umili veri solamente, sono, e degni, e capaci più di tutti del ben comandare, ficcome eglino soli più degli altri sono atti à virtuosamente ubbidire; e perciò rispondo, sù le prime conoscersi la timidezza dalla maniera del governare. La irrefolutezza in ogni cosa, il dubbio di errare, e mettere il piede in fallo ad ogni passo, la languidezza di spirito contro i delinquenti, la delicatezza di tratto con i megliori, finalmente, per tralasciare molte altre cose, il perdersi, ed avvilirsi nella moltitudine, e qualità degli affari; queste indiciano, anzi marcano la pusillanimità di chi si fà ritroso al governo, nè pare sappia accomodarsi al comandare; mà nel B. Paolo Giustiniani non vi su pur una delle prenominate maniere di sovrastare, perchè sù risoluto, prudente, gela

de

110

tr

lla.

12-

11-

fu

di

ď

10

e

0-

on

e-

ali

ıt-

e

to

ıi-

2-

110

0 -

0-

0-

1-

0-10-

80

10

20

21

e-

neroso, forte, e discreto in ogni cosa. Quindi per questo solo capo si può dare per indubitato, che la sola umiltà sua, non altro, sù quella, che lo tenne lontanissimo dalle cariche, e glie le sece rinunciare subito, che li su permesso, prevalendosi per sare questo, di quella medesima autorità Pontissica, di cui si abusano altri, per ottenerle, con pregiudicio ordinariamente del ben pubblico, e scandalo de' privati. Tuttavia la virtù del Giustiniani ci suggerisce altri motivi, e più chiari, e più forti degli addotti, per maggiore prova della verità à savore del medesimo.

Bisogna dunque premettere brevemente in primo luogo, come l'umiltà vera, essendo quella virtù di Giustizia Monastica, cioè privata, quale da me è stata ideata nel Capitolo precedente, sa una tale impressione nell'animo di chi la possiede, che secondo il costume delle altre virtù tutte, non solamente regola con le sue massime chi la possiede, mà inoltre sà, che questo persuaso altamente della verità delle stesse, proccuri d'infinuarle anche à gli altri, affinche non camminino con inganno, tanto meno tollerabile, quanto più à chi hà la vista limpida, manifesto. Bisogna poi sapere dopo questo, che il Giustiniani non solamente con una moderazione d'animo privata. seppe contenere se stesso nella verità, della quale si parla, mà con. tutta l'energia del suo spirito, e in voce, e in carta procurò, per quanto li fù possibile, di imbevere de' propri sentimenti anche gli amici. Diamone un'esempio non piccolo, acciò egli solo basti per tutti, Il merito del P. Quirini molte volte fin'à quest'ora nominato con lode, lo rese degno della Sagra Porpora Romana al tempo di Leone. Decimo. Giuliano de' Medici suo fratello voleva in tutte le forme vederlo condecorato della medefima, lo stesso Pontesice più d'una volta s'era degnato manifestare le sue intenzioni di onorarlo. Ne scrisse dunque il Quirini per regolarsi con il conseglio del prudentissimo, e piissimo suo amico, e Padre spirituale P. Paolo Giustiniani, e questi non solamente lo consegliò, come averebbe fatto ogni altro, à non proccurare una dignità di tanta Eminenza, nè à desiderarla, in fine nè anche ad accettarla, spontaneamente offerta, senza le dovute ritrosie della modestia propria di un'Eremita Camaldolese; mà inoltre tutto spirito, ed energia nella maniera di spiegare i sentimenti del medelimo suo spirito, scrisse una ben lunga lettera, nella quale risoluto à dissuadere il P. Pietro Quirini dall'accettare il Cardinalato, premette quattro grandi massime, come principj incontrastabili, e poi da essi deduce la conclusione, quale era l'intento della lettera accenmata.

La prima d'esse è questa: Voi non dovete, dice egli, in modo alcuno cercare il Cardinalato. La seconda: lo dovete, per quanto vi è possibile declinare, suggire. La terza: che quando suste eletto, voi

Q q 2

il dovete liberamente rifiutare. La quarta : che quando vi fusse per vixtù di santa ubbidienza, ò sotto pena di scommunica del Pontesice coman-

Pi

dato, voi non dovete ostinatamente resistere.

Ripigliando poi le riserite premesse, in ordine alla prima discorre, che non solo non deve cercare il Cardinalato in alcun modo esteriore, ò permettere (quanto è in lui), che altri lo cerchino per esso, mà nè meno in maniera alcuna interiore, cioè non desiderando; e lo avvisa, che se altrimente facesse, ò sentisse dentro del proprio cuore, verrebbe à farne una grande ingiuria à quel Signor GESU' CRISTO. Crocessso, al quale in rinunciando il Secolo aveva data parola, anzi solennemente professato di volerlo seguitare, camminando sù le sue pedate; e così sarebbe stato in pericolo della sua dannazione, lasciando la vocazione del proprio stato, il quale è di penitenza, e d'umiliazione. E però

Intorno alla feconda dice, che primieramente preghi con fervore la Divina Grazia à volerlo liberare da tale rischio, e che (quando non piaccia altrimente a Sua Maestà Divina) li dia piuttosto la morte; poi. Che schivi, e sugga con tutti i modi possibili ogni occasione: e però lasciando Roma, e la Corte, più presto che li sia permesso, faccia ritorno all'Eremo, e quivi si nasconda, come è suo dovere, à gliocchi di tutto il Mondo; nè ciò scrisse semplicemente, mà si avvanza à provare, che così deve farsi, con molto gravi autorità, ed

esempj.

In ordine alla terza, si spiega, dicendo, che se dopo fatte tutte le suddette diligenze, e usate le cautele predette, il Pontesice nondimeno lo eleggesse, e promovesse alla Sagra Porpora, egli deve rinunciare la conferita dignità, non fintamente, e in apparenza, mà con sincerità di cuore, e di lingua, usando in ciò sare tutta l'energia, ed eloquenza, che Sua Maestà Divina gli aveva data, assine di scusarsi meglio nel suo ritiro; e gl'inculca à non lasciarsi ingannare dal pretesto di poter sar molto bene in un tale stato, significandogli espressamente, che ciò sarebbe una grande presunzione, e superbia.

Finalmente per quello, che rimira la quarta, foggiunge, che quando poi premesse le industrie divisate di sopra, queste niente sussero per servire; allora certo della Divina volontà, deve sottomettersi, ricevendo il Cardinalato, non come dignità, mà come peso impostoli da Dio, considando nell'ajuto suo per portarlo à gloria di lui, e à propria salute; dissondendosi saviamente su questo punto con sentimenti tali, che insieme con gli altri, danno à chiaramente divedere, quali sussero le disposizioni del suo spirito in riguardo delle dignità, eziandio eminentissime, e quanto l'anima di lui si stasse perfettamente distaccata da ogni assetto, ed inclinazione à quanto più si hà in credito presso quelli, che non hanno vero spirito religioso, nè

l'amil-

l'umiltà, la quale fu singolare nel nostro Beato Padre Paolo Giustiniani, che perciò rescrivendo ad un suo amico, e parlando di se in. terza persona, risponde: Quello, di cui mi ricercate, è Monaco, sì contento del proprio stato, che di niente più si compiace, quantocchè del vedersi Monaco, e se nel secolo susse come Imperatore padrone del Mondo, lascierebbe volontieri il Mondo tutto, per correre più spedito al Monastero; si rallegra di maniera tale nella sua Monastica bassezza, che vorrebbe morire più presto, d vivere in un carcere perpetuo, che mai accettare un Vescovado, à altra dignità ancora più eminente. Anzi si protesta, che chiunque, il quale è ambisce questi posti, è è pronto ad accettarli, appresso lui non solamente non è persona di molta. virtu, mà ne anche uomo semplicemente dabbene. Così il Giustiniani, e guai à noi, i quali siamo di sentimenti da' suoi sì lontani, e diversi, come la coscienza nostra ci dice. Anima grande nella vostra profondissima umiltà, rimirate con ristesso di carità chi scrive questo di voi, e chi farà per leggerlo dopo, ed ottenetegli almeno parte del vostro spi-. rito, acciò v'imiti chi vi loda, e tanto più vi ammira, quanto è da voi nel suo spirito più differente.

e.

lo.

0

0.

03

à

0

#### Pazienza del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XI.

T On v'è prova maggiore dell'umiltà, che la eccellentissima vir-🐧 tù della pazienza. Il fuperbo non sà, che cosa sia l'essere paziente. Il solo umile sà soffrire, tollerare, e consecutivamente elsere paziente. Pare dunque, che l'ordine medesimo delle virtù porti questo Capitolo, in cui si tratti della pazienza del B. Paolo Giustiniani, dopo essersi nell'antecedente parlato della sua umiltà; che però afferisco, effere stata nel di lui animo la fanta virtù della Pazienza, uguale alla sua Umiltà. Il proprio carattere di questa virtù, che hà avuto per Maestro il medesimo Signor GESU' CRISTO, onde l'Apostolo S. Paolo chiama sua virtù propria, è rendere l'uomo forte contro tutto quello, che può recare tristezza allo spirito, e però fi può chiamare una tempra di virtù, data all'animo dalla grazia, col valore della quale fente, è vero, ma non resta offeso da questimali, che quasi dardi scoccati contro di esso dall'altrui improbità, dal caso, e da quanto altro si chiama, disavventura, o disgrazia, per provarlo, o atterrarlo. Ebbe di questi affalti più d'uno il nostro-Giustiniani, e in tutti la sua costanza su ammirabile, ricevendo con un'immobile pazienza ogni avversità, che li sopravenne, come lo scoglio in mezzo al mare, senza moversi, nè spezzarsi, resiste giorno, e notte, alle furie dell'onde, le quali ora più, ora meno, del. continuo però, lo investono, e li danno molestia. Già l'abbiamoveduto nella sua Vita in prigione, oppresso dalla calunnia in Macera310

ta, e dalla forza in Roma, con tutta l'appendice di que' strappazzi, e patimenti, che portava seco l'essere nelle mani crudeli de' Soldati avari, che minacciavano ad ogni ora cavare il fangue dalle vene, per avere dalle borse quell'oro che bramavano, e speravano di ottenere da' prigionieri. Abbiamo però veduto nello stesso tempo con quanta rassegnazione, e pace d'animo sopportò quell'arresto del Legato, e come in Roma fu compagno nelle comuni tribolazioni di un S. Gaetano; e questo solo basta per dichiarare, che la pazienza dell'umile Servo di Dio Beato Paolo Giustiniani su una pazienza da Santo, perche fu quale si conveniva a chi era pari ad un Santo nelle sofferenze. Abbiamo ancora veduto nella medefima fua Vita, come diportoffi co gli Eremiti del Monte d'Ancona,i quali tanto perseguitarono, e recarono molestie lunghe, e gravissime a' figliu oli spirituali, e allievi Religiofi di un tanto Padre: nulladimeno egli mai non perdette la pace del cuore, nè la compostezza della sua carità, anzi sollecito più degli altrui, che de' propri mali, esortò efficacemente i medesimi suoi figliuoli, e fratelli di Religione, a sostenere con ogni pazienza le persecuzioni, che rimirava unicamente, come astuzie del nemico comune, e non insulti degli uomini pari suoi, per avere da ciò motivo di tollerare con più costanza, essendo un grande incentivo ad ogni sorte di sofferenza, il sapere che il Demonio è quello, da cui viene la guerra: imperocchè se con la pazienza se li fa fronte, questa sola basta a vincere l'avversario, e avere il premio proporzionato alla. vittoria, nella confusione del nemico. Sicchè, pare avere noi lumi ben sufficienti, per conoscere al ristesso di essi la pazienza del nostro Padre; tuttavia, per dare maggior luce alla verità, mi pare approposito l'accennare qualche altro accidente, in cui la di lui pazienza si dia a conoscere; e il primo di questi, sia quel tanto che tollerò nel ricuperare che fece la Badia Isolana a beneficio di Camaldoli in-Toscana. Questa impresa costò molti sudori, e travagli al nostro P. Giustiniani, perche la parte avversaria era potentissima; basta. dire, che si trattava d'interesse, e vi avevano impegno grande contro gli Eremiti, Porporati, e li medefimi Signori della Repubblica. Fiorentina. Li convenne pertanto sostenere molti, e gravi incontri, e stette in rischio di essere carcerato per ordine de' medesimi Signori: Con tutto questo, egli si diportò in maniera tale trà la varietà di tutti gli accidenti, che raguagliandone dipoi il P. Generale D. Pietro Dolfino, li scrisse: Quello che mi è accaduto in questi giorni, vorreiche si dicesse piuttosto da altri, che da me: imperocche ne posso senza gran rossore di vergogna narrare quante calunnie, quante contumelie, e irrisioni abbia io sofferte, nè senza qualche mia propria laude, pare

che possa dire, con animo quanto forte, e costante, e con quale imper-

turbata mente abbia il tutto sopportato.

re

Ebbe pure il zelante Padre molto che soffrire nel disporre il Capitolo Generale per i capi di riforma, che contro Monaci, e altri, i quali in esso erano, ottenne si accettassero. Nell'alzare, e rifare il muro del Sagr'Eremo, dall'ingiuria del tempo, e dalla condizione del Secolo fuo corrente, il quale portava gli Eserciti guerrieri fino in cima dell' Alpi, roversciato, e distrutto; fabbrica, che a' sediziosi circonvicini non dava punto nel genio, e perciò vi resistettero sino all'ultime prove dell'ostinazione, non tralasciando modo alcuno, che potesse stancare questo Esdra Eremitico nella riparazione della Casa del Signore si ruinata. Nel ridurre un gran Ministro a lasciare l'amministrazione economica di Camaldoli, e suoi annessi in mano, e arbitrio degli Eremiti Camaldolefi; finalmente nel ridurre alla fospirata libertà gli Eremiti tutti predetti, e a render contento nella sua privata residenza il mentovato P. D. Pietro Dolfino, suo amico antico, e. parzialissimo, come lo testimonia quanto si è scritto nel Libro primo di questa Vita, le virtù di cui quì riporto. Fu necessario andare, e ritornare in Roma, in Firenze, ed altri luoghi. Prendersela con più d'uno di dignità ancora più eminente; venire a' confronti, contrasti, udirne più d'una, con cui tacciavasi d'ingrato, e anche peggio; non mancavano minaccie; e spaventi non leggieri; lo abbandonavano fino i suoi, che meno illuminati, e pratici nelle cose di Dio, del Giustiniani, stimavano così doversi fare: laonde Paolo - bisognava che sopportasse quello, che è il più duro da soffrirsi nelle Comunità offervanti, cioè le taccie di quelle Persone, le quali quanto erano più stimate in ogni genere di virtù morali, tanto maggiormente rendevano sensibili le punture della penna , e della lingua che lo ferivano, specialmente, perche pareva, lo spirito del Signore essere quello che lo movesse, e così gli uomini male informati del vero, che d'ordinario stà nascosto, più liberamente davano motivo di pazienza; Ed esso sempre simile a se stesso, nè se ne doleva, nè se ne risentiva, anzi ne godeva, e protestavasi, che questi erano li maggiori amici, che egli avesse ...

In Pascilupi, che non ebbe egli a sossirire, non meno nella propria, che nell'altrui persona? cioè in quella de' suoi figliuoli, confiderati, e cacciati come sorusciti, e monetari salsi da quell'Eremo, per ricuperare il quale ebbe di nuovo a non poco saticare, e patire. Avanti che uscisse dalla Gran Camaldola per mettere in esecuzione li suoi disegni, quante contradizioni non incontrò, eziandio dalli suoi più amorevoli, e di maggiore credito appresso gli altri, siccome avevano più virtù presso Dio? Non si capiva la sua idea: non si approvava il suo pensiere: si contrariava la sua intenzione, e si biasimava la sua condotta. Ciò non ostante, si diportò con tale sortezza d'animo in ogni incontro, e con tanta mansuetudine con ciascuno,

che alla fine tutti rimasero persuafi, che lo guidava lo spirito di Dio, convinti dalla sua pazienza; laonde quando se ne partì, portò seco il cuore d'ogn'uno, benche lontano non fu mai perduto di vista, nè lasciato in disparte dalla sollecitudine amorosa de' PP. Eremiti Camaldolesi di Toscana, come si è veduto a suo luogo. Nelle Grotte del Massaccio, se non ebbe a contrastare con gli uomini, non li mancò da patire; incontrando tutta quella povertà, e penuria. d'ogni cosa, la quale si avvanzò tant'oltre, che giunse sino all'estremo: ed oh quì sì, la virtù della pazienza si sa conoscere s'è vera! Un gran Santo, e conforme al cuore di Dio, protestò di se medesimo una volta, che nella povertà la sua virtù aveva mostrato il proprio debole; e il medefimo Signor Iddio, con una frase degna della sua. Sapienza, la dichiarò essere come un crugiuolo, in cui si fa la vera. prova dell'oro fino, e del falso. Che però non è se non da un'Appostolo S. Paolo il sapere mantenersi sì paziente nelle penurie, che temperante nelle abbondanze. Laonde il nostro esemplarissimo Padre mostrò a maraviglia la qualità della sua pazienza in quelle strettezze di fito, che si elesse per abitazione, e in quelle scarsezze di mantenimento, che sopportò nel principio di quella fabbrica, la. quale si incominciava dal niente; imperocchè in questo stato viveva sì contento della fua povertà, più che altri d'ogni maggiore ricchezza. Era il di lui animo sì tranquillo nella penuria d'ogni cofa, che quafi nulla li mancasse, si era perduto nella quiete, e contemplazione. della sua solitudine, sino ad essere necessario, che da' suoi li venisse posta in considerazione la medesima povertà, e supplicato a pensare a' provvedimenti convenevoli, come egli pieno di carità, e prudenza fece, scrivendo a' PP. Eremiti di Toscana i propri bisogni, e pregandoli della loro caritatevole assistenza, come secero con una carità degna del loro spirito, discretezza, e prudenza; onde si resero meritevoli di eterna lode, e concorsero con tutte due le mani, per così dire, all'ajuto di quella fabbrica, della quale, da principio pareva che nè anche approvassero il disegno, non per vizio di volontà, ma per differenza di quell'intelletto, che ancora negli Angioli medefimi del Cielo non è sempre concorde ne' propri lumi, se il Sole eterno, che è Iddio, non isparge sopra di essi con ugual rislesso i raggi della fua luce.

Questa medesima disposizione d'animo conservò con la grazia del Signore in tutto il corso della sua vita Eremitica, la quale su, si può dire, una continua Croce, se non anzi martirio d'animo, e di corpo, per le fatiche intraprese a benesicio altrui, e prositto proprio spirituale; per la maniera del suo vivere, il quale su rigidissimo, come si vedrà a suo luogo; finalmente per tutto il rimanente, per cagione di cui poteva dire nuovo Paolo, sollevando li suoi pensieri a quel Dio,

11

pro

ea

ur

il quale è la fortezza de' Santi : In grazia vostra, mio Dio, la mia. vita è una continua morte. Soffro un continuo assedio al di fuori, che mi sforza a stare sempre sull'arme per gli assalti, che mi danno i nemici, e al di dentre un perpetuo batticuore per le minaccie, che mi fannoli miei medesimi timori. Imperocchè li Spiriti maligni insidiatori, e nemici instancabili d'ogni bene, non lasciavano mai di battagliare in. una forma, o in un'altra l'animo del Giustiniani, benche indarno: perchè la sua pazienza, la quale deve esercitarsi in primo luogo contro le importunità infernali, fu quella d'essa, che lo rese superiore. con un invidiabile successo a quanto di finistro, e di avverso se li fece incontro nel cammino della fua vita, per arrestarlo ad ogni passo, o almeno per rallentarlo nel corfo, acciò non si avvanzasse alla perfezione del suo stato, con que' passi, coni quali avvalorato dalla Divina Grazia confumò la carriera da se intrapresa, e ne otttenne gloriosa-

mente in fine la palma.

di

di

e-9

lle

20

Aveva per mantenersi nell'accennata costanza della sua pazienza alcuni esercizi, coll'uso de' quali prendeva vigore nelle occasioni; e questi erano, o la ritirata alla considerazione delli propri demeriti: e però quando era egli afflitto, contrariato, o molestato da alcuno, fubito rifletteva alla fua mala vita, come diceva lui stesso, passata nel Secolo, e da questa rimembranza cavava sentimenti di profonda umiliazione, per cui diceva, esfere assai maggiore il gastigo, che meritava per i suoi peccati commessi, di quel poco, anzi nulla, che sofferiva, e che meritamente gli era dovuta. Ritrovandosi prigione in Macerata, in un. suo soliloquio devotissimo latino scrive ciò, che volgarizato così dice: Che maraviglia siè il patir io molte avversità, il quale sono pieno d'iniquità? Giustamente patisco molto, giacche ogni giorno ho commesso, e vado commettendo tanti peccati. Sono gravi le cose, che io patisco, ma assai più gravi sono quelli, che merito. Mi opprimono gravi traversie, ma paragonate queste con le mie iniquità è assai più leggiero, quanto fin'ora ho patito, di tutto quello, in cui fin'ora ho peccato. E' un niente tutto quello, che soffro, se si considera quello, che ho fatto, e del continuo faccio di male. So benissimo di avere meritato l'Inferno, e di avere incorfo infinite volte l'ira Divina per i mie i peccati, che però non devo dolermi, ne lamentarmi, se qualche cosa patisco,ma anzi essendomi meritato gravissimi castighi, e pene molto allegramente, volontieri, e con ogni pazienza devo sostenere quanto mi accade.

Altre volte si poneva in arme, uscendo in campo, ricorrendo alla contemplazione della vita di GESII' Autore, e Confumatore della nostra Fede, come dice l'Apostolo, ed ivi ritrovava, al dire del medesimo Giustiniani, nello stesso genere di pene, aver egli tollerate. cose più gravi, e senza paragone più dure per nostra istruzione, e profitto; e con questo grande esemplare si animava contro ogni assal-

Rr

to, lo sostenevà, lo ributtava, e ne riportava vittoria. Si slanciava alle volte Aquila generosa con i suoi pensieri sino al Cielo, e colà considerando que' gran beni, per arrivare a' quali non vi è altra. strada, che quella della Croce, prendeva tanto animo il suo spirito, che sfidava a battaglia, non solamente ad una, ad una, ma ancora in corpo, tutte quelle pene, delle quali fa la rassegna l'Apostolo,. quando cerca in tutto l'esercito de' mali, quale sia quello, che sia ba-

stante a separarlo dalla carità del suo Signore.

Da qui avvenne, che il Beato servo di Dio si mantenne sempre tranquillo di maniera tale, che mai non mostrò moto d'ira, nè in volto, nè in parole, nè in alcun'altro modo, con cui potesse argomentarsi il suo animo alterato. Da qui avvenne parimente, chenon aperse mai bocca all'ingiurie, che si vennero fatte, per ributtarle, ma parlando sempre con parole benigne, mansuete, ed obbliganti, smorzava con un distillato d'acqua dolce il fuoco, che l'ira altrui procurava accenderli nel cuore. Finalmente ebbe sempre questa maniera di vendicarsi all'usanza de' Santi, cioè, co' beneficj confondere quegli, i quali con le frasi del Secolo si chiamavano avversarj, o nemici, quando in fomma poi, non altro doverebbero chiamarsi, che fratelli, Ministri della Divina Provvidenza, per cui disposizione ammirabile, altri ci fanno bene a genio nostro, altri contro genio, ma però sì gli uni, che gli altri ugualmente servono a chi governa il Mondo, e le nostre miserabili Persone.

# Conformità, e Uniformità del B. PAOLO GIUSTINIANI al Divino volere. CAP. XII.

E virtù sono per il buon genio, che tra se conservano, amantis-I sime sorelle, ma per quella connessione, con cui una tira seco l'altra, si ponno dire una mistica armonia, che sa la Grazia nell'anima; laonde incominciandosi a parlare di qualcheduna di esse, naturalmente il discorso ha i suoi passi, servendo la prima per introduzione alla seconda, e questa alla seguente, così di mano in mano fino all'ultima, come suole accadere in una nobile Galeria ben fornita di varie cose vaghissime da vedersi, dove l'ordine di esse sa passare la. vista da una specie all'altra, con un diletto singolare, quale è quello che risulta nella bella, e compita disposizione di quelle parti, le quali formano un qualche tutto. Avendo noi pertanto offervata, e ammirata la pazienza del Beato Paolo Giustiniani, ci si sa incontro da se stessa quella grande sua conformità al volere Divino, da cui io penso derivare la perfetta pazienza, quando non volessimo dire, che questa fusse la Scuola, in cui impara l'anima a conformarsi in ogni cosa alli Divini voleri, giacchè l'impazienza non è altro, che un'estro sregolat

lif

12-

olà

2

0,

Dra

0,

**D**a-

m= nè

110

T-

li-

ira

0-

n-

0

lato della propria volontà, che tanto più s'inquieta, quanto meno li successi camminano a suo talento. Ora dunque il B. Paolo sece uno studio particolare per questa bella virtù, e parve, che in esso impiegasse la meglior parte delle sue applicazioni; quindi arrivò a tanta perfezione in essa, che niente quasi l'alterava, nè con risalti d'allegrezza negli avvenimenti desiderati, nè con sintomi di dispiacimento, nelle occorrenze di contragenio, come suol dirsi. Era sua sentenza, che: Un' Anima, la quale si duole, o lamenta in qua lunque cosa beneplacita a Dio, sia questa corporale, sia spirituale, dà segno di amare più la vita mortale, che l'immortale, e più una piccola creatura, che il sommo Dio, il di cui beneplacito deve amarsi sopra tutte le cose.

Diceva ancora, e l'abbiamo scritto in un suo trattato: Che per la perdita di qualunque cosa mondana, e terrena, la quale non puol' essere che mera vanità, e un'ombra, la quale se ne vola col tempo, mai non deve togliere la pace del cuore, e la moderazione dell'animo, ancorche sosse la perdita della propria vita, in quanto al corpo, perche tutto il tempo di questa vita mortale è un picciolissimo, e velocissimo atomo paragonato all'Eternità, che si deve perciò sprezzare, e stimare, solamente, quando ci susse concesso di spenderlo nel Divino servigio.

Perchè tutto dipendeva da' voleri Divini, nè stimava molto l' amore, siccome nè anche faceva gran caso dell'antigenio, e mali incontri degli Uomini, sapendo per testimonio del medesimo, essere impossibile a chi convive in questa vita mortale, il non gustare di queste frutta dell'umana malizia. Il Signor GESU' CRISTO tutto buono, anzi la stessa bontà, e amabilità, vivendo tra gli Uomini, incontrò l'odio loro, e pati durissime pene, finalmente ricevè dalle. mani de' medefimi una crudelissima morte. Anzi lo stesso Dio Padre, che mai occhio mortale non vidde, nè cuor umano intefe, fu,& è odiato dal vilissimo verme, che è l'uomo, dicendo il Profeta; nonne odientes te, Domine oderam, & super inimicos tuos tabesceham. Queste erano le Massime, con le quali il nostro B. Paolo si manteneva in. ogni cosa sempre lo stesso, conformato in tutto alli Divini voleri, sopra la Conformità, alla quale compose ancora un molto lodevole trattato, mostrando in esso, che deve la volontà Divina preferirsi sempre all'umana, e dice tra le altre cose: Sebbene questa verità è conosciuta da molti, e confessata da loro, fino ad averne desiderio, molto pochi però sono quelli, che la seguono, e mettono in prattica: contuttociò egli ( scrive ) intende, e fermamente stabilisce di voler essere, con la grazia di Dio, del numero di quelli pochi, i quali la mettono in esecuzione, volendo, e desiderando, che la volontà Divina sia. sempre preserita alla sua propria, anzicchè quella solamente sia fatta da lui, per il quale effetto, dice, di avere scritto il mentovato trattato, per maggiormente eccitarsi a mettere ciò in pratica. E scrivendo Rr 2

una volta al suo amatissimo Quirini, così dice: Qui hominibus placent, cioè quelli che si studiano magis placere hominibus, quam Deo, confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos, e con l'Apostolo: Si bominibus placerem, non adbuc servus Domini esse desiderarem: e però soggiunge, Io vi parlero secondo Dio, e poi giudicate come vi piace. delle cose mie. Quindi si avvanza, col protestarsi, che ha lasciato il Mondo, li Parenti, ed Amici per solamente piacere a Dio, in cui tutti li suoi pensieri, dice, di aver posti, e tutto se stesso gettato, e che da lui solo dipende, da lui solo aspetta ogni pace, ogni contento, ogni quiete, soddissazione, ogni persezione, e qualunque siasi bene, che possa desiderare. Dice inoltre, che egli mette ogni studio, acciò cosa alcuna creata, e anche tutte insieme, non gli arrechino, e apportino una minima perturbazione, di fentimento, o inquietudine, ma di poter dire col suo cuore, lo niente voglio, io niente desidero, nè cerco altro, che GESU CRISTO. Ruini il Mondo, vada sossopra l'Universo, venga la Patria in mano de' nemici suoi, con quella insieme in servità tutti i miei più cari Amici, e Parenti, e in misera servità, e miseria mojano tutti quelli, delli quali la vita mi è stata, e mi è cara: Io non posseggo niente, io non mi voglio contristare, quando in ciò non vi sia mia cotpa. Io conosco, e confesso Dio Governatore di tutlo il Mondo, e alla sur santissina ordinazione mi accordo. Non vi è altro al Mondo, che l'anima mia, e il mio Redentore GESV', se posso acquietare in santa dilezione l'anima mia in esso sommo, ed eterno bene GESV' CRISTO, niente mi potrà mai contristare. Vediamo, en proviamo per esperienza, che il Mondo non è mai talmente ordinato, e disposto, secondo il cuor dell'uomo, che non si possa ad una girata d'occhio tutto rivolgersi, e mettersi al ravescio, e vorrà per questa mutazione mutarsi anche il cuore, e distaccarsi dal suo Signor GESU' CRI-STO, al quale prima si era unito con gli affetti, e lasciare il scrvizio di Dio, standosene in esso mal contento, ed inquieto.

Non si deve volere, nè cercare pace, quiete, e contento in questa vita, se non quanto è il beneplacito di GESV' CRISTO, e nel solo desiderio di darli gusto: e chiunque dice; Io sarei piuttosto contento, se si facesse questa, o quell'altra cosa nostra, che la quiete, e tranquillità del suo animo dipende da cosa terrena, e conseguentemente non affatto da Dio, nè il suo cuore sta riposato, e quieto nel medesimo Dio. Dalli predetti, e altri simili suoi sentimenti, chiaramente si conosce, quanto suffe il di lui cuore tutto riposto in Dio, e che il Divino vole-

re era l'unica regola del fuo defiderare.

Nè il Beato Servo di Dio se la passò, per così dire, solamente con belli affetti, e generose espressioni di penna, di lingua, o di cuore; ebbe delle occasioni, nelle quali fu necessario far vedere, che i fatti andavano del pari con le parole. Fra tutte le cose, che parve

Re

e

0,

di desiderare più ardentemente, su quella che rimirava la conversione del medesimo suo amatissimo Quirini, a cui surono indrizzati li sentimenti riferiti di fopra; nulladimeno in vedendolo, come atterrito, o raffreddato nella sua vocazione alla Religione Camaldolese, in una certa occasione, nella quale il detto Quirini lo richiedeva d'un non sò che, quafi per ultimo accordato del fuo uscire dal Secolo, con una santa libertà di spirito, così li rispose per lettera, dicendoli, che: In quello che toccava alla di lui vocazione, facesse pure quello che più li piacesse, perche in quanto a se si suria aggiustato alla giustissima disposizione Divina, non intendendo maiio, che voi abbiate a lasciar il Mondo per amor mio o per alcun terreno interesse, ma solamente per amore di Dio, e falute dell' Anima poi conchiude: Io non vi dico, che vi facciate, o non vi facciate, che vestiate la Cocolla, o nò, che veniate all'Eremo, o non ci veniate, ma che facciate puramente come vi detta l'animo. Maritatevi pure o con GESO' CRISTO, overo con il Mondo, o in Cenobio, s in Eremo, o in Cossinese, o in Camaldolese, come vi piace. Tanto il Giustiniani era uniformato alla volontà di Dio, che alla fine niuna cosa. poteva fare impressione sopra il suo cuore; e può confermarsi con quello che fece il medesimo Giustiniani, con lo stesso Quirini, allora quando era in predicamento di effere Cardinale, il che spiaceva non poco al nostro Beato Padre, a motivo di quell'umiltà, che voleva fusse il carattere de' suoi Eremiti; Laonde procurò di alienare il di lui animo perfettamente dall'ambire, o accettare una sì fatta dignità: nulladimeno finiva con queste parole: Prego Dio, che si faccia la volontà, s beneplacito suo in voi, e che abbiate a servire, e confessare GESV' CRISTO in quel modo, che sia buono negli occhi della sua ineffabile. Sapienza, non secondo i voleri nostri, ma conforme a quello, che a lui piace.

Si legge di S. Ignazio Fondatore insigne della stimatissima Compagnia di GESU', che sì fattamente era rimesso in ogni cosa al Divino beneplacito, che niente poteva turbarli la pace del cuore: anzi diceva, che sebbene aveva egli tanto a cuore la conservazione della sua Compagnia poco sà da se instituita a maggiore gloria di Dio, e niente per alcun proprio rispetto: ciò non ostante, se mai susse piacciuto all'Altissimo di distruggerla a suo tempo, quando avesse egli avuto un solo quarto d'ora di raccogliersi sù la considerazione di questo accidente, si saria persettamente spogliato d'ogni passione per essa, sù la rissessimo del beneplacito di Dio, che così avesse voluto. Il medesimo sentimento può dirsi, che avesse anche il nostro B. Paolo rispettivamente alla sua piccola sì, ma però da lui grandemente amata Congregazione, per far la di cui sondazione, e mantenimento, sacendoli bisogno dell'Autorità Pontificia, ne scrisse al Bembo altrove nominato con lode più volte, e scivendoli col pregarlo molto

fervorosamente per la sua efficace intercessione presso il Pontesice, termina poi la lettera, dicendo: Pure non voglio desiderare, se non quello, che sia la Divina disposizione, che per conservare la tranquillità dell'animo mio, he proposto fermamente di non volere, ne disvolere, se non quello che Dio ordina, o permette che sia. Procurerò pro viribus di spedire questa faccenda, non cerco a comodo mio, ma a salute di molti, e a gloria (come io mi persuado) di Dio. Quando non possa conseguire l'effetto, che io desidero; non mi sento punto meno contento, e tranquillo, che ora mi sia, perche la contentezza, e tranquillità dell'animo mio, nè da questa, nè da alcun'altra simile cosa. dipende, per la servità, la quale ho volontariamente promessa a Dio, e ogni giorno prometto di nuovo. Più dolce, e più grato mi è l'adoperarmi in quelle cose, le quali credo essere di onor di Dio, che non mi riesce qualunque altro bene terreno ... e benchè il mio affaticarmi, e occuparmi ora in questa, ora in quell'altra faccenda, possa pareres esteriormente (a chi non sà cosa sia operare per amore, o servitù volontaria) causa di disturbo, o inquietudine d'animo, nondimeno sò ben'io, e fallo chiunque, o per amore, o per ispontanea servità si affatica, che più dolce, e più tranquillo è ogni tal negozio, che qualunque ozio più dilettevole, e specialmente a quelli, che per amore, e servità di quel Sovrano Signore operano, il quale, perche vede aperto il cnore, e l'intenzione dell'operante, non molto attende all'effetto dell'opera, mas all'affetto dell'operante. Così il B. Paolo: e da questo si fa chiara. mirabilmente la perfetta rassegnazione sua alla volontà Divina, mentre non folo non vuole fare, overo operare, ma ne meno desiderare, se non quanto ordina, e dispone Iddio, e con tanta tranquillità d' animo era dispostissimo a ricevere il tutto dalla mano di Sua Divina. Maestà, che nè anche la distruzione della più cara cosa, quale era la sua Congregazione, tanto da lui più amata, quanto più la stimava dovere essere di maggior gloria di Dio (come in fatti per grazia grande del medefimo Dio si vede riuscita) poteva disturbarlo, o inquietarlo un tantino: laonde nè meno aveva bisogno del raccoglimento di mezz'ora per conformare il suo animo in qualunque successo alle. disposizioni dell'Altissimo, stando già contento, e quietamente disposto a tutto quello, che avesse ordinato di lui, e delle cose sue il Signore. Tanto egli era conforme în ogni evento alli Divini voleri. Ma non si sermava quì la virtù del B. Paolo. Hà le sue metafisiche. eziandio la Grazia, e parlandosi in proposito, oltre la conformità dell'anima al beneplacito di Dio, vi è qualche cosa di più persetto, cioè l'uniformità, che dalla conformità si distingue in questo, che per virtù della conformità l'uomo in ogni evento anche più finistro, di buon cuore si sottomette alle sante disposizioni della Divina Provvidenza, la quale in sostanza poi non è altro, se non la volontà sa-

crosanta dell'Altissimo, il quale dispone, e regola il tutto, si ne' Cieli, che in Terra, e sotto terra, secondo il suo beneplacito. L' uniformità fignifica qualche cosa di più: e vuole dire, che l'uomo non solamente stà a cose fatte, a nostro modo di parlare, in ciò che occorre, tanto a fe, quanto a gli altri, alla giornata, ma inoltre va cercando qual fia la volontà buona, beneplacita, e perfetta, come parla l'Appostolo, cioè considera in ogni cosa, quello che debba farsi, per piacere a Dio, e operare secondo la sua santissima volontà, la quale non solamente è conosciuta da tutti ne' precetti, e ne' configli Evangelici, ma inoltre ciascuno in particolare ha le proprie ispirazioni, le quali sono la condotta privata di ciascuno nella vita del Cristiano, e nella via dello spirito; essendocchè il Signore, Padrone sovrano di tutti, da uno richiede più una cosa, che un' altra: onde nasce la varietà delli spiriti in Santa Chiesa, e ogni Santo hà, per così dire, il suo proprio carattere, per mezzo del quale si distingue da ogn'altro, come un pianeta ha il suo colore, e maniera di brillare in Cielo, per cui facilmente si dà a conoscere trà la turba delle Stelle, benchè non abbiano numero; anzi allora propriamente un'anima cammina con perfezione nelle strade della sua propria vocazione, quando non folamente si esercita nelle virtù comuni a gli altri del fuo stato, ma inoltre a quelle attende in particolare. le quali conosce dover essere sue proprie, per unisormarsi alle inclinazioni dello Spirito Santo, che la guida, e muove con impulsi determinati, e fatti, per così dire, per essa sola. Non tutti che ciò leggeranno, arriveranno a ben capire il senso della mia sentenza, ma li pratici della via mistica intenderanno anche più di quello che io esprimo; pertanto senza soggiunger altro a meglio dichiararmi in. ciò che ho detto per compimento di questo Capitolo, venendo al proposito di ciò, che scrivo, per mostrare l'uniformità del nostro Beato Padre alli voleri Divini, faccio sapere, come egli dopo che fu illuminato a conoscere le vanità delle creature, e la qualità della fua dependenza rispettivamente alla sovranità del di lui Greatore, non cercò mai altro in ogni sua operazione, e pensiere, e anche parola, per quanto porta la condizione della nostra mortalità in. questa Terra, che puramente di piacere a Dio, facendo, pensando, e parlando quel folo, che conosceva, o pensava essere il Divino preciso volere. A questa Stella polare teneva sempre di tal maniera fisso l'occhio della fua intenzione, navigando nel mare di questa vita, incamminato alle beate spiaggie del Paradiso, che diceva: Non per propria gloria, o laude, non per proprio diletto, nè interelse, nè anche per puro desiderio del Paradiso, o timore dell'Inferno, ma semplicemente per amore di GESV' CRISTO voleva, e intendeva di operare, e per fare solamente la sua santissima volontà, e piacerli in 02712

ogni cofa. Sii pur quanto si voglia l'animo superiore al corpo, comandi pure la ragione alle passioni, e alli vizj, che se l'animo, e la ragione tutto non fà con intenzione retta di servire a Dio, e di piacerli, come, e dove conosce essere suo beneplacito, in niun modo si può dire, che rettamente faccia; imperocchè tutte quelle cose, che pajono virtà, se non sono indrizzate al culto di Dio, e fatte per sua gloria, sono piuttosto vizi; che tutte le diligenze, e sollecitudini che egli aveva di ajutare il fuo prossimo con la voce, penna, o esempio al ben vivere, e lasciare il Mondo, procedevano come rivoli da una fonte, da quel grande desiderio, che teneva nel cuore, perche Dio venisse glorificato, e le anime facendo la sua santissima volontà fussero salve. Tutta la sua vita Eremitica su una gran prova di questo; ciò non ostante, non è che bene il fare sapere a tutti ciò che egli scrisse una volta privatamente ad alcune sue congiunte, parte sorelle, e parte nepoti, les quali effendo nubili, e vergini, per esortarle a non attaccarsi al Secolo, ma al Crocifisso, dopo avere con ogni maniera più efficace sua propria scritte molte, e forti ragioni per renderle persuase del vero, soggiunge. A questo mi astringe maggiormente la carità vera, che io di giorno in giorno vi porto sempre maggiore, e il desiderio ardente, che io mi sento nel cuore del vostro vero, e certo bene, nano del bene di questo Mondo, il quale è un ombra di bene, pieno di mille veleni, ma del vero bene, ed eterno, e sopra tutto, mi move il desiderio dell'onore del mio glorioso Signor GESV benedetto, perche credo, che onore saria di Dio, se voi inchinaste l'animo a volervi fare spose immacolate del buon GESV', rifiutando le vanirà del Mondo. e cercando con integrità di mente, e di corpo, la celeste eterna Beatitudine.

Per il medefimo motivo scrisse una lettera, o per dir meglio un libello, a tutti gli Eremiti d'Italia, i quali vivono fenza regola alcuna certa, e stanno soli in alcune piccole Case annesse a qualche Oratorio, che fi chiamano Eremitori, e nell'Italia non fono pochi; In quel tempo tuttavia erano assai più, con non poco scandalo de' Popoli, perche questi Eremiti figliuoli dell'ozio, schiavi dell'avarizia, della gola, e delle libidini, per ordinario fono capaci d'ogni scelleraggine più enorme, e de' più atroci misfatti, come l'esperien-2a non rare volte lo fa vedere, di maniera tale, che li Vescovi più faggi, e prudenti non tollerano nelle fue Diocefi di questa forta di gente, se non quanto non ponno a meno di non avervene. A questi dunque per puro zelo della gloria di Dio, scrisse il B. Paolo Giustiniani, e perfetto Maestro della vera Vita Anacoretica, scrisse, e. ferivendo sebbene usava ogni termine di modestia, figlia della carità, ad ogni modo fapendo egli, che il dire la verità, come portava il bifogno per ridurli a megliore vita, e fotto l'indrizzo di qualche Regola approvata, il che era lo scopo della sua lettera, o trattato, prevedeva; che incontrava non piccola odiofità presso tante persone: non per questo si trattenne la verità nascosta dentro la penna., ma con molte, e varie ragioni di dottrina fana, e incontrastabile, si studiò di levarli dall'inganno, nel quale si trovavano i miseri, come vi si ritrovano molti anche adesso, protestandosi, che niente altro lo moveva adimpiegare il suo zelo in loro avvantaggio, che il puro bene di essi, e la maggior gloria di Dio, comune Sovrano,

Padrone di tutti.

Una volta fù ricercato, volesse fare un non sò che, il quale non vedeva effere voiere di Dio, ed egli rispose: io desidero di operare, secondo il volere di GESV' CRISTO, e se credete, che niuno di questi vostririspetti, ò per mille altri simili, io mi dovessi movere à sare contro la propria coscienza, saria un credere, che io sprezzassi la salute mia, la misericordia di Dio, la quale sola con sollecitudine, e con. le fatiche della Religione mi hò proposto di cercare; sicchè ben è ridursi à questo di sperare in Dio, che mi illumini la coscienza d fare cosa, non che soddisfaccia à voi, e à vostri, mà solo che sia di soddisfazione del Signore. Sicchè il nostro Beato non rimirava in faccia nè à carne, nè à sangue, mà solo aveva in oggetto di conformarsi à quel Signore, che le aveva scielto per suo servo; e per piacere alla Maestà sua, aveva uno spirito sì magnanimo, e sì generoso, e sempre attento al maggiore suo profitto, che quasi pareva à lui stesso, di peccare di qualche presunzione: onde in un suo Trattato parlando di se, e della sua anima, come di terza persona, scrisse: ella delibera di abbracciare. tutte le virtà, d'imitare le cose più perfette, e non senza grande vigore, esperanza, si propone di ascendere sino al colmo della perfezione; perciò raccoglieva molti delli più illustri esempj de' Santi, e tutto voleva imitare, e se è lecito il dirlo, anco superarli; con tale, e tanto ferma (se veramente ferma era) risoluzione d'animo, si propose di abbracciare in tutto le cose più perfette, che poco li pareva di osservare li Divini Comandamenti, se non osservava pienamente ancora tutti li Conseglj Evangelici, e intanto temeraria si innalvava, (non però della propria virtù presumendo, ò fidandosi, mà solamente del Divino ajuto) che pocostimava avere fatto nelli trè Voti solenni di Povertà, Castità, e Vbbidienza, che si prometteva con la grazia di Dio, di potere adempire tutti gli altri confeglj del Signore. Sin quì il B. Paolo, il quale in fatti mise poi nelle Costituzioni da se ordinate, che quello, il quale prosessava l'Instituto Eremitico di S. Romualdo, non solo promettesse li predetti trè voti, ma inoltre si obbligasse all'osservanza ancora di tutti gli altri confegli Evangelici, à libera disposizione però di chi avesse voluto così obbligarsi, come altrove abbiamo detto.

Con quelle industrie, le quali sono, e proprie, e comuni a' Re-Sf

ligiosi, i quali cercano in carità di piacere a Dio in ogni cosa, si aveva fatta, come una maniera di vivere cottidiano, incominciando dallo svegliarsi dal sonno, sino al chiudere gli occhi al riposo di sera.. Questa regola riporteremo à suo luogo; intanto per quello che rimira il presente Capitolo, riseriremo il suo solo preambolo, con l'ultimo paragrafo, ed una piccola orazione; il Preambolo, ò Prologo era tale. Questa ti sia, ò Paolo, in breve somma raccolta, la Regola della tua vita, la quale continuamente tenendo avanti gli occhi, e ogni giorno leggendo, devi per amore di GESV' CRISTO, mettervi ogni studio per osservarla diligentissimamente, e con devoto fervore d'anima, in tutte le sue parti. Il paragrafo mentovato così diceva: tutte queste cose, ed esercizj, e qualunque altro farli sempre rettamente, e religiosamente, a sola gloria di Dio, non per umana lode, non per consolazione spirituale, non per fuggire le pene del Purgatorio, non per acquistare il Paradiso, mà solamente per piacere à Dio, per servirlo, e in questo modo unirti a lui, il di cui servizio devi anteporre a tutto quello, che d essere, è pensare si può, tenendoti ben pagato, e rimunerato. per esso, d'essere fatto degno del medesimo. L'orazione finalmente era di questo tenore, riferita dal P. D. Giovanni Trevisano, che di latino l'hà tradotta in volgare Italiano, ed io sono di parere, che nel suo naturale linguaggio, nel quale sù dall'Autore composta, sia assai: più maestosa, che nell'altrui favella recitata. Ecco, mio Signor GE-SV' CRISTO, il tuovilissimo giumento, che già tutto infermo sapra il propriosterco, mezzo putrido, e quasi cadavere, se ne stava giacendo; lo hai misericordiosissimamente liberato, gli hai data la sanità, gli hai benignamente augumentate le forze; ora dunque volontieri, e prontamente sottopone il suo dorso à qualunque peso, a qualsivoglia soma, che tà Signore ti degnerai per tua bontà, d'incaricarlo. E ancorche qualche volta dorma, mangi, beva, e riposi, tutto sà, e così intende, per poterti maggiormente servire, e più facilmente portare il peso, non volendo mangiare, bevere, durmire, e riposarsi, se non per te, à Signore; e mai per se stesso, perche nè meno per se medesimo intende di voler vivere, mà per te solo Dio suo; Essendo pertanto questo il carattere proprio di un vero, e fedele servo, l'avere una sola volontà con quella del suo Padrone, mentre il Beato Paolo aveva tanta attenzione nelle sue intenzioni, operazioni, e maniere di farle, il rimirare sempre la somma volontà del suo Creatore, come regola prima della propria, ci rende abbastanza persuasi di quella grande uniformità sua alla volontà Divina, propria solamente di chi vive morto a se stesso in Cristo, e la di lui vita è tutta nascosta con il medesimo Signor GESU' CRISTO in Dio, come parla l'Appostolo.

ell

### L'Ubbidienza del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XIII.

T L Giusto, come hò detto altrove più volte vive di Fede, Imperocchè in ogni suo andamento ha sempre avanti quella Lucerna, la quale è la nostra luce in questo Mondo, Paese più caliginoso di quello, che se ne accorgino gli occhi. Conoscendo noi addunque al riflesso di questo Divino lume, che chiunque presiede legittimamente nelle Comunità religiose, tiene il posto visibile di quel Signore, che non potendosi da noi ciechi vedere con gli occhi di carne, ci ha provveduti di un lume, con l'ajuto del quale il potiamo rimirare con quelli dello spirito. Laonde l'uomo giusto, cioè quello che regola la sua vita in ogni cosa con i dettami della Fede che professa, considera, venera, ed ascolta la voce del Superiore suo, come quella fusse del medesimo Iddio, il quale diffe a' Discepoli, e in essi a tutti li figliuoli della sua Chiesa, Chi ode voi, ode me. Quindi non può effer di meno, che non sia di una grande ubbidienza, chiunque professa quella conformità, e uniformità alli Divini voleri, che di sopra abbiamo riferito, avere professata il nostro B. Paolo. Pertanto con quella follecitudine, con cui egli in ogni cosa studiava uniformarsi alla volonta Divina, si esercitava nella ubbidienza, che ben sapeva, essere il medesimo comandamento espresso di Dio.

Due sorte di voce sono nelli casi d'ubbidienza, una viva, e una morta; quella si ode, questa si vede: quella si ascolta, questa si legge; perche la prima, è il comando espresso del Superiore, e la. seconda, il prescritto della Regola, o Costituzioni, le quali sono la dichiarazione, e modificazione di una Regola, che quanto più generale nelle sue disposizioni, tanto è meno abile per Instituti particolari, se non viene addattata prudentemente alla condizione dell' Instituto. Ora, il vero ubbidiente è tutto orecchie, e tutto occhi, tutto mani, tutto piedi, finalmente tutto cuore, sì per l'una, che per l'altra voce, per udirla, per vederla rispettivamente, e per eseguirla con ogni puntualità, e sempre con quello spirito d'umiltà, e soggezione, che deve avere una creatura in udendo, o sapendo la voce del Creatore. L'Ubbidienza è il suo primo mobile, la sua regola, e il Pedagogo, per così dire, di tutta la sua vita. Quindi il nostro benedetto Padre Paolo rimirò sempre questa, come il Piloto riguarda la stella del Polo nel mare, ove naviga. Amò l'Ubbidienza di cuore, e a questa si attenne, senza mai lasciarla, dopo che una volta con i voti solenni dedicossi in olocausto di carità al suo Dio, per mezzo della santa Ubbidienza. Da che mise il piede nella Gran Camaldola, uscendo dal Secolo, e finchè visse in questa Terra suddito, e Superiore, sempre santificò tutto il suo vivere, sì interno, che ester-S 1 2

esterno con la virtù dell'Ubbidienza. Non ricusò alcuno impiego, per arduo, per scabbroso, per ripugnante finalmente al suo genio, che egli fusse, perche non aveva in fine altro genio, che quello del suo Superiore, e di chi li comandava. Pospose se stesso in ogni cofa nelle occorrenze di comandi incompossibili, alle proprie risoluzioni, o proponimenti. La fece da Marta, quando nulla più desiderava, che di vivere con i ritiri di Maddalena nella contemplazione. Si impiegò in negozi ardui, di grandi impegni, e di somma distrazione, stimando assai meglio lo stare ne' Fori, e nelle Città, anzi nelle Corti, per ubbidire, che vivere sequestrato dagli uomini ne' boschi, e nelle angustie della sua Eremitica Cella. Già dicessimo, che aveva ottenute dalla Santa Sede amplissime facoltà, che lo rendevano, per così dire, dispotico di se medesimo, per quello che rimirava la sua persona, acciò meglio potesse effettuare il proponimento, e dissegno, che aveva seco stabilito, di uscire dalla Gran Camaldola, e fare altrove nidi novelli alle Colombe Camaldolesi; ora qui ripetiamo quello, che parimente in altro luogo abbiamo riferito, cioè, che il B. Paolo Giustiniani nel Capitolo Generale tenuto da' suoi l' anno mille einquecento, e venticinque, pubblicamente alla presenza di tutti li Padri congregati nel medefimo Capitolo, rinunciò con solennità agli accennati privilegi, e sacoltà Pontificie, per vivere con una perfetta, e totale suggezione a' Superiori suoi, come facevano gli altri; e fece questa rinuncia, quando era in posto di Maggiore, laonde di sua piena, libera, e spontanea volontà si sottomise a' comuni prescritti della Regola, Costituzioni, e de' Presati locali, quali era per avere nell'avvenire.

Godeva tanto il B. Paolo di avere Superiori, a' quali stasse s'aggetto, che quando si ritrovava fuori dell'Eremo, e per viaggio, voleva, che il suo compagno, sebbene susse stato un fratello converso, lo regolasse in ogni cosa, quasi susse suo Prelato, ricercandolo nelle occorrenze, di quello, che doveva fare, ò del modo, che doveva tenere nell'operare, quasi non avesse per se stesso tanto capitale di giudicio, sapere, e prudenza, da regolarsi da se medesimo, senza andare mendicando, per così dire, lume, e conseglio da gli altri, per non errare, e agire quello, che doveva, con il prospero successo, che si desiderava. Fù dunque un'eccellente discepolo in questa grande Accademia de' Santi, e però non è maraviglia, se addottrinato in esfa con eccellenza, che potè farla da Maestro di grande pratica nell' esercizio di questa eroica virtù; quindi compose un trattato dell'Ubbidienza, in cui lasciò molti insegnamenti egregj, necessarj per acquistarla bene, e meglio pratticarla. Questo Trattato ha ricevuta molta lode dagli Autori, che lo ebbero fotto gli occhi fino d'allora, perche fu dato alle Stampe a pubblico benefizio, nè fi fa come. Nell'introduzione di questo Trattato, dice il P. Paolo per umiltà, Che doveva essere tacciato di temerità & imprudenza, volendo egli esporre ciò, che pienamen'e non intendeva, & insegnare ad altri quello, che egli non adempiva con l'opere. La verità però si è, che in prima incominciò questo Trattato con i suoi esempj, e dipoi lo proseguì cogsinsegnamenti, perche avendo imparato a ben ubbidire, dipoi inspirato da sume Celeste, su quasi ssorzato ad insegnarlo colla penna, a perpetua utilità di tutti quelli, che avessero voluto servirsi de' suoi ottimi ammaestramenti.

e-

la

e

n.

0=

L'occasione di scrivere questo trattato dell'Ubbidienza, egli steffo così la descrive nel principio dell'Opera: Essendosi, secondo il costume, lette in Coro all'ora di Prima alcune parole della Regola di S.Benedetto, intorno alla virtù dell'Obedienza, & occorrendo appunto per obedienza lo stesso giorno l'andarmene ad un certo novo Eremo, loutano da quello di Camaldoli da circa sei miglia, nel camino, il quale si fa tutto per una folta selva d'abeti altissimi, incominciai a considerare sopra quella lezione, e quello, che allora tra via, & il feguente giorno in quel luogo, considerando, mi veniva alla mente quello stesso : oggi alla Cella ritornato, ho incominciata a notare in questo libretto, peco della memoria propria confidandomi, confessando apertamente, che non intendeva la profondità delle parole sudette di S. Benedetto, in modo, che potessi il vero, e perfetto senso di quelle comprendere, e nondimeno ho ardire di trattare di queste cose, ma eve sia, che diritta, e pietosamente sappia giudicare, non temo di essere di temerità, o di imprudenza notato, perche queste cose non ad altri, ma più tasto a me stesso scrivo, & a quelli, che fossero a me simili: così il B. Paolo incomincia il mentovato Trattato, dandogli il principio con fentimenti grandi di umiltà, perche, comegià ho dichiarato, l'umiltà è la maestra dell'ubbidienza, nè può esser ubbidiente persetto, chi non è veramente umile, siccome sempre è eccellente nella virtù dell'Ubbidienza, chi si è molto avanzato in quella deil'Umiltà ..

Mi pare qu' a proposito il riserire quello, che insegnava, ove stir riposta la persezione dell'Ubbidienza, cavato dalle parole del Signor Gesù Cristo, quando disse, chi vuol essere mio discepolo, neghi se stesso, e prenda la sua croce, dipoi mi seguiti, e diceva, che Non bassa, dopo avere lasciato li Parenti, la Patria, gli Amici, ed ogni avere terreno, coll'annegare anche il proprio corpo, la propria carne, e li propri sensi, che tutte queste cose cadono sotto il precetto di abbandonare le cose sue, ma che bisogna inoltre annegare se stesso, cioè la propria anima, intelletto, e volontà, perche questo solamente è annegare se stesso. En questo consiste la perfezione dell'Obedienza, il che, dice, può fare l'uomo, se con ogni pensiere della sua mente, con tutte le sorze della sua memoria, e contutti gli affetti della sua volontà si unirà a Dio, facendosi in questa maniera veramente partecipe della natura Divina, e

326 Vita del B. Paolo Giustiniani

potrà dire con S. Paolo, Vivo io, ma non già io, vive bensi in me il

Signor Gesù Cristo.

Per gloria del nostro P. Paolo Giustiniani, parmi cosa convenevole terminare questo Capitolo con un'insigne elogio della sua virtù,
e principalmente di quella dell'Ubbidienza, col quale lo encomia il celebre P. Guinigi dotto Teologo dell'Illustrissima Religione Domenicana, nell'introduzione che egli scrisse sopra il mentovato Libro già
dato alle Stampe con questo titolo Trattato dell'Obbedienza di D.Paolo Giustiniani, e nel sine di essa introduzione, venendo a parlare dello stesso Autore dell'accennato Trattato, la finisce colle seguenti pre-

Jen

2011

be,

giol

viv.

que

Jue

nati

rioi

nell

pro

Vote

dell

è ]'1

bidi

anir

neve diffic

cise parole.

Questo basterà, per dare al pio Lettore alcuna notizia dell'Autore della presente Opera, che fu il Venerabile Paolo Giustiniani, Patrizio Veneto, vero Imitatore di S. Romualdo, prima Professore dell'Instituto Eremitico del detto S. Romualdo nel Sagr'Eremo di Camaldoli, poi colonna, e antemurale dell'istesso Santuario, e in fine Restauratore della Religione Eremitica Camaldolese, e Fondatore della Congregazione. di Monte Corona (o come il Volgo appella) de' PP. di Rua. Della dottrina di questo gran Padre non accade dire cosa alcuna. Della sua erudizione nelle sagre Lettere, e dell'intelligenza, che egli ebbe de' sense del Signore, parlano di sovverchio alcuni preziosi saggi della sua penna. I Trattati ch'egli scrisse de' dieci gradi dell' Amor di Dio, della Penitenza, e del Santissimo Sagramento dell'Eucaristia. A tutti però con ragione vien preferito il presente volume, nel quale vanno legate due preziosissime gemme, il Trattato dell'Obbidienza, e l'Epistola che scrisse a Marcantonio Flaminio. In quel Trattato chiaramente si scorge l'Autore esercitatissimo nella pratica delle virtù, e in quella Epistola si conosce profondissimo nella contemplazione delle cose Divine, e molto illuminato. Con ragione vanno accompagnati questi due preziosi Opusculi: imperocche la vera scala per salire alla Contemplazione è l'Obbidienza, nè mai si trovò tra i Monaci alcuno giunto al grado della persetta Contemplazione, il quale prima non fosse bene esercitato nella virtù dell'Ubbidienza. Questa sola Scala, la quale poggia sino al Cielo, basta per darci ad intendere quel grado sublime, ed eminente di virtù eroica, il quale salì il Beato Paolo Ciustiniani: poiche essendo questa dottrina, especulazione, fondata sopra la pratica, è chiaro, che l' Autore la salì più, e più volte fino all'ultimo gradino. Quindi si può credere, ch'egli acquistasse quel gran disprezzo del Mondo, e degl'incomodi di questa vita, e la santa inimicizia, ch'egli ebbe contro il proprio corpo. Dbbidisce il senso alla ragione, quando la volontà vive suggetta a Dio, e quando l' Anima vive vicina a Dio, reputa tutto il Mondo per quella vanità, che egli è. Ora Paolo con l'ajuto della sua scala arrivò sì vicino a Dio, che perdette quasi di vista tutto il Mondo, e sebbene il corpo vi

stava sopra calpestandolo, con l'animo perd sempre fuori del Mondo, anzi di se stesso, conversava nel Cielo, potendo dire con Paolo Samo: In carne ambulantes, non secundum carnem militamus; conversatio nostra in cœlis est. Chi dubiterà adesso chiamare il Beato Paolo Giustiniani Beato? David appellò Beato quell'Domo, il quale dispose nel suo cuore ascensioni, ovvero gradini nella Valle delle lagrime: Beatus vir, qui ascensiones in corde suo disposuit, in Valle lacrymarum; il che molto quadra a Paolo: Egli ne' suoi Eremi, Valli di amara penitenza, seminate di continue lagrime, dispose molto bene nel cuor suo gradini. e ascensioni, cioè meditò, e praticò la scala dell'Obbidienza, e ubbidendo perfettamente, falì di virtù in virtù, sino a vedere il vero Dio nella suprema Sionne; conforme l'Oracolo del rammentato Salmista. Ibunt de virtute in virtutem, & videbitur Deus Deorum in Sion. Ecco danque, o pietoso Lettore, chi fu l'Autore, ovvero l'Architetto di questa scala: mirabile. Procura spesso ascenderla, e salirvi sopra, perchè ella è la scala regia per il Paradiso. Non è tanto antica, quanto quella di Giacobbe, ma non è meno miracolosa. Per quella di Giacobbe ascendevano Angioli, e per questa ascendendo Vomini, diventano Serafini. Il Regno. de' Cieli (è sentenza del Signore) si ha da prendere a forza d'assalto; I violenti lo sorprendono, tanto è a dire, gli Ubbidienti, i quali fanno violenza alla propria volontà. Addunque questa scala sarà molto approposito per la conquista del Paradiso. Pertanto ascendi felicemente per questa scala, religioso Lettore, così ascenderai sicuramente da questa. Valle di lagrime alla beata Patria di riposo eterno, dove senza dubbio regna col suo Gran Padre S. Romualdo il Venerabile Paolo Giustiniani, godendo il premio di tutte le sue fatiche, le corone delli meriti, e virtiesue, e goderà per sempre eterna gloria nella chiara Visione della Beatisica Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo. Amen. Così l'accennato Autore dell'Ordine Illustrissimo de' Predicatori, del nostro Gloriofo Padre ..

Non è però da maravigliarsi che il B. Paolo Giustiniani si esercitasse tanto nella santa Ubbidienza, perche alla sine questo è tutto l'essere, per così dire, di chi prosessa la Regola del Patriarca S. Benedetto. Il seguace di sì grande Institutore di Regole, non promette nell'atto in cui si consacra a Dio per sempre co i voti solenni, non promette, dissi, altro espressamente che l'ubbidienza. Questo è il suo voto specisso, unico, e dichiarato. Da ciò si conosce, che la base della perfezzione spirituale Monastica, ed Eremitica, Benedettina, è l'Ubbidienza. In essa contengonsi gli altri due di Povertà, ed Ubbidienza, i quali sono per tenere in freno quello, che, per così dire, è l'animalesco del Religioso, ma la santa Ubbidienza, rimira il ragionevole, che è la parte megliore del medesimo, ma insieme la più difficile a bene adempirsi. La persetta Ubbidienza, oltre tant'altre a

Vita del B. Paolo Giustiniani

po

no

dre

qua

condizioni ricercate per rendere li suoi atti virtuosi, richiede specialmente la prontezza, ed indifferenza di volontà, e poi, quello che più importa, l'annientamento dell'intelletto nell'esecuzione de' commandi, a' quali molte volte pregiudica la condizione del Superiore; ciò non oftance, chi vuole ubbidire con merito, non gli è bisogno di rimirare nel Superiore la sua persona, le sue azzioni proprie, ma il suo posto, e quella relazione che tiene in se stesso, qualunque egli fia, di Vicario, o Luogotenente di Dio, da cui ha l'autorità di essere ubbidito. Pertanto, a Dio solo deve attendersi, quando il Superiore comanda, e non al Superiore medesimo, che moltissime volte è indegno di essere ubbidito. Si veggono ne' Chiostri non rare volte in. ogni Secolo certi Prelati, la fantità de' quali è tutta per gli altri. Sempre si sente Osservanza, Regola, Constituzioni, Fervore, Mortificazioni, e altri nomi fimili, che fi leggono nel vocabolario Monastico. Esti lo tengono perfettamente a memoria dall'Alfa, all'Omega, e ne anno sempre piena la bocca. Ma che? Appunto in bocca di essi stà la Santità de' me desimi, essendo Santi per fare gli altri, quali essi non sono, e come tutti è in obbligo che siano, benchè della Regola comune, pare che sia questa l'appendice, l'eccettuarsi l'Abate. Questo nome sagrosanto di l'adre, per vizio di certi tali è un odiofissimo vocabolo di tiranno. Il Patriarca S. Benedeto pieno dello spirito de' Santi providde a questi disordini, e perciò con attenzione particolare nel principio della fua Santa Regola pose alcuni Capitoli, i quali precisamente riguardano le cose, che concernano all'Abate, cioè quale deva effere il medefimo Abate, e quale la maniera del suo comandare. Lo volle espressamente fornito d'ogni virtù, persezione, ed osservanza regolare; Di più, minutamente li propone l'idea d'un governo conveniente al suo nome, il quale significa lo stesso, che questo dolce, amabile, ed onorevole nome di Padre: di maniera tale, che vuole fia ogni Monistero una raunanza di Famiglia, non Padronanza, vuo-Je che li Sudditi fiano come Figliuoli fratelli fotto il loro Padre, e al Superiore inculca sempre, che sia come Padre rispettivamente a' figliuoli; Tanto brama il Santissimo Legislatore. Che si amino a vicenda gli uguali come fratelli, che si rispettino li Prelati, come Padri, e questi assistano con presidenza d'affetto a quelli, sopra quali devono avere autorità di comandare, promovendo paternamente il loro profitto spirituale, ma senza trascurare le convenienze del corpo. Basta. dire, che il discretissimo, e caritatevolissimo S. Benedetto, benche molte cose comandi, e prescriva, lasciando il tutto all'arbitrio dell' Abate, nulladimeno sempre inculca, che non vi siano mormorazioni, e per rimovere queste, espressamente dice, che l'attenzione Abaziale deve spiccare in ciò, che nel suo Monistero, non vi siano mormorazioni, il che s'intende, con fondamento, e tali specialmente, che l' in-

indiscretezza del Prelato, o troppo languido nell'osservanza, o troppo indifereto nel rigore, dia occasione di lamentarsene ai megliori rispettivamente agli impersetti: Oh se si meditassero queste grandi masfime da chi comanda! Sarebbe chi ubbidisce più disposto al rispetto dell'ubbidienza, facendo vedere la pratica cottidiana, niente rendere gli animi de' Sudditi più disadatti alla virtù, e nominatamente all'offervanza, quanto la maniera impropria di governare, in chi prefiede. Il che non è piccolo pregiudicio nel Monachismo, di cui questo è in somma il compendio: Ubbidienza esatta ne' Sudditi: Carità discreta ne' Superiori. E questo s'è vero generalmente parlandosi, si prova essere verissimo dove la maniera del vivere è più in vigore d'osfervanza, e l'Instituto è più austero. Imperocchè l'ubbidire dove non porta aggravio il comando, e il contentare gli altri dove ognuno vive comodamente a suo modo, è cosa facile, perchè ognuno in queste circostanze sà bene ubbidire, s'è Suddito, e sà bene comandare, s'è Superiore. La difficoltà pertanto colà fi riduce, dove il vivere con ubbidienza è una continua mortificazione d'anima, e di carne, e il comandare se non è da Padre amoroso, riesce governo di Tiranno violento, o veramente di Piloto trascurato, il quale lascia naufragare la Nave nella più placida calma, imperocchè fi addormenta appoggiato al Timone stesso, o veramente il lascia in balia del mare, per fecondare il genio de' Viandanti scioperati, che stanno seco, non per far viaggio, ma folamente per non sapere ove andare, laonde cercano con che passare il tempo a modo loro, non di avvanzare il cammi. no, conforme al bisogno.

Io dunque niuno nell'ordine de' Superiori stimo, e lodo, quanto un'Abate Santo, e discreto, e niuno più considero, e venero nel rango de' Sudditi, quanto un Monaco perfettamente ubbidiente. Ambidue sono quali devono essere nel proprio genere: quindi singolarmente ammiro il B. Paolo Giustiniani, perche nell'uno, e nell'altro stato su suddiosissimo di compire le proprie parti, cioè di Prelato, come vedremo altrove, e di Suddito, come abbiamo osservato in questo Ca-

pitolo concernente alla sua Ubbidienza.

iù

iò

na

gli

re

re

n-

10

0-

10-

ca

12-

lla

a-

100

ri-

0=

ali

ale

re.

n

n=

7 7

le

0-

U =

110

gli 10 -

ct-

a... |1e

ni,

12=

10-

### Spirito di Povertà del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XIV.

Ella Vita del B. Paolo Giustiniani, abbiamo dette più cose della sua Povertà, specialmente dove si è raccontato il suo viaggio al Sagro Monte dell'Alvernia, e si è descritta l'angustia di cose, alle quali si ridusse nelle Grotte del Massaccio, sinalmente dove si è fatto raguaglio della maniera del suo vivere, e vestire, tanto per se, quanto per gli altri seguaci del suo Instituto, nel quale tra le altre cose ebbe in mira di risecare quanto di supersuo pareva potesse esser-

Tt

Vita del B. Paolo Giustiniani

ne' Convittori della Gran Camaldola di Toscana, la quale effendo fornita di grosse rendite, benche queste s'impieghino, come ogni uno sà, per la maggior parte nel sostentamento de' Poveri, e Pellegrini, nulladimeno una porzione di esse viene applicata con tanta carità al mantenimento de' Padri Eremiti, che niente manca ad essi del bisognevole, nè è cosa difficile l'ottenere dalla caritate vole discrettezza de' Superiori le convenienze proprie, o non disaddatte al loro Instituto. Il B. Paolo non era contento di questa sufficienza: voleva che mancasse qualche cosa a chi pretende essere veramente Eremita. Aveva in dissegno, che si provassero gli effetti del non avere nulla, o poco, da quegli, i quali si chiamano Poveri, ma per verità ponno dirsi, li ricchi di Cristo, quali sono tutti quelli, che promettono alla. Maestà Sua la vita povera, e poi vivono con una povertà sì contenta in ogni cosa, che fanno invidia molte volte, a' ricchi stessi del Secolo. Non nego, che la Povertà Religiosa consiste, metassiscamente. parlando, direbbe uno Scolastico, in quello spogliamento, che fa il Religioso di ogni suo dominio, e jus dispotico sopra quanto può chiamarsi ricchezze. L'avere l'uso delle cose solamente, dipendente dall' arbitrio, ed autorità del Superiore, questo è quello che veramente. fa essere povero, ciò che spoglia l'uomo d'ogni suo avere, e di quanto poi li permette l'uso, questa è una condescendenza di discreta benignità in chi comanda, il quale si contenta di vedere nel Suddito la buona volontà di essere povero, non avendo un minimo che, del quale possa vantarsi, con dire: Questo è mio, io ne sono il Padrone. Tuttavia pare molto difficile a capire, come un povero di questa sorta, possa dire con verità: Ecco noi abbiamo abbandonate tutte le cose per seguirvi, quando poi venendosi all'Inventario del lasciato, en del goduto, si vede che niente manca, e niente si è lasciato, almeno in paragone di quanto si possiede con l'uso. Io per me, confesso il vero di non capire, quanto possa essere il merito di una Povertà sì bene contenta, e abbondante; non che riprovi, o biasimi lo stato stesso, nel quale da anni quaranta in quà, per Divina misericordia mirìtrovo, ma perche offervo, che tutti i Santi non si sono contentati della povertà simile alla mia, ma hanno amata, e procurata quella, che la lettera dell'Evangelio ci insegna, e poi che tutti i Poveri soffrono molti disaggi nella condizione del loro vivere bisognoso. Pertanto vivo con apprensione, che all'ultimo rendimento de' conti, dal Giudice sovrano del viver nostro, molte, e molte partite non si passeranno per legittime, perche piene di superfluo, non che sufficienti nel necessario. A buon conto anche il Giustiniani su di questo sentimento, e perche fornito d'altro Spirito che il mio, fu innamoratissimo, non che amante della Santa Povertà, non gloriandoli del nome folo di povero, ma godendo nelle prove di essere attualmente bisognoso. Il Bea-

de

rei

to Paolo Giustiniani sino da' primi giorni del suo ingresso in Camaldoli incominciò a mirare di mal occhio le sue Tenute, e quello che rende il Sagr'Eremo sì bello, come ogn'uno che lo vede, l'ammira. Parevali di vedervi a passeggiare, o dimorare con troppa comodità la
folitudine Eremitica, ed averebbe voluti gli Eremiti, non solamente
poveri, ma bisognosi. Desiderò, che all'usanza degli Apostoli, eSanti Padri antichi, si procacciassero il vivere con le proprie mani,
nè mancasse mai l'occasione di esercitarsi in questa santa virtù della.
Povertà. Apprendeva, che sussero troppa comodità per un Eremita
di S. Romualdo, un Orticello, un Portichetto, una Saletta, una.
Cameruccia, un Studiuolo, una Capellina, e un piccolo ripostiglio
delle legna per l'Inverno. Sono, diceva egli, troppe cose; basteria
la Camerina, e un'Altare senza Cappella, se si levasse il resto, la stanza saria più da Eremita.

Concepiva della delicatezza ne' panni, che si usano nell'Eremo predetto, non ostante che siano essi molto grossi, e pesanti. Se susfero stati più ruidi, e meno cari, gli averia egli assai più stimati, e prezzati. Mostrava desiderio, che le Cappe, Tonache, e Cocolle, suffero meno larghe di quello, che le vedeva, acciò costassero meno, e più lontane comparissero dal fasto. Sopra il tutto, li spiacevano le maniche larghe delle Cocolle, che diceva convenire alla gravità Monacale, ma non essere ben addattate all'umiltà d'Eremiti. In fatti queste maniche non usano i suoi sigliuoli, perche nè anche usano le Co-

colle, come gli altri Eremiti Camaldolefi.

Mi dispiace, diceva, che si beva vino si delicato, che si diano frutta così abbondanti, con altre cosarelle, le quali si permettono a confolazione comune degli Eremiti, perche molte volte l'Eremita ha da qui tentazione, ed occasione di vivere con troppa comodità, e delicatezza. Anche nella distribuzione delle legna averia voluta un'economia, che susse parsimonia, acciò li Religiosi avessero il bisognevole, e niente.

del fuperfluo.

10

0-

li-

he

e-

0-

100

ta

0-

2-

e o

la

lel

10.

)["=

0=

10

re-

1 =

21-

he

no

via

11-

n-

1C-

C

he

1C-

20

Considerando ancora, qualmente al povero del Signor GESU' CRISTO conviene operare con le proprie mani, e tanto più volontieri, quanto più vili, ed abjetti sono gli esercizi: come pure essere cofa disdicevole all'Eremita avere chi lo serva, provava grande spiacere
che li Conversi suffero tanto diligenti, come sono tra gli Eremiti, e
che mostrassero tanto desiderio d'impiegarsi nel servizio de' Padri Coristi; io vorrei, diceva, che li Coristi si servissero da se stessi: e vorrei, aggiungeva, che a ciò avessero una santa necessià, che ve li
spingesse; imperocchè senza questa è troppo facile, il non semprevolere quello, che per altro si è solito di volere; laonde la comodità
di essere servito, spesse volte cagiona della pigrizia.

Con queste massime discorrendola tra se, non mancava nelle oc-

L'avenete voluto fare.

Così rispose ad un Cuciniere Converso il Beato Servo di Dio nell' occasione predetta, pronto, anzi desideroso d'impiegarsi in qualsisia esercizio manuale Religioso, anche più vile, per mostrarsi in questa forma vero, e povero Servo di GESU' CRISTO. Perche poi bramava, che i suoi Fratelli avessero li medesimi sentimenti, procurava in bella maniera di infinuargli a ciascuno, quando era semplice Religioso, cioè in istato di suggezione, perche quando su in Posto, ed ebbe autorità di comandare, molto più efficacemente faceva questo, e diceva tra le altre cose, Che se i Religiosi, e quelli tutti che si dicono servi di GESV CRISTO, non fussero così onorati, favoriti, ed ammirati, certamente non vi sarebbe tanto numero diloro: Perche se dovessero essere poveri, e abjetti nella Religione, molto pochi si farebbero Religiosi: Se dovessero patire persecuzioni per il Signor GESV' CRI-STO, pochi si gloriarebbero di essere chiamati suoi Servi. Ma perche per amore del medesimo Signor GESV' CRISTO, vengono onorati, e chiamati con molti nomi di rispetto, perciò quasi infiniti sono quelli, che si fanno Religiosi , e si gloriano di essere Servi di GESV' CRISTO . Ma se uno di questi fusse interrogato: Et tu de Christi Servis es, per doverlo seguitare preso, legato, e flagellato? Ahime, come presto risponderebbe con Pietro: Non novi hominem! & juraret, & anathemati. zaret. Ora li Religiosi sono presti a rispondere, anzi ne meno interrogati, la prima cosa che fanno, si vantano, e dicono: Servi Christi sumus, perche di quà vengono onorati, riveriti, e stimati Santi, abbenche non siano tali, nè in se stessi meritino tanto.

Diceva ancora: Quanti lasciano poco al Secolo, per aver molto

in Religione, e di poveri ignobili, e di nessun nome, diventano ricchi, nobili, titolati, e riveriti, e si gloriano vanamente di essere servi di Cristo, ma senza povertà, senza abjezione, e senza umiltà: Questi sentimenti sono verissimi, e chi volesse spiegarli, come potrebbe farsi con facilità, vi formerebbe fopra commenti, i quali compirebbero un Tomo, lo brevemente ne addittero una prova, la quate folo basta per molte. In Santa Chiesa sono diversi Instituti. Altri austeri, altri meno disaggiati; Alcuni poi si trovano suori del fuo antico rigore, e la maniera del vivere in essi ha più comodo, e. decoro, che Santità; ed asprezza. Per tutti questi si trovano Professori, e in abbondanza. Ma non però in ugual modo. Dove si hà da tollerare molto, e l'entrarvi pare che sia una sorte di scapito, a chi nel Secolo ha voluto mutare stato, almeno per assicurare, se non anche sia stato per avvantaggiare sua fortuna, quà non si affacciano, che Giovani, e Persone, alle quali i Chiostri, e le Case Religiose fono ritiri più politici, che mistici. Giovani, che sperano siccome bramano, di mantenere il decoro della famiglia, con il lustro della Religione, ed avere sotto la Bandiera del Crocesisso quelle comodità, che non potevano essere loro comuni con gli altri fratelli, se non si appigliavano ad una strada, per la quale non camminassero molti des medefimi. Per contrario colà dove l'offervanza è rigida, e il vivere in ogni genere di cose è assai stentato, si portano que' soli Nobili. quali vogliano essere o Penitenti, o Santi, ritirandosi dal Mondo, dichiarati nemici d'esso aperti, ugualmente, che di se stessi, cioè della propria carne, e sue concupiscenze, giacchè rimanendo nel Secolo conofcono coll'esempio altrui, e coll'esperienza propria, che farebbe un volere vivere in una certa necessità di perdere, o il Paradiso, o l'Innocenza. Da qui poi nasce, il vedersi tanti Seguaci d'Instituti fantissimi, e così pochi Professori della Santità degli Institutori. Tuttavia, bisogna dirla, però non sono inutili le Religioni, quali esse si siano di presente. Almeno vivono in esse da buoni Cristiani . i più, che fuori delle medesime manterrebbero una vita da Prescito. Alla fine le Regole de' Santi Patriarchi, alla riserva di una, non obbligano per se stesse a colpa, quanto prescrivono a chi le professa; e quando i voti si mantengono fedelmente, il mancare in qualche. parte del resto, è biasimevole, non v'hà dubbio, tuttavia non è sì colpevole, che facilmente non venga ricompensato con il resto dell'opere di pietà, d'orazioni, di mortificazioni, ed esercizi penitenziali, delle quali non mancano mai a' Religiofi, eziandio li più scaduti. Poi, la condizione del Religioso in ogni stato, e luogo, è tale, che à niuno è permesso il peccare sfacciatamente, e con tutta quella libertà, che si concede nel Secolo; oltre ciò, hà mille stimoli, e motivi di rimettersi sù la strada di sua salute, presto, è tardi, quando mai accada per

Vita del B. Paolo Giustiniani

per qualcuno l'uscirne per errore, ò per elezione. Sicchè sempre ogni Religione è di molto avvantaggio à chi la prosessa, e consecutivamente reca utile alla Chiesa, la mira della quale in ogni suo Instituto è la

falute dell'Anime de' Fedeli.

234

Non stimava il nostro B. Paolo i Monasterj ampli, ed opulenti, nelli quali non fiorisce tutta l'offervanza, e nella Propagazione dell' Instituto Eremitico Camaldolese, con la fondazione della sua Congregazione, risecò non poche cose, le quali non si confacevano al genio di quella povertà rigida, dello spirito della quale sù investito sino da principio, e maggiormente poi raffinato nella Capella di S. Francesco d'Affifi Patriarca Serafico de' Religiofi Mendicanti, nel Sagro Monte dell'Alvernia, dove non solamente si privò di quella tenue carità, sa quale gli era stata data per Viatico dalla pia discretezza de' Padri Eremiti Camaldolesi, come si è detto à suo Juogo, mà inoltre giacche ritrovavasi in viaggio, con idea di portarti di là dal mare, ove parevali, che lo incamminasse il suo spirito, propose di non portare seco nè oro, nè argento, nè cosa alcuna preziosa; di andare vestito di una sosa, e vilissima Tonaca, contento di avere solamente il Breviario per soddisfare all'obbligo dell'Usficio, e una piccola Bibbia, per consolazione del suo spirito, senz'altro arredo di viaggio. Quindi propose di non vergognarsi a mendicare; di ricevere più volontieri un. tozzo di pane da sostentarsi, che danari da provvedersi, di non cercare mai limofina, senza averne attualmente bisogno, e dare a poveri quanto li fosse avvanzato a caso per la giornata; onde ne anche voleva confervare veruna cosa per il dimani, se non in caso, che la qualità del viaggio avesse avuto a portarlo sì fuori dell'abitato, ò in tali solitudini, che non vi sosse stato da provvedersi, nè essere provvisto; di albergare più volontieri nelli Spedali, deputati per Poveri, e Pellegrini, che in qualunque altro luogo - Finalmente di conversare con li mendicanti, poveri infermi, ancorche lebbrosi, e praticare con essi senza rispetto, mangiando seco, servendoli, sovvenendoli, ed ajutandoli a misura de' bisogni loro, e della propria sufficienza. Tanto amava la Cristiana povertà il Servo del Signore B. Paolo Giustiniani; onde meritamente per essa ne viene lodato.

#### Purità di cuore del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XV.

Professore di Scolaresca nello Studio pubblico di Padova il Giustiniani si si di di Padova il Giustiniani si si di Padova il Giustiniani si si si della gioventi, e del senso. Tuttavia non si abbandonò giammai si sattamente alle suggestioni giovenili de' suoi mal regolati affetti, che oltre il dilettarsene, avesse ancora piacere ne' suoi vizj. Con la Divina Grazia si era avvanzato molto bene negli anni della sua nobile, e morige-

ratissima innocenza, lontano affatto da que' trascorsi, i quali sono i lacci ordinari, con cui il Demonio tira molta gioventù nel suo partito. Pertanto l'innocenza, e la verginità erano state da lui non solamente conosciute, come accade a i più, alla sfuggita, e quando sene spogliarono, mà trattenute seco molto tempo, e assai splendidamente, di maniera tale, che se le aveva rese benevole, geniali, ed amiche. Quindi avvenne, che se di poi lusingato, e tradito dall'altrui mal'esempio, e propria debolezza, le licenziò dal suo cuore, questo fece con tanto rifentimento del suo spirito, che mai non lasciò di amarle, ed avere verso loro genio particolare, ancora quando poteva parere delle medesime scordato. Da ciò seguì, che ogni suo peccato gli riusciva una grande pena, secondando con l'oggetto del senfo il piacere della carne, mà detestando con i ribrezzi dello spirito la bruttezza della disonestà: di maniera tale, che trà gli altri sproni, i quali ebbe per fuggire dal Secolo, su il desiderio dell'essere casto, ela speranza certa, la quale aveva di ritrovarla, senza rischio di più.

perderla, nelle solitudini Eremitiche di S. Romualdo.

Pertanto, che non averà egli fatto, arrivato a quello stato, in cui doveva essere castissimo, per obbligo de' voti della sua professione? Tutto il rigore del suo austerissimo Instituto, e la esatta osservanza. del medesimo mirava a questo, cioè a tenere in freno la carne, e a domare l'insolenze della concupiscenza, affinchè lo spirito fosse più libero da ogni tentativo, non convenevole al fuo stato. L'orazione. poi cotidiana, se non continua, era quella, che accompagnando le sue penitenze al Trono della Grazia, senza mai rassreddars, nè illanguidirsi, presentava alla Divina Misericordia umilissime, e serventissime le suppliche, per ottenere quel dono di continenza, che niuno puole avere, se non lo riceve appunto in dono da quel Signore, che solo può imbrigliare, rintuzzare, addormentare, e mortificare la sfrenatissima passione del senso. Laonde in vano si lusingano di poter esser casti quegli, i quali confidati nelle proprie forze, stimano, che a forza di semplici proponimenti possino vivere come doverebbero, e desiderano. Non sanno questi, che i proponimenti non sono altro, che desiderj, e intenzioni di anima, che vuole qualche cola, mà per ottenere un fine, non basta il desiderarlo, e semplicemente. volerlo: è necessario procacciarselo con i mezzi convenevoli; altrimente è un fare, come chi volesse viaggiare in contrade molto lontane, senza moversi di Casa, e premettere quelle provvisioni, senza lequali non si viaggia. Ora, bene : uno de' mezzi certi per ottenere il dono della Santa Castità è l'Orazione, senza questo, ogni altra industria. giova niente, almeno non molto.

Mà perchè l'essere casto è una cosa, nella quale Iddio solo non vi vuole avere la mano, comanda, che noi ancora facciamo quello che

336 fi richiede dal canto nostro, per vivere come desideriamo; e delle principali attenzioni, che deve avere l'anima, che daddovero desidera. imitare la purità de' Spiriti, nella sua carne, è il suggire sopra tutto le occasioni, e tutto ciò, che può servire d'incentivo all'incontinenza : per questo il B. Paolo consapevole, e persuaso appieno di sì fatte incontrastabili verità, non solamente si raccommandava al Signore del continuo, con que' sentimenti del santo Rè David: Cor mundum crea in me Deus, & Spiritum Sanstum tuum ne auferas a me; mà inoltre cautissimo, e attentissimamente guardingo di se stesso, e d'altri, suggiva qualunque cosa, da cui potesse avere, o ricevere, non solamente qualche pericolo, mà ancora il semplice sospetto. Stava perciò lontanissimo non solo dal conversare, mà ancora dal vedere, e trattare con femine, eziandio per necessità, e quando questa era inevitabile, allora cedeva al bisogno, mà suppliva con la cautela, alla discretezza della carità, non parlando con esse, che in luogo a tutti patente, e alla presenza di quanti poteva avere testimoni de' suoi tratti, almeno del suo compagno, che non mai lasciava da se allontanare, in simili circostanze. Oltre di ciò, si mostrava con esso loro sempre austero, e innamabile, usando studiosamente tratti poco confacevoli al genio di quel sesso, che del pari vuole sempre essere lusingato, siccome egli mai non tratta con altri senza lusinghe. Nè anche ammetteva i loro messi, nè ascoltava le sue ambasciate, molto meno accettava i presenti, e con ragione. L'acque, che vengono da Fontane infette, a chi hà prudenza, non devono piacere, sebbene presentate in Vasi limpidissimi del più trasparente cristallo. Tutto quello, che è di donna, se non è per Grazia Divina, puol'essere per fragilità umana di danno. Anzi per il medefimo rispetto, con non dissimile diligenza si custodiva nel trattare con persone del proprio sesso, quando l'avvenenza, il volto, ò la gioventù della persona, sosse stato di quella età, che. da Santi Padri viene stimata di uguale rischio, che nelle semine il feffo.

Nè usava queste sante industrie solamente per se medesimo; per quanto gli era permesso, le promoveva ancora negli altri: e in prova di ciò abbiamo, che effendo Maggiore nel Sagr'Eremo della Gran Camaldola di Toscana, non volle permettere, che vi stassero Eremiti Religiosi giovanetti, o di faccia puerile, come sogliono essere · alcuni di complessione più gentile, e di educazione più delicata. Quindi a un tal proposito ne scrisse a un Priore in questi precisi termini. Si può vedere, se nell'Eremo vi è alcuno, che non sia barbato; se vi è alcuno, che abbia e anni, e volto da Giovane, e quelli che non sono molto attempati, sono però di senno, di modestia, e di ogni circospezione più vecchi di molti altri, che altrove si vedono, pieni d' anni, e voti di ogni buon costume.

Da

fe

D

Da qui può congetturarsi, quale fosse l'interna disposizione del suo animo; come gli affetti mondi, come i pensieri puri, come la fantasia regolata, e le immaginazioni, naturalmente parlandosi, lungi affatto da ogni idea sconvenevole ad un'anima così cauta, e. così casta. Dissi naturalmente parlando, sapendo ben'io, che il Demonio, permettendolo di quando, in quando, Iddio per altissimi fini degni di un Dio suo pari, non manca di ingerire fantasimi, che quanto fono più brutti, tanto meglio raffomigliano all'Autore loro, che è bruttissimo: ma questi disordini passavolanti del senso da' pratici nel mestiere del ben combattere contro simili mostri, facilmente si correggono, e si emendano, con quelle, che si addimandano mortificazioni della carne, e si fanno con l'asprezze de' cilici, con le percosse delle discipline, e con i rigori de' digiuni, ed altre fimili austerità, nemiche del corpo, e buone amiche dell'anima. che se ne serve. E così appunto praticava seco stesso il Giustiniani; laonde non solamente l'uomo interiore, ma ancora l'esterno ubbidiva con ogni fuggezione al fuo spirito, ed era una grande edificazio. ne di chi lo rimirava, il vederlo sì modestamente in ogni suo portamento composto, che spirava religiosità in ogni cosa, era di esempio in ogni tratto, e la maniera del fuo parlare fopra tutto era quella, che faceva conoscere la virtuosa qualità di quello spirito, che dava fiato a tali parole. Ben avventurati pertanto quelli, che feco trattavano: senza cercarlo, avevano un Maestro del ben conversare con altri: il che doverebbe ritrovarsi in chiunque si preggia di esfere vero Religioso. Ma oh quanto pochi sono appunto li Religiosi dotati di queste prerogative! Rari sono tra le persone consecrate a... Dio, che non abbiano il linguaggio secolaresco persetto, con grandissimo pregiudicio di chi conversa con essi, imperocchè non solo non si guardano da un simile parlare indecente affatto a' Cristiani, ma inoltre vie più si conferma, e raffina in esso, mentre vede, che lo può fare, con avere per Maestri di lingua le persone, che si chiamano Religiose, sì del Clero, che de' Chiostri. Che però doverebbe guardare molto bene ogni uno di questi, che così porta il loro obbligo, ma sopra tutti devono farlo li Professori della vita Eremitica, che si suppongono sì lontani dalle maniere comuni degli altri Uomini nel convivere, come ne sono separati, e divisi nelle abitazioni, avendo essi lasciato tutto l'abitato a' Secolari, e preso per se stessi il solo Deserto de' Monti, delle Valli, e delle Campagne, lasciando gli Uomini per conversare solo con Dio.

Lo spirito d'Orazione, e Contemplazione del B. PAOLO
GIUSTINIANI. CAR. XVI.

Buona l'Orazione con il digiuno, disse l'Angelo a Tobia, per farci apprendere, che lo spirito di vera Orazione sta sempre unito. a quello della mortificazione, e penitenza. Inoltre è sentenza espressa della stessa Verità Incarnata: Beati i mondi di cuore, perche essi Dio vederanno; laonde abbiamo a restare persuasi, che un'anima quanto è più pura nella sua continenza, tanto è più capace di quella luce, la quale è quella che la rende contemplativa. Il meditare è un'accender e il fuoco dello Spirito Santo, come con il fucile, che percuot endo la pietra, nello steffo colpo cava da una fredda scheggia di rupe scintille, che illuminano in un medesimo tempo, ed infiammano, come si addita ne' Sagri Oracoli. Laddove la vera Contemplazione è un raggio direttamente provveniente dal Divino Sole, che investendo dolcemente l'anima nel punto della sua più alta parte, quale è la mente, fa in essa come la luce del Sole nostro visibile, in una lastra di cristallo, in cui tanto maggiormente, e con più vivacità ristette, quanto il medesimo cristallo è più limpido, e più terso. Se egli è appannato, o macchiato, vi muore quali sopra la luce, e niente vi comparifce in riverbero, de' suoi splendori . Così dunque l'anima del Beato Giustiniani, quanto più mortificata, sì in se stessa, che nella sua carne, tanto era più facile a quell'esercizio di spirito, che si chiama Meditazione: laonde arrivò ad essere in lui quasi continua; e nel dono di quell'altro esercizio di mente, il quale dicesi Contemplazione, si avvanzò con tal successo di benedizioni Divine. che potè divenirne maestro, fino a scrivere Trattati, ed oh quanti dotti, e profondi!

Fino dal bel principio della sua ritirata dalle piazze del Mondo alle Cellette Eremitiche dell'Alpi, liberossi totalmente da ogni una di quelle cure, e sollecitudini mondane, per causa delle quali non si può attendere a quell'uno, sì necessario per chi desidera con la Divina Grazia di disporsi alla Contemplazione, di quell'Ente, il qualenella sua semplicissima, ed infinita Unità comprende la purissima persezione del tutto. Quindi ben presto su egli, per così dire, a portata di entrare con tutto se nella solitudine sì esterna, che interna, e lasciarsi libero nel proprio spirito per i tratti della Contemplazione, quando l'avesse amato tanto il suo Dio, che avesse voluto degnarsi farli gustare qualche sorso di quel vino, che gustato anche in una sola stilla, o quanto sa uscire l'anima di se, come santa ubriaca nel vigore della sua dolcezza! Lo consessa il medesimo Beato.

ma con tutta la modestia della sua umiltà, scrivendo, che datosi, per quanto n'era capace, alla vita solitaria, e contemplativa, con tanta fortuna applicossi in essa, che: Satis fesiciter, sono sue parole proprie, mihi contingit, & non nihil per lèctiones, meditationes, & orationes, ascesi a non mediocre stato della Contemplazione: e talmente io era favorito dal Cielo, che in tale stato benè mini erat, & fere adipe, & pinguedine replebatur quotidie anima mea, quindi successivamente si lamenta di non avere potuto lungamente godere la soavità di questa vita, e rallegrarsi in Dio, di avere trovato il felice porto di una vita tranquilla, e in questa Terra, beata: poiche astretto non solamente da pie esigenze, ma anzi da gravissime, e dure necessità, alle quali non poteva dare scanso, senza udire i rimorsi della sua coscienza, restò tutto applicato a' negoci pubblici, che molto lo distraevano, e confecutivamente li facevano perdere quel dolce raccoglimento, e quella celeste dolcezza della Contemplazione, che nella solitudine dell'Eremo, nel ritiro della Cella, e nel rigorofo filenzio con facilità trovava, e godeva. Tollerò pertanto per amore di Dio la perdita di un si caro, e da lui stimato tesoro, sapendo, che qualche volta si deve lasciare Dio per Iddio: quando specialmente il motivo di ciò fare è una causa pia, e molto più allora, quando la santa Ubbidienza così comanda, imperocchè in tal caso è lo stesso Signore Iddio, che così vuole. Queste necessità sono quelle, delle quali si è parlato nella sua Vita, ove si è discorso di ciò che sece per avvantaggio, e sostegno del Sagr'Eremo di Toscana. Ma chi lascia, come si è detto, Dio per Iddio, non lo perde, perche non è lasciato da Sua Maestà, anzi lo ritrova meglio da lì a poco a suo tempo, essendo il medelimo Signore un Padrone, il di cui servigio non sù mai di pregiudizio ad alcuno. Successe pertanto, che finalmente potè il Giustiniani rivedere la sua solitudine a suo modo, perche essendo in quel decorso di tempo entrati in Religione soggetti di molta abilità, eziandio nelle cose politiche, ed economiche, egli rimase scarico d'ogni applicazione, la quale potesse dissiparlo con le sollecitudini di Marta; laonde potè ritornare sù quel sentiero, che aveva già battuto, per incamminarsi all'interno ritiramento, dove solo si può trovare l' adito alla fanta Contemplazione. Ritornò pertanto a ricalcare le. antiche sue pedate, benchè con qualche dissicoltà, ma non però senza il frutto desiderato; anzi, perche poi in fatti è quello che dice l' Appostolo del servire in bene ogni cosa a chi ama il suo Dio, non solamente ritrovò quello che cercava, e desiderava il suo spirito, per consolazione, e profitto di se stesso, ma ancora per profitto altrui: imperocchè ristettendo a quello che gli occorreva, composeun molto utile trattato De Contemplativa, & Activa vite qualitatibus, e in esso va facendo chiare le cagioni, per le quali l'uomo Vu 2

e

3 9.

eli

Itl.

a

10-

ni

il o

ta

Oa.

tanto facilmente ritorna alli sentimenti primieri, che sono propri dell'uomo vecchio, trattovi, non che guidatovi da quello, che in esso conserva la memoria delle cose antiche; laddove all'orazione, e meditazione, non ostante che più d'una volta ci abbia provate assai maggiori impressioni di spirituale diletto, vi sente tanta dissicoltà, e ripugnanza, non puramente del fenfo, ma quello che più fa stupire, della mente stessa, che pare non vi possa più ritornare, e prova ciò coll'esempio, tra gli altri, di se medesimo con dire; All'orazione, nell'atto della quale, mercè del mio Signor GESV' CRISTO, tale, e tanta dilettazione ho più d'una volta sentita, che incomparabilmente supera tutti i diletti, che io giammai in alcun'altra, o esteriore, o interiore operazione sentissi, o pensi si possa sentire; e nondimeno così disficilmente torno, che se io non isprono me stesso, se io non mi sforzo, se io non faccio a me stesso violenza, pare che io non possi all'orazione tornare: e nondimeno io per più sperienze sono certo, che ogni minimo gusto di quella apporta maggior diletto, che non sono tutti li corporali, o sensuali piaceri, o diletti, che giammai sentissi.

Dalla sopra riserita maniera di parlare ben si vede, a che grado di elevazione sosse innalzato il suo spirito negli esercizi del suo contemplare, alli quali serviva ogni sguardo che dava alle creature, portandosi coll'ajuto di esse a considerare la prima causa delle medesime, con quei rislessi, che niuno può insegnare, nè spiegare a nome d'altri, perche l'arte del contemplare è tutta Divina, e un solo Maestro di essa è quel Dio, a cui piace scoprirsi all'anime nel tempo, e nelle maniere di suo beneplacito; scopertosi poichè egli sia, quali impressioni ne riceva l'anima a cui si scopre, non può saper altri, che

la stessa anima sì favorita.

A questo santo esercizio si applicava, come è doveres, con tutta l'attenzione del suo spirito: Laonde molte volte a. chi lo mirava, compariva come stupido, e affatto dissimile a se steffo, il quale aveva in volto un'aria vivacissima. Se mai entrava per suo onesto, e necessario divertimento, da solo a solo a pasfeggiare ne' viali della Selva, come si pratica dagli Eremiti di maggiore osfervanza, tantosto tutta la sua mente veniva occupata da. qualche feria meditazione, fervendoli come di libro, che li fuggerisce i motivi di meditare, le piante della Macchia, il filenzio del Bosco, il canto degli augelletti, il sufurare de' venti, la veduta del Cielo, ed altre cose simili, che li facevano scala dalla terra al Paradiso; e così apprendeva più dalle Piante dell'Eremo, che dalli Libri della Bibblioteea: laonde un giorno mentre se n'andava come l'antico Isacco meditando solitario nella foresta del suo Eremitorio, concepì l'idea di quella scala dell'ubbidienza, che poi formata con la penna, e data alle stampe al beneficio pubblico, recò molto profitto a

chi

chi volle servirsene, e non poca lode, a chi seppe inventarla.

Due volte al giorno in luogo, e tempo si ritirava a meditare per ispazio non breve; meditando si fermava alla presenza continua di Dio, e questa si studiava di conservare nel rimanente del giorno, col mezzo di quelle brevi orazioni, che i Santi Padri antichi dell'Eremo hanno chiamate, e nominate giaculatorie, per que' motivi, che ne adducano, quasi in ogni libro, che tratta d'orazione, li Mistici. La materia più ordinaria della sua meditazione era la bontà, e misericordia del fommo Iddio, o veramente la miseria dell'uomo, e lo stato della sua mala vita guidata nel Secolo. Singolarmente però, e più di tutto si esercitava nella considerazione devota, e ristessiva della Vita, Passione, e Morte del Signor GESU' CRISTO. In questa di maniera tale si infiammava, che quasi molle cera in vicinanza di un gran fuoco tutto si liquefaceva in dolcissime lagrime di devozione, per forza di quella compassione, che sentiva il suo spirito nelle pene del suo Signore, nella meditazione delle quali le ore intiere fi tratteneva, e congran fervore; onde poi si accendeva mirabilmente nel desiderio di efferne a parte, con la sofferenza, sì della vita, che della morte; e fi era avvanzato tanto nell'Esercizio di questa sorta, che diceva: Qualmente tra tutti li esercizi spirituali, specialmente alli principianti, e a quelli, i quali non fono arrivati all'altezza della Contemplazione, la meditazione del Nostro Signor GESV' CRISTO stimava più necessaria, e più utile, e proporzionata al loro profitto. Ne dava poi la ragione: perche non consistendo l'avvanzamento spirituale dell'anima, chenell'unirsi della stessa anima, per mezzo dell'Intelletto, e della vo-Iontà, cioè mediante il pensare, e l'amore al sommo Bene, che è Dio, nè potendo con facilità li Principianti sollevarsi con l'intelletto, a conoscere, e fissare lo sguardo della mente nella luce, in cui abita. la Maestà Divina, per indi poi avvanzarsi con la volontà ad amarlo, essendo la detta luce innaccessibile alla debolezza de' nostri sguardi, malamente può l'anima non esercitata in queste salite, sollevare sestessa, con voli de' pensieri, o d'affetti, verso la Grandezza Divina-Quindi non vi resta altro mezzo più addattato, e più facile, quanto. è quello della meditazione, e contemplazione del Signor GESU' CRI-STO, vero Dio, e vero uomo. Ragione degna di un'Anima illuminata, come quella del B. Paolo Giustiniani; e ragione sì evidentemente vera, che n'è persuaso qualunque intende quelle parole dette dal medesimo Signor GESU' CRISTO: lo sono la porta: Per me chiunque entrerà, farà salvo, ed entrerà dentro, uscirà fuori, e i pascoli ritroverà. Questo su un dire, che il mezzo di salire dalle bassezze delle Creature alla sublimità inarrivabile del Creatore, e la Santissima Umanità sua. Chiunque incomicia da essa, passa alla Divinità. la= sciando appoco appoco, come a' passi insensibili di mente, il sensibile

E'addunque verissimo quello, che diceva il Giustiniani, e perciò egli persuaso di questa grande verità, per rendersi più familiare il considerare l'Umanità Santissima di GESU', meditava in ogni ora del Divino Ufficio, quello che la medefima parì a fuo tempo, nell'ora corrispondente a quella, in cui recitava, e diceva che questa industria si giovava molto, come è credibile; laonde nè meno in viaggio la tralasciava, e quindi avveniva, che mai passava giorno alcuno, senza fare simili meditazioni, nelle quali cotidianamente raccoglieva se stefso per qualche spazio di tempo, per meditare, o contemplare, conforme più li riusciva con l'ajuto Divino, senza il quale è vana ogni fatica, inutile ogni desiderio. Al medesimo sine recitava ancora la Sagra Corona del Signore, che già dicessimo inventata dal Beato Michele, e approvata dal Sommo Pontefice Leone X. per mezzo specialmente del P. Giustiniani: perche detta Corona ha per soggetto tutta la vita del Salvatore, incominciando dalla fua Incarnazione adoranda, fino alla salita in Cielo del medesimo. Da tutto questo può addunque ragionevolmente congetturarsi, quanto si avvanzò il nostro Beato nell'esercizio santo del meditare, e contemplare, abbenche non sia possibile il sapere, a quale grado si avvanzasse avanti di morire nel medefimo, al quale era si dedito, e in cui si tratteneva per quanto gli era permesso, rinchiuso nella sua Cella, nascosto agli occhi degli Uomini, e veduto solo da quelli di Dio, alla di cui presenza raccoglieva tutta la sua anima, e il di lui cuore sparso avanti la Maestà Sua, quali sentimenti, quali ardori, quali siamme ne concepissero i suoi affetti, è noto a quello Iddio solo, dal volto del quale uscivano que' lumi, onde il suo Servo ne veniva illuminato, ed acceso: però al medesimo sia gloria, ed onore, col degnarsi di restare servito, che ancora noi miserabili siamo a parte, benche minima, di così grandi favori, a gloria maggiore del medefimo Iddio. E così Jia.

# Ildono delle Lagrime del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XVII.

E Ssendosi toccato nel Capitolo precedente, che il nostro benedetto Padre frequentemente piangeva nell'orazione, ci è parsa cosa non suori di proposito l'aggiungere questo Capitolo, nel quale più
particolarmente si tratti delle sue lagrime. Questi sono effetti ordinarj della devozione, e stillano da un cuor tenero ne' suoi affetti di
compassione, o di amore. Non poteva dunque non essere appunto
come cera il cuore del Giustiniani, che sempre lo teneva occupato

în meditazioni, e affetti liquefattivi, da distillare ancora macigni: giacchè questi appunto si ruppero per compassione nella Crocesissione, e morte del Salvatore. Pertanto aveva egli ottenuto l'invidiabile dono, che fi chiama delle lagrime, dono, che quando, fi arriva, ad avere, oh quanti altri ne fa acquistare, a chi sa bene di lui prevalersi, come se ne prevaleva il B. Servo di Dio, del quale scrivendo il P. D. Giovanni Trevisano ha scritto di questo dono in maniera tale, che senza mutare gran fatto di quanto egli ha lasciato a memoria nostra, io stimo bene, ficcome ha incominciato questo Capitolo con i suoi sentimenti, così profeguirlo, e condurlo a fine colle parole del medefimo, il quale così dice. Chi può sapere quali, e quante fossero le sue lagrime? Quanto copiose, e quante volte lavasse con le preziose stille, che gli uscivano più dal cuore contrito, che grondassero dagli occhi piangenti, i piedi del suo Signor GESU' CRISTO, quando nella propria Cella, & clauso, ostio orabat ad Dominum, se non lo stesso Signore, al quale è manifesto ogni cuore, parla ogni volontà, e niun secreto è nascosto? O veramente indicarlo i suoi scritti? Ma que sto saria tedio troppo lungo il riportarli tutti: basterà addunque, che più tosto assegniamo le cause, per le quali non di rado piangeva Paola ...

Due generali erano le cause delle lagrime, del pianto, e de' gemiti del P. Paolo: cioè o Tristezza, o Allegrezza. Per tristezza era ogni volta, che si ricordava de' suoi peccati, e della sua mala vita una volta malamente menata nel Secolo, della sua ingratitudine verso della Divina Bontà, che gli aveva fatti tanti benesicj, lo aveva liberato da tanti pericoli, e mali, e liberato dall'Inferno, e da altre simili consi-

derazioni cavava lagrime di contrizione, e compunzione.

Per tristezza pianse inconsolabilmente la perdita della sua caras, solitudine, del silenzio, e della sua Cella; il vedersi privo della tranquillità, e quiete di quella vita, che tanto bramava, e tanto avevas, procurato; toltali la dolcezza dell'Orazione, e i diletti celesti della Contemplazione, distratto in mille pensieri, e cure nojose; applicato ancora contro il suo genio naturale, a' negocjesterni, distrattivi, e mondani: e fu quando da' Superiori li vennero addossati gl'interessi politici,

ed ecconomici del Sagr' Eremo di Toscana ...

Per tristezza copiose mandava le lagrime nel vedersi onorato, e stimato, e ad altri preferito, e sopra ogni credere, per essere stato eletto
Maggiore dell'Eremo sopradetto. Finalmente per tristezza del suo spirito piangeva le offese di Dio, che dal suo Prossimo vedeva essere commesse, e specialmente per i peccati di coloro, che lo perseguitavano, per
i quali incessantemente pregava. Per l'infelicissimo stato, in cui era a'
suoi tempi la Chiesa, e tutto il Cristianesimo. Per la morte di qualche
Amiço seguita in cattiva, o non troppo buona disposizione della suaunima; laonde pianse, e non poco, la morte del suo amatissimo Ignazio;

Vita del B. Paolo Giustiniani

del quale abbiamo discorso più d'una volta nel principio della vita; dove raccontassimo la sua vocazione alla vita Eremitica di S. Romualdo, gl'impulsi, ed ajuti essicacissimi, che li diede per molto tempo il Giustiniani, ma inutilmente; perche finalmente Ignazio rimase nel Secolo, e vi morì. Che però il B. Paolo sparse molte lagrime, non a riguardo della morte solamente, che come egli scrisse in questo proposito giudicava per la megliore di tutte le cose, ma perche temeva, che questa li susse avvenuta in gastigo dell'aver tanto tempo resistito, e poi finalmente ripudiata la Vocazione Divina.

Per allegrezza poi egli piangeva, sebbene forse non tanto spesso, perche considerava di essere cavato dal Socolo, tratto, anzi tirato alla Religione, favorito tanto dalla misericordia di Dio con tanti banesici, con tante grazie; quando ancora pensava alla tranquillità, alla quiete, allo spirituale suo riposo, che avevatrovato nel sicuro Porto della Religione, anzi di una Beatitudine, che solamente gode in Terra il solita-

rio, e contemplativo.

Piangeva per allegrezza, quando qualche suo amico si faceva Religiofo, massime se stando nel Secolo, vi era dubbio della sua salute, così ancora quando qualche peccatore da esso conosciuto, si convertiva a Dio con alcuna strana, e non ordinaria mutazione di vita, è quando intendeva, essere morto con ottimi segni di Cristiano, oppure quando vedeva qualche suo Parente, amico, ò fratello della Religione, liberato per mezzo della morte da qualche grave, ed imminente pericolo della. fua falute. Per questo motivo trà gli altri, pianse di giubilo per la morte del frà tutti, il più caro amico, che mai avesse, il Padre Pietro Quirini, del quale parimente si è parlato molte volte con lode altrove, per averlo il Signore tolto in tempo, e in punto di dover essere Cardinale, della quale dignità dubbitava, che egli fosse per riportare piattosto detrimen. to dell'anima fua, che utile spirituale; e però essendo morto prima d'essere dichiarato Cardinale, Paolo n'era tutto allegro, e contento, e con non ordinaria copia di lagrime ne rese grazie a Dio, la di cui misericordia parve, che in tempo opportuno lo volesse liberare da questo eminente pericolo, e darli con maggior avvantaggio l'eterna Gloria, perche morto nell'umiltà del suo abito Eremitico. Per tutte queste, ed altre simili cagioni furono frequenti li pianti del Padre Giustiniani, e trà li suoi manoscritti si trovano molto spesso le testimonianze; e sebbene nel progresso di questa nostra Opera in molti luoghi non poche d'esse sono state da noi produtte, qui nondimeno per compimento di questo Capitolo ne addurremo alcune poche altre, e brevemente.

Pensando una volta alli propri peccati, e immaginandosi di stare avanti il Tribunale di Dio, per dovere essere giudicato, così và dicendo. Chi mai averà veduto, ò potuto immaginarsi cose tali? quali io più, e più volte replico, avanti Dio, e che ora avanti tutti coloro,

fer

ch

che per fortuna potessero qualche volta leggere questi miei scritti, francamente, e pubblicamente confesso. Ecco, à Signor GESV' CRISTO, Rè eterno, e giustissimo Giudice de' vivi, e de' morti, che io stò avanti il terribile Tribunale del tuo Divino Giudicio; già stò avanti la faccia dell'eterno Giudice, e non aspetto, che il mio nemico mi accusi, mà me stesso accusando pubblicamente mi proclamo, e mi confesso, essere reo di tutte l'empietà, scelleragini, iniquità, e d'ogni prevaricazione.; e aspetto, che quel rettissimo Giudice pronuncj contro me la sentenza d'eterna dannazione, e d'interminabili supplicj, mà iostesso, senten. ziandomi la giustizia (se è lecito), contro me la sentenza di condanna pronuncio. Mà questo non basta. Ascoltino coloro, che mai leggeranno queste cose, le seguenti, molto più degne di ammirazione. Se nel seno di quell'eterno Giudice, avanti il di cui Tribunale dando qualche segno di misericordia, tutto contro di me medesimo sdegnato, tutto mi getto prostrato avanti li suoi Divini piedi; e che altro devo dire? Dico, e grido:non voler d Signor GESV' CRISTO, non voler scordarti della tua giustizia: non voler avere misericordia di me tanto empio, tanto scellerato, ed iniquo peccatore; non sono degno, che sopra di me piova qualche stilla della tua misericordia, che tante volte da te chiamato, e invitato. che tante volte dopo mille milioni di scelleratezze, a te convertito: taute volte ricevuto nel seno della tua misericordia, altrettante sapendo la volontà del mio Signore, sono stato così ardito possimo servo, contro quella di apostatare da te, mio Signore, e con cuore indurato di resistere, ed oppormi a te, mio Dio. Ferche addunque, è Signore, vorrai avermi misericordia? perche perdonarmi? perche vorrai prendere di me minore castigo di quello, ch'io merito? ecco, che io stesso me medesimo condanno; ecco che tutte le tue creature acconsentono alla mia condannazione, e chiedono la tua Giustizia contro di me. Non volere addunque, à Signore, non voler avere misericordia sopra di me, che tante volte spontaneamente me stesso hò fatto estraneo, e lontano dalla. tua misericordia. Gettami pure, ò Signore, nel più profondo dell'Inferno. Mandami pure alli crudelissimi, & eterni supplici. Non ricuso di ricevere una volta ciò, che mille volte hò meritato. Di una sola. cosa ti prego (ancorche, e di questa sia indegnissimo) & in questo dimostra la misericordia tua sopra di me . Dammi, Signore, questo solo, che nelli supplici dell'Inferno, ti possa conoscere, e intendere. d almeno, come nel tuo lume conosco adesso, o pure, se così ti piace, anco più apertamente di conoscere, che quei eterni supplicj che pazirò nell'Inferno, li patirò molto giustamente; di conoscere anco nel prosondo dell'Inferno la tua Giustizia, la quale ora confesso, e di peterla anco ivi confessare alla presenza di tutti quelli miserabili abitatori. Lodando ivi sempre contutte le forze del mio cuore, e della mia bocca la tua Giustizia, & esaltando la tua indicibile equità, senza mai cessare. Non sarò

in questo modo (così di nuovo ti prego) totalmente da te separato, & avverso, se ivi potrd conoscere, & annunciare la tua Giustizia: se ivi condannato a perpetui supplici, potrò veramente conoscere, e confessare, che molto maggiori pene hò meritate, come in verità merito. Non permettere addunque, à Signore, che io resti privo di questo lume, nel quale per tua sola misericordia ora sufficientemente conosco di dovere essere giustamente condannato, anzi d'essere stata molto grande sopra di me la tua misericordia, avendomi tù aspettato con tanta longanimità, tanto tempo, acciocchè pur una volta dovessi uscire da miei peccati, nelli quali io miserabilissimo troppo ostinatamente sono vissuto; d se pure qualche volta pare, che io ne uscissi, sono ricaduto di nuovo frequentemente nelli stessi, e anche più gravi delitti. Concedimi, concedimi questa sola grazia, ò Signore: così anche nelle pene dell'Inferno ti predicherò, e confesserò giusto, e misericordiosissimo: così mai non averò ardire di dirti ingiusto, è povo misericordioso. Questa sola misericordia bramo da te, ò Signore, di potere nell'Inferno laudare, confessare, e predicare la tua Giustizia, la tua equità, anzi la tua misericordia, che tanto tempo mi aspettò, spessissime volte mi chiamò, frequentemente mi sforzò in fine a ritornare a meglior vita.

Fin quì parole sono di Paolo, il quale poi considerando, che nè anche restarebbe soddissatta la Divina Giustizia, sebbene dovesse patire nell'Inferno tutte le pene possibili, si rivolta al suo piissimo Signor GESU' CRISTO, ed applica per intiera soddissazione de' suoi peccati, la passione, e morte dell'istesso Signor GESU' CRISTO, il quale misericordiosissimamente volle spargere il sangue in remissione de' poveri peccatori; con che l'afsitto Paolo si rallegra, vedendo in questa maniera soddissatta la Divina Giustizia, e la misericordia di Dio maggiormente esaltata; e muta le lagrime di tristezza, in lagrime di giubilo, e finisce il suo lungo discorso (che noi tronchiamo per brevità) con queste precise parole. Tutte queste cose, se io scrivessi dormendo, ò vegliando, se fossi in me stesso, ò fuori di me stesso, non lo sò; le scrissi però con molte lagrime nello spazio di un'ora, senza mai levare la penna dallo scri-

vere.

Da questa conchiusione inserisco io, che veramente il Beato Giustiniani, tutto pieno di santa carità, e con il cuore ardente per essa, che distruggevasi dolcemente in lagrime, scrisse li sopradetti ssuoghi della sua anima, suori di se stesso, e perciò non è maraviglia, se come uscito suori di se medesimo, dimanda, e supplica il Signore per grazie, che non sono possibili nelle disposizioni innalterabili della presente Divina Provvidenza. Nell'Inferno non ha luogo alcuno buon sentimento, e specialmente amoroso, verso Dio. Un solo atto di Fede viva, che si sentisse colà giù in quel Carcere de' reprobi, cambierebbe l'Inferno in un'anticamera di Paradiso. Un'uomo dotto

fo

pertanto, quale sù il Giustiniani, non poteva, quasi ignorante di queste verità, prorompere seriamente in espressioni, da non udirsi, che in bocca d'anime le più amanti. A chi ama daddovero, se vengono in cuore simili sentimenti, questi si stimano saggi, perche suggeriti dall'impeto di quell'amore, a cui solo è concesso il parere pazzo con la lode di savio, e frenetico con il credito di giudicioso. Niuno dunque si maravigli da ignorante, ristettendo alle pie espressioni del Beato Servo di Dio, non convenevoli ad un'uomo suo pari, consideratane la dottrina; ma si edischi, penetrando quel cuore, con cui ubriaco d'amore ssogava gl'interni suoi sentimenti; e preghi il Signore Iddio a degnarsi concederli per i meriti del suo Servo, una scintilla di un simile suoco, quando non ne sia già per sua buonaventura, tutto acceso; siccome ardisco supplicarlo ancorio, che per mia colpa, e disgrazia mi ritrovo tutto aggiacciato.

01%

iel

di

te-

ni

rò

e

1/2 =

( a

or

00

ile

24%

6-

110

hi

a,

re

10

to

0

## Lume del B. PAOLO GIUSTINIANI in materie di cose mistiche, e di Fede. CAP. XVIII.

TL dono dell'Orazione, e la grazia della Contemplazione, non , folo perfezionano la volontà, onde gli affetti fono puri, e il cuore sì tenero di carità, che non ha facilità maggiore ad altro, quanto alle lagrime. Perfezionano ancora l'intelletto, e la mente. Anzi, ficcome nello spuntar del giorno, le prime parti dell'Emistero, che vengono illuminate dalli raggi del Sole nascente, sono le cime più alte de' Monti nella Campagna, e le Torri, o Palagi più sollevati delle Città, e altri luoghi abitati: così, la parte dell'anima, che riceve prima dell'altre i splendori di quel lume, che si scopre allo spirito nella Contemplazione, e i raggi di quella luce, che si fa vedere nell'orazione, e l'intelletto, e la mente, come parti le più sollevate dell'altre; e dopo di esse, anche la volontà, che tiene il luogo fotto le predette, si spande da tali alture quel calore di devozione, e fervore di spirito, che mette in moto la volontà, e i suoi affetti, essendocchè il fuoco, il quale si accende nella meditazione, o quando l'anima contempla, non illumina meno di quello, che riscalda, e non rischiara, senza che il calore riesca uguale alla luce. Pertanto avendo noi veduto, quanto fusse favorito il nostro Beato Padre dal suo Iddio con la grazia dell'orazione, e con il dono del contemplare, bisogna, che facilmente restiamo persuasi, essere stata la di lui anima, tanto in materie mistiche, quanto in quelle di Fede, illuminatissima. Se le molte, e varie Opere da lui scritte sussero, o almeno potessero essere in mano di tutti, come le Opere. stampate, basterebbe accennare il lungo catalogo di esse, per con-X x 2

fermare un tale verità. Egli ha lasciati di sua mano vari, e molti Trattati, parte Ascetici, e parte Commenti sopra diversi luoghi della Divina Scrittura; ogni uno di questi è pieno di dottrina, in cui si scopre un gran lume in quella materia, e di devozione in cui si ha il faggio di una grande carità nello Scrittore. Siccome io defidero vivamente, che a maggiore gloria di Dio, fonte inclausto di ogni bene, si diano alla pubblica luce per beneficio di chi potesse leggerle: così fermamente spero, che con il tempo usciranno dalle tenebre, e segrete degli Archivi, ne' quali stanno, non sò, se dica riposti, o nafcosti tanti fogli, che se ne formerebbero interi, e grossi Volumi. Allora vederassi, come sfavilleranno quelle carte splendori di mezzo giorno dal mezzo delle notti di quegl'inchiostri, co' quali sono formati. Intanto dunque additerò qualche lume di essi, primieramente con quel riflesso generale, che ogni Meditativo, e Contemplativo, è quell'uomo, di cui dice il Profeta: sederà solitario, e stando in filenzio, si alzerà sopra se stesso. Nè è maraviglia, perche ancora il lume naturale fa conoscere una simile verità. Laonde il Filosofo lasciò scritto, che l'anima sedendo in contemplazione, e sermando le agitazioni del proprio spirito, con la quiete del meditare, diventa fapiente; vale a dire, acquista quella scienza, in virtù di cui conofce tutte le cose, con un lume superiore al comune, arrivando a intendere i primi principi delle cose, conosciuti i quali, si dissipano quelle tenebre, che sole sormano la bruna notte dell'ignoranza, e acquista un sì bel lume nel suo intendimento, che con una semplice, per così dire occhiata, si vede chiaramente, quanto altri non ponno scoprire in confuso, con tutta l'attenzione de' loro sguardi. Si leggano, ed offervino le Vite de' Beati, e Santi, che non ebbero mai la scuola, nella quale s'imparano le scienze, che fanno l'uomo speculativo: è uno stupore il ristettervi, la prosondità, il metodo, e la chiarezza de' discorsi in materie di Divinità, di cose mistiche, e misterj di Fede. La Teologia puramente acquistata confessa per un vero miracolo quella dottrina, che acquistata senza Maestri all' umana nella scuola della Meditazione, o in quell'altra più segreta. del contemplare, una Verginella di Chiostro, un'Eremita di Monte, o un lavoratore di campo, non può essere molte volte capita da' Laureati nelle Accademie: tanto è alta, in quanto all'oggetto: tanto è profonda, in quanto a' concetti: e tanto è in fine mirabile, in quanto alla maniera dello spiegarsi. Beata dunque l'anima del Giufiniani, che prevenuta fino da' primi anni con una grazia speciale di quel Signore, che chiamandolo alla folitudine, l'invitò, e introdusse nella scuola della Meditazione, e poi lo sece passare all'altra meno frequentata, anche da' Professori del silenzio, della Contem-Plazione. Acquistò sì in quella, che in questa, tanta pienezza di

splendori mentali, ed intellettuali, che la luce de' pari miei, verbi grazia, in esso era tenebre, e la luce di molti altri nell'anima del Beato Servo di Dio, del quale scrivo, era simile a quella del mezzo giorno nostrale, per parlare con le frasi di un Proseta. In prova di ciò, non sarà che bene, riportare alcuni suoi sentimenti ricopiati da un Trattato da lui composto dell'Imitazione di Cristo. Essi ben' intesi nel loro prosondissimo senso, abbastanza compravano in par-

ticolare, quanto fin'ora ho io accennato in universale.

0

Quì dopo molte vie proposte da' Santi, e da' Maestri della Vita spirituale, per arrivare alla Persezione Cristiana, egli tra tutte sacendo scielta della più sicura, e megliore, risolutamente dice: Per certa, ed infallibile sentenza mi pare di potere conchiudere, niuna. dottrina, niuna via, essere più vera, più reggia, più utile, più piana, più facile, e più perfetta per arrivare a quell'eterna Beatitudine; a cui solamente come ad ultimo fine di tutti i fini, tendono per innumerabili diverse vie . tutte le umane creature, che proponersi il nostro Signore Redentore GESV CRISTO, per un lume, per una guida, per uno specchio, per una ineffabile regola, per un solo vero Maestro, per una retta, e ampia via d'avanti gli occhi, e quello studiosamente. imitare. Perche tutte le altre dottrine, sono come alcuno raggio di lume, questo è il fonte di tutti i lumi, dal quale ogni raggio, ogni luce, ogni splendore, ogni illuminazione di tutte le altre dottrine, a scienze derivano, e tanto hanno in se di buono, e di utile, quanto a questa dottrina dell'imitazione di Cristo si accostano. CRISTO GE-SV' benedetto è un Libro, nel quale, chi sà leggere tale scrittura, sono in breve ridotte tutte le Dottrine, Scienze, Dispute, Trattati, & Esortazioni, che secondo Dio, dalla creazione del Mondo si sono fatti, o sino all'ultimo si faranno, e sono ardito di dire, che qualunque si sia Dottrina, d'avanti di Cristo, o dopo di Cristo, da' Gentili, o da' Fedeli scritta, o che fino all'ultima giornata del Mondo si scriverà, se non è tolta, cavata, e ricopiata da questo benedetto Libro CRI-STO GESU', non pud effer altra, che falfa, erronea, inutile, es frustatoria, e quello che è peggio, ingannevole, e che (non meno dico) tutte le buone, & utili Dottrine, e Scienze le quali furono mai, sono, o saranno, se tutte si raccolgono insieme, non sono altro, che una piccola particella, come una breve claufola, o capitolo di questo Libro, pienissimo Fonte, e Abisso di tutte le morali, e intellettuali. Dottrine di GESU' CRISTO benedetto.

I predetti sentimenti sono brevi, ma a chi bene, anzi a chi licapisce solo mediocremente danno ad intendere, quanto studiava, attentamente, prosondamente, e prosittevolmente quel Libro, che veramente contiene l'Alfa, e l'Omega di tutto quanto può leggersi in ogni altro più dotto Volume. Scrive l'Appostolo S. Paolo, che

in Cristo sono tutti i tesori della Sapienza, e Scienza di Dio nascosti: E perciò il grande Interprete del predetto Appostolo, S. Tommaso d'Aquino, commentando, e spiegando le riferite parole, dice, che non occorre cercare altrove Sapienza, che in Cristo; perche siccome quello, il quale avesse un Libro, che contenesse ogni Scienza, non cercherebbe faper altro che quel Libro, così non bisogna, che noi cerchiamo, più, se non Cristo; E deve avvertirsi, che quì il cercare, è il medesimo che studiare: laonde vuole insegnar l'Angelico, essere necessario meditarlo continuamente, e attentamente: e con ragione. Lo stesso Appostolo S. Paolo, il quale era nello studio di questo Libro un grande, e singolare Maestro, confessa, che li tesori di Sapienza, e Scienza di Dio contenuti in detto Libro, vi fono nascosti: pertanto è necessario affaticarsi, per iscoprirli, in quella guifa, che si richiede fatica per avere i tesori, che ordinariamente stanno sotto terra riposti; e così è di mestieri con la meditazione assidua, attenta, e profonda di un tal Libro, andare appoco, appoco scoprendo i misteri più occulti del medesimo, assicurati, che quanto più la mente si profonda nella sua meditazione, tanto maggiormente lo spirito si sa capace di penetrare con la sottigliezza della Contemplazione quegli alti Arcani, de' quali è pieno il gran. Libro.

Nella vita del Beato Giacomo Filippo Bertoni dell'Ordine Illu-Arissimo de' Servi della nostra comune Signora MARIA Vergine addolorata, vi è una conferma notabile di questa verità, presa dall'Esempio del medesimo Beato. Imperocchè, non ostante che egli susse capace di applicarsi ad ogni studio proprio de' Religiosi, nulladimeno non ebbe in mano quasi mai altro Libro, che il Crocessisto, e ne divenne in cose di Divinità, di Spirito, e di Fede cotanto illuminato, quanto non l'è mai stato un puro Teologo, benche invecchiato nelle speculazioni della Scuola, e incanutito su' Libri della più fina Teologia folita d'insegnarsi ne' Chiostri. Non bisogna dunque maravigliarsi, che il nostro Padre Paolo Giustiniani commendasse tanto quel Libro, che è Cristo: quello che è il più proprio da farsi, è questo, confesfare, che egli lo studiava assai meglio, e molto più di quello, che noi troviamo scritto nella sua Vita. Io per me sono di parere, che arrivasse a studiarlo giorno, e notte, per quanto porta l'umana condizione: e confermo questo mio sentimento, avvertendo 2 quel suo gran genio, che aveva alla solitudine, e al ritiro da ogni umano consorzio, non necessario al suo stato. Imperocchè chiunque professa vita solitaria con genio, e fantamente, questo è sicuramente arrivato a non più vivere in terra, che con la minima parte di se stesso, la quale è il suo corpo: ma la porzione di lui più nobile, e principale, che è l' anima, lo spirito, e la mente, se la passa in un Paradiso di delicie. spirituali, impiegata sempre nella Contemplazione di quelle veritadi

eterne, una fola delle quali con un diletto uguale al lume, che porta feco la sua notizia, scopre più tratto di terra incognita alla mente di chi la penetra, che non fanno, le navigazioni intiere di una ben lunga vita, per il mare delle scienze umane, nel fine delle quali non si acquista poi altro, se non che non poter sapere cosa che vaglia, se non si studia quell'increata verità, che tutte le altre create, con un modo ineffabile in se comprende. Perciò conchiudo approposito di quello, per occasione del quale, anche senza volerlo, mi sono alquanto dilungato in questo pensiere, che il Beato Servo di Dio Padre Paolo Giustiniani su un solitario illuminatissimo in materie di cose mistiche, e di Fede. Imitatelo, o Solitari, voi almeno suoi figliuoli, e fratelli, e coll'esperienza propria resterete persuasi, non aver io detto in questo soggetto, quanto dovevo, ma semplicemente quel poco, chepoteva immaginarsi, chi non per iscienza pratica, ma per mere congetture di qualche studio acquistato, era capace di discorrere, nelle quali più intende, chi più le prattica, e meno parla, chi più le capisce .

# La Presenza di Dio, che il B. Paolo procurava di conservare in ogni luogo, e tempo. Cap. XIX.

Al conversare spesso con uno amichevolmente, e con diletto, si forma nella memoria una specie così viva della Persona amica, che quasi sempre si ha la medelima in mente, e nel cuore. Ciò si può sapere da ogni uno per l'esperienza propria, avendo ciascuno qualche Amico confidente, e geniale, di cui tanto più spesso egli è ricordevole, quanto è più frequente la sua conversazione, e maggiore il genio di godere della sua presenza. Che sarà dunque di quelle felici Anime, le quali hanno la grande grazia di effere favorite da Sua Divina Maestà, per mezzo di quella comunicazione segreta, che è propria delli spiriti contemplativi? Rare volte accade, che questi tali non camminino molto frequentemente in ogni luogo, ricordevoli per via di Fede, di illuminazioni, o di affetti, del loro Signore, e così, che non abbiano in se stessi la presenza di Sua Maestà Divina quasi del continuo, per quanto porta la condizione di chi vive in carne, e con altri. Il B.Paolo Giustiniani come nelle grazie degli altri doni, così fu con maniera particolare favorito da S. M. D. in questa. Segno di ciò erano in primo luogo le Orazioni giaculatorie frequentissime, con le quali molto frequentemente esprimeva qualche suo affetto, per mezzo di cui attualmente si conosceva, che il cuore colà portava gli affetti, dovel'aveva prevenuto con i pensieri la mente. Per ordinario le mentovate orazioni erano alcuni versetti sagri, de' quali sono composti i Salmi, enciclopedia Divina per chi frequenta la scuola dello Spirito, e.

Inoltre non andava mai in Coro, o nella Chiefa, senza premettere, o fenza fare pe'l viaggio una diligente esamina della propria coscienza, per presentarsi avanti la Maestà del suo Dio nel Sagro Tempio, con la maggiore mondezza d'animo, che gli era possibile: tanto era il concetto che aveva di quel luogo Santo, che si chiama Casa di Dio; laonde ancora questa è una grande prova, che la sua Fede li metteva in pensiere la Maestà del medesimo, ogni volta che si portava al luogo suddetto. E si conferma questo coll'offervarsi, che, se come uomo, ritrovava in se disetto da emendarsi, il saceva in amaritudine anima sue, come egli stesso ha lasciato alla nostra memoria in un suo manoscritto; E quando per favore speciale della Divina grazia non ritrovava di che la sua coscienza lo riprendesse, procurava di attuarsi nella carità con atti d'amore, preparandosi con essi a lodare con maggiore fervore di spirito, e più viva attenzione nella Chiesa l'Altissimo; Cosa che non può farsi, se non da chi attualmente pensa, che Iddio è da pertutto, come immenso, ma con maniera particolare ne' Tempi, come Re nella sua Reggia, anzi nel Gabinetto, dove sempre è visibile a chi ha l'onore di entrarvi. Nel ritornare alla Cella si esaminava su le maniere, con le quali era stato nel Santuario, ed entrato in essa cella, si portava immantinente al suo piccolo Oratorio, dove brevemente orava, e faceva qualche atto di Orazione; effetti tutti di quell'andare ch'egli faceva in ogni luogo, marchiando sempre in vista di Dio. Anche nel vestirsi, e spogliarsi il Mantello, ciò saceva, come alla presenza di Dio, e lo dicevano quelle devote giaculatorie,

con le quali eseguiva un tale atto.

Ogni volta, che da qualche Persona straniera, o domestica veniva visitato, subito levava la sua mente a Dio, non aprendo mai la bocca per discorrere agli uomini, senza prima aver parlato al suo Dio con il cuore: e la maniera più ordinaria di fare questo, era il recitare questi due versetti presi da' Salmi . Non erubescant in me, qui expe-Etant te. Domine virtutum. Non confundantur super me, qui querunt te, Deus Ifrael. E insegnava questo esercizio anche agli altri Eremiti, anzi fopra detti versetti scrisse un piccolo Trattato per il medesimo sine. Dovendo poi egli andare a paffare uffizi di vifita Religiofa, specialmente fuori dell'Eremo, avanti di entrare ove doveva, si raccoglieva in se stesso, e pensava il modo Religioso, con cui aveva a portarsi, sì nel parlare, che nel gestire, e conversare col Prossimo, acciò la visita riuscisse agli altri di edificazione, e a se stesso di merito; onde potesse ritornare alla sua Cella coll'avvantaggio di qualche buon esempio, o insegnamento riportato dalle Persone, che andava a visitare, stimando egli tutti molto buoni, e assai megliori di se: anzi di se medefimo non aveva altro concetto, che d'un Religiofo molto difettofo, imperfetto, cattivo, e indegno di effere nominato, o stimato Religioso.

Dal vedere le piante dell'Eremo cavava lezioni afcetiche di fuo profitto, e specialmente dall'altezza loro veniva ad avere in mente. che quei fusti sì ritti, e alti verso il Cielo, li stavano additando il Paradiso, e con un linguaggio muto, ma visibile, gli andavano dicendo, come verso colà doveva egli raddrizzare, e inviare tutti si suoi pensieri, desideri, affetti, e operazioni. Nell'udire poi i canti degli augelletti, mufici naturali delle Selve, da quelle voci fi fentiva commovere in maniera tale l'anima, che spesse volte non poteva di meno di non rispondere ad essi, con qualche affettuoso sospiro; e.s. gareggiando con i medefimi, diceva: Benedetto sia il vostro, e mio Creatore; il quale voi, con quella parte di vita, che vi è data sì dolcemente lodate: laddove io misero, che ho maggiore, e megliore. occasione di lodarlo, per tutta la vita mia l'ho dispreggiato, ed offeso. In somma, ogni cosa visibile a lui, era motivo di pensare, o ricordarfi di Dio: laonde io fono di parere, che il B. Paolo Giustiniani quasi sempre in ogni luogo, ed esercizio si trattenesse con la mente in Dio, lasciando il resto dell'anima, che con il corpo, si impiegasse in quel travaglio, che aveva per le mani, per amore del medesimo Dio, essendo questi i due Poli, per insegnamento espresso del medesimo, sovra i quali si fonda tutta la machina della vita Religiosa perfetta, avendo egli scritto precisamente: Che la vita di quello che ha non dico l'abito, o l'abitazione, ma la mente Religiosa, in due cose consiste: In riposare in Dio, e in lavorare, o affaticarsi per Dio; e sebbe-Yy

bene pajono queste due cose contrarie, nondimeno è molto possibile ad un Religioso, il potere persettamente, e intieramente conseguire l'uno, e l'altro in un istesso tempo. Imperocchè essendo l'uomo composto di spirito, e di corpo, assai possibile è, che lo spirito, e la mente come Signora, e superiore si riposi in Dio, elevata sempre nella Contemplazione di cose Divine, e il corpo come terreo, ed inferiore, esteriormente senza riposo lavori per Dio, quelle cose operando, che siano secondo Dio, e secondo la fraterna carità, e abbenche sia difficile, mentre il corpo di fuori opera nelle cose esteriori, tenere la mente elevata, e riposata in Dio, non è però, che non sia possibile: e molti si sono trovati di tanta tranquillità di mente, che del continuo operando al di suori, o ammaessirando altri, o adaltri ministrando, o altri reggendo, o nelle amministrazioni delle cose terrene occupandosi, hanno nondimeno sempre avuta

la mente in Dio elevata, e in Dio ripofata.

Mà apportando alcuni esempi de' tanti, e specialmente di S. Romualdo, il quale sebbene continuamente scorreva di quà, e di là per il Mondo, fondando Monisterj ed Eremi, visitando or questo, or quello, e reggendo tante persone, ad ogni modo sempre nella presenza. di Dio operando, aveva in esso la sua mente quieta, ed in esso elevata, conchiude però, che questa grazia di avere l'una, e l'altra in uno stesso tempo, sù concessa solamente a grandi Santi, da Dio destinati all'operazioni esterne, senza perdere la Contemplazione interna, mà che il Religioso deve mettere tutto il suo studio in istare raccolto in se stesso, e unito a Dio, lasciando quanto può ogni esteriore operazione, altrimente per questa, facilmente perderà la quiete, e l'altezza della mente, l'atto della contemplazione, e la presenza di Dio, ch'è la cosa più persetta, e grata a Sua Maestà, che possa fare creatura ragionevole, e senza comparazione molto più, che tutte l'esteriori operazioni, ancorche pie, se però da inevitabile necessità a quelle non fustimo chiamati, e che non si possino senza colpa, e osfesa di Dio lasciare: nel quale caso però in ogni possibile maniera, si deve proccurare di conservare la presenza di Dio, il quale avendoci destinati all' esterne operazioni, saprà bene non solo conservarci nell'unione interna con Sua Divina Maestà, mà ancora augmentarcela, e farci grazia di maggiormente, e più strettamente potere a lui unirci, facendo dalla parte nostra quello, che possiamo; e verremo con la Divina Grazia a trovare in qualunque operazione esterna, quantunque distrattiva, materia di lodare Iddio, occasione di levare la mente ad esso, e di stare continuamente alla sua Divina presenza: anche operando esternamente. Dal che poi ne seguirà, che le stesse operazioni riusciranno megliori, e più perfette, come riuscivano per questa causa tutte quelle del nostro Beato Padre, il quale per conservare la presenza di Dio, si aveva fatti famigliari questi versetti de' Salmi.

Al-

Allevat Dominus omnes qui corruunt. Erigit Dominus omnes elifos. Psal. 144.

Dominus solvit compeditos. Dominus illuminat cæcos. Psal. 145.

Dominus sanat contritos corde; & alligat contritiones eorum.

Psal. 146.

#### Amore al filenzio, e ritiro da gli uomini del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XX.

El vero contemplativo, e consecutivamente di chi hà in uso, e.o grazia di conversare con Dio, deve intendersi quell'oracolo del Profeta: sederà il solitario, e tacerà; cioè, in ritiro, e in filenzio viverà, chi professa solitudine. Essendo dunque il contemplativo Eremita uno di questi solitari, d'esso più che degli altri, si verifica l'oracolo mentovato; e certamente nel nostro Padre Giustiniani si vidde mirabilmente adempito. La medefima natura pareva averlo fatto di questo spirito, perche naturalmente era amico del silenzio, e del vivere folo: onde ancora fino dalla fua gioventù spiccò in esso questa. così bella inclinazione, poicchè è quella, direbbe un Platonico, del Savio. Ora se la grazia perfeziona le inclinazioni, e disposizioni naturali, come un Giardiniere, che incalmando una pianta selvatica, mà di ottima specie, con un piccolo innesto, riduce a persezione l'opera, che si poteva dire uno sbozzo della natura, mentre il Giustiniani professò vita Eremitica, l'anima di cui è il silenzio, e la solitudine, quanto a maraviglia averà santificato un sì bel genio, e condotto a perfezione, da servire di esempio a chiunque volesse, avesse un. compito modello di un Camaldolese Eremita di tutta persezione. Egli più di tutti gli altri Instituti, s'innamorò di quello del P. S. Romualdo, per riguardo del vivere solitario, e silenziero, che principalmente si professa da' figliuoli Eremiti di un tanto Patriarca, e per arrivare ad esso, non solamente sciolse, mà strappò ogni legame, che poteva tenerlo nel Secolo, e arrivato all'Eremo della Gran Camaldola, respirò con un tale ssogo del suo cuore, come suol fare uno Schiavo, a cui rotta la catena, che giorno, e notte da molti anni si strascinava. dietro legata al piede, fi vede all'improviso libero, e senza più alcuno impaccio, che li rendeva penoso ogni suo passo. Quindi se per l' avanti era stato inclinato alla solitudine, e al silenzio, qui ne divenne sì fattamente innamorato, che non trovava delicie, se non nel vivere folo, e in filenzio; laonde non fù mai veduto interromperlo, se non interrogato: di maniera che niuno senza maraviglia lo rimirava. Non fù mai offervato andare vagando fuori della fua Cella, fenza necefsità: perche il tempo che gli avvanzava a gl'impieghi, e applicazioni consuete dell'ordine, con una sì diligente economia lo impiegava-

356 nella sua Cella, in leggere, scrivere, ovvero orare privatamente, che diceva rincrescerli, il non essere sforzato dalla sua Regola a non mai interrompere il filenzio, eziandio in quel piccolo intervallo, che la discretezza della medesima permette per qualche spazio trà giorno: onde egli foffriva pena, che alcuno allora lo andaffe a vifitare, dolendosi di non vedere imitato il suo costume, quale era di non andare alle Celle altrui, senza averne il bijogno, e andandovi, di puramente fare quel discorso, che portava il soggetto delle cose, per cui andava a parlare con gli Eremiti. Tuttavia bisogna confessare, che sebbene. non era, come egli deliderava, imitato, non era ne anche affatto come spreggiato; imperocchè infinuato, ò conosciutosi questo suo defiderio di stare foto, ed offervar il fanto filenzio, appoco appoco fi ridustero i Padri, con i quali viveva, che non andavano a molestarlo, senza qualche motivo preciso. Quindi sempre più che mai si compiaceva della sua solitudine, e silenzio, e arrivò a questo, che per mantenersi più costantemente, e con maggiore esattezza di vivere, ottenne da' Maggiori dell'eremo, che li comandassero espressamente, specialmente ne' giorni della fagra Quaresima, il non parlare con alcuno; ed esso sú cotanto puntuale nell'ubbidienza di questo comando, che quando mai per sua negligenza gli usciva di bocca qualche parola, ne sentiva molto spiacere, e ne faceva pubblica l'accusa, per averne. ancora pubblica la penitenza, e diceva: è troppo dolce cosa, a chi incomincia gustare, e trattenersi co' suoi pensieri attenti tutti al Signore. in un filenzio, nel quale sempre con il Signore GESU' CRISTO benedetto ragiona.

Anche fuori dell'Eremo fi manteneva al possibile in solitudine, e in filenzio, specialmente nella feria sesta delle settimane, consecrata alla memoria della morte del Salvatore. Questo giorno per lui eratanto sacro, che non parlava mai, se non costretto da quaiche necessità, dalla quale non poteva averne dispensa. Quando poi, generalmente parlando, non poteva fare di più, non lasciava passare giorno alcuno, nel decorso del quale almeno per un'ora non osservasse il santo silenzio; e perche le sagre Costituzioni degli Eremiti Camaldolesi, coerentemente alla Regola del Santo Patriarca legislatore Benedetto, comandano, che niuno abbia ardire di parlare con altri dopo Compieta la sera, e avanti Prima la mattina, in questo capo sù così bene offervante, che bisognava non poter far di meno, per potersi di-

re: il Giustiniani hà parlato ne' tempi predetti.

Ogni uno sà, che la Superiorità in ogni Instituto più osservante porta molte occasioni a chi la esercita, nelle quali più degli altri bisogna, che il Religioso, il quale è in posto, tratti con diversi, e conseguentemente meno degli altri si mantenga nel comune silenzio. Nel Venerabile Servo di Dio B. Paolo l'essere Superiore, laddove si trattafa

le

va di non parlare, e vivere ritirato, era per esso un grande motivo a rendersi in queste due virtù bremitiche singolare sopra gli altri. Voleva, che da lui prendessero esempio di esse, li sudditi, e stimava, più necessario a se, che a detti, il mantenersi in disposizione continua di trattare con Dio in ogni tempo, e occorrenza, per aver da esso que' lumi, i quali più potevano conferire alla buona condotta del suo governo.

Lodando il filenzio, e infegnando come si debba con molto frutto osfervare, scrisse a comune ammaestramento: che il silenzio è una delle principali osfervanze, che si devono praticare da' Religiosi, e specialmente da quelli, i quali fanno professione di vita solitaria, e contemplativa. Non doversi per questo però usare in maniera tale, che a cagione d'esso, diventiamo quasi tanti animali muti, e brutali: come avverrebbe, se l'Eremita stando chiuso in Cella, e astenendosi dagli umani colloqui, non parlasse continuamente con il suo Creatore, d con se stesso nell'orazione in pie, e devote meditazioni, mà si dasse ad una vita viziosamente oziosu, e oziosamente viziosa. Percid assine di conservare hene, e con frutto il silenzio religioso, bisogna sempre orare, e non cessar mai dall'orazione, d dalle sante meditazioni, ovveramente pie lezioni. Almeno bisogna, che la persona, se bà talento di farlo, si impieghi in qualche devota composizione, d materia spirituale, la quale sia, degna della sua professione, e di tenersi a memoria, per avere sempre

con che occupare santamente i pensieri.

Così insegnava il benedetto Padre, che conosceva, quanto susfe stimabile in un'Eremita, e Contemplativo, il santo silenzio, perche praticando li propri infegnamenti per esperienza di se stesso, poteva effere per altri un maestro, il quale si meritava ogni sede. In fatti bisogna, anzi basta solamente volere farne prova, per restar persuaso, se quanto hà egli scritto sia vero, e quale il medesimo lo predica. La predetta dottrina è infallibile, e incontrastabile, e beato chiunque per elezione di devozione, ò per condizione di suo stato si pone in pratica della medesima: in pochissimo tempo si avvanzerà a gran passi di virtù colà, dove tanti, e tanti, che non la esercitano, non vi arrivano con la vita anche di un Secolo. Certamente per vivere in folitudine con merito, e da vero Contemplativo, bisogna tacere in maniera tale, che il silenzio usato sia solo con le creature; con il Creatore però, e con il proprio spirito sempre l'anima sia in conversazione, e trattenimento contemplativo; chi così pratica, arriva ad essere più che uomo: chi fa altrimenti, si riduce a condizione miserabile di potersi chiamare. una fiera selvaggia, ovvero in una parola, un Satiro battezzato. Pertanto approfittatevi di sì importante insegnamento voi, che ciò leggete, se bramate sinceramente menare vita d'Angeli, vivendo ancora tra gli nomini, perche se mai alcuno può arrivare a dire quelVita del B. Paolo Giustiniani

358 le grandi parole dell'Appostolo: la nostra conversazione è ne' Cieli, certamente quegli è desso, che arriva a tacere, e non praticare, come infegna il nostro Eremita Camaldolese Beato Paolo Giustiniani.

. Il desiderio di persezione, che ebbe lo spirito del B. PAOLO? GIUSTINIANI. CAP. XXI.

Uesto Capitolo non sarà mio, che per la piccola fatica di tra-Icriverlo, laonde il suo vero Autore deve riconoscersi nel religiofissimo Padre D. Giovanni da Treviso, che così scrive. Il miracolo maggiore, come altrove si è detto, che noi stimiamo nel nostro B. Padre, è la sua perfesta vita, della quale ce n'ha lasciato ottimo esempio; e in questo ci dobbiamo affaticare con tutto lo spirito; e forze nostre d'imitarlo: laudando bensí con la lingua le sue virtu, & opere maravigliose, ma principalmente seguitando con l'opere la strada di perfezione, che ci ha insegnata con i suoi religiosi, e santi costumi; de' quali sebbene fino ad ora si è detto molto, e si dirà d'avvantaggio con la grazia del Signore, nulladimeno ci è parso conveniente fare un particolare Capitolo dello spirito, ch'egli aveva sempre indefesso alla perfezione, che sarà come un lucido, e tersissimo specchio, in cui potremo rimirare le macchie della nostra tepidezza, es imperfezione con tal confronto, per levarcele poi da dosso. Il Santo Francesco di Sales nel Trattato, che fece dell' Amor di Dio, dice, che è un gran peccato il disprezzo delli consegli Evangelici, e lo va provando sopra la forza, che hanno le gagliarde, e significanti parole del Nostro Signore; con le quali in tal maniera ci esorta ad attendere alla perfezione, che non si può dissimulare l'obbligo, che abbiamo di impiegarci in questo affare. Siate Santi, dice il Signore, perche io son Santo. Sia santificato d'avvantaggio quello che è Santo; e chi è giusto, sia giustificato ancora. Siate persetti, siccome è persetto il vostro Padre. Perciò il grande S. Bernardo scrivendo a Guarino Abate, dice, che l'uomo giusto non dice mai: questo è assai; ma sempre ba fame, e sete della giustizia; perche se nelle cose temporali il cuor umano mai non dice, basta, ancorchè veramente di quelle n'abbia. abhastanza, come nelle cose spirituali dovrà dire, basta, nelle quali la vera sufficienza consiste in parte nel desiderio di averne abbondanza? Onde l'istesso S. Bernardo scrive: Ah neghitoso! non vuoi avvanzarti alla perfezione, nò? E tu vuoi non diventare peggiore, nò certo, questo non ti succederà; dunque tu non vuoi essere nè megliore, nè peggiore? ah infelice! tu vuoi essere quello che non puoi essere. Niuna. cosa veramente è stabile, e ferma in questo Mondo; e dell'uomo si dice: Nunquam in codem statu permanet. Conviene addunque, che uno o

vada, o torni addietro. E sebbene il non praticare i consegli Evangelici, non si dice, che sia peccato: tuttavia è gran peccato il disprezzare la pretensione, che deve avere alla perfezione Cristiana: e maggior peccato è disprezzare l'invito, col quale il Nostro Signore ci chiama; e certo che è una impietà insopportabile il disprezzare i consegli, e i mezzi per arrivarvi, che Nostro Signore ci insegna. E' una seresia il dire, che Nostro Signore non ci ha ben consegliati: è una bestemmia il dire a Dio: ritirati da me, che io non voglio la scienza delle tue vie: è un'orribile irriverenza contro quello, che ci invita con tanto amore, e dolcezza alla perfezione, il dire: Io non voglio essere santo, e perfetto, nè partecipare nella vostra benevolenza, nè seguitare i consegli, che voi mi avete dati per sar progresso in essa.

perfezione. Sin qui il Santo di Sales.

Nella qual dottrina era tanto ben fondato il nostro B. Padre, e così vivamente conosceva questa verità, che non solo finche egli visse la praticò nella propria persona, ma anche procurò, che i suoi discepoli, e seguaci del suo Instituto camminassero per la stessa strada, es che dopo la sua morte restasse tramandato questo modo di attendere alla perfezione alli suoi successori, di essere osservato in perpetuo. Laonde nelle Costituzioni che egli compose per la sua novella allora nascente Congregazione, e che l'anno 1524. nel Capitolo Generale furono approbate, tra le altre cose, che in esse vi inserì per la perfezione, nella forma che doveva tenersi da quelli che avessero prosessato per l'avvenire in detta sua Congregazione, e che il Profitente doveva scrivere di sua pugno dopo la folenne promessa di Povertà, Castità, e Obbidienz Lo, vi aggiunge anche queste parole: E tutti gli altri Evangelici consegli (cioè prometto) Per quelli però, che così spontaneamente avessero voluto professare, e promettere. Il quale rigore perd dopo la morte del B. Padre, fu levato da successori Superiori della stessa Congregazione. conoscendo per esperienza, che tutti non potevano camminare con quel grande spirito, e ardente fervore, col quale egli aveva sempre corso. alla via della perfezione.

Parve, che in questo il nostro benedetto Padre avesse parte di quello spirito, del quale su piena la gloriosa Vergine Santa Teresa, sondatrice delli Carmelitani Scalzi, dal quale su indotta a fare voto di eseguire sempre quello, che avesse creduto, e conosciuto essere il megliore. Certo, che anche il nostro Padre volendo osservare tutti li Evangelici conseglj, e volendo anco, che se ne sucesse voto, il quale sebbene egli solennemente, e pubblicamente non lo aveva fatto, si vede a
però, che questo aveva nell'interno, e nel fermo proposito, veniva a
volere sempre operare il meglio, che susse per la perfezione Cristiana e
ed acciò non si potessero ignorare li detti consegli Evangelici, e sapere
come sono distinti dalli precetti, ne sece un Trattato, nel principio

del quale molto si lamenta, che insino li Religiosi, e Religiose, che sono in istato, e pretendono di attendere alla perfezione, talmente ignorino li consegli Evangelici, che nè meno sappiano quanti, e quali siano, oltre li tre voti di Castità, L'overtà, e Ubbidienza, a' quali già con solenne voto si obbligarono: e pure anche gli altri sono molto utili; e appropriati mezzi per arrivare alla perfezione, che il B. Padre numera fino a dodici, con li tre suddetti principali, e sono, 1. amare la volontaria povertà; 2. osservare la castità del corpo, e della mente,; 3. sottomettersi all'ubbidienza degli nomini per amore di Dio, e a quelli in tutte le cose ubbidire; 4. dilatar la carità, sino a fare benefici a' nemici; 5. custodire la mansuetudine nelle ingiurie; 6. usare misericordia al Prossimo, ancora con proprio incommodo, e-dispendio; 7.0servare la semplicità, e schiettezza nelle parole; 8. avere conformi l'opere, a quello che diciamo, e infegniamo, perche: Si vita despicitur, & prædicatio contemnitur; 9. stare molto lontano dall'occasione di peccare; 10. non avere sollecitudine alcuna delle cose temporali; 11. non lasciare di fare la correzione, per amore, o comodo proprio; 12. avere in tutte le proprie operazioni, non solamente retta, ma persetta. intenzione. Alli quali dodeci conseglj, molte volte si possono aggiungere le sette opere della misericordia spirituale, cioè 1. insegnare agl' ignoranti; 2. confegliare il dubitante; 3. correggere il delinquente; 4. consolare l'afflitto; 5. sopportare gli altrui difetti; 6. perdonare le offese; 7. pregare per tutri.

Va poi dimostrando, come li consegli Evangelici si distinguono dagli Evangelici precetti, abbenchè sembrino tutti simili; ma questo non è il luogo da furne diffuso trattato. Abbiamo dunque voluto Jolamente notare li consegli, per mostrare, che erano molto a cuore al nostro Padre, e che all'osservanza loro stava egli molto accurato, come quello che daddovero attendeva alla perfezione del più sublime grado. Perche poi è proprio de' veri Servi di Dio il desiderio di infiammare. tutti con la fiamma di quel fuoco, del quale rinchiuso ne' loro cuori, del continuo abbrugiano, ardeva Paolo di desiderio di cogliere nel bel mezzo del bianco della perfezione Cristiana, e religiosa; a questa aveva dirizzata la mira: questa era l'unico scopo di tutti i suoi pensieri, operazioni, e parole: e a questa consigliava, animava, esortava, invitava, e di se stesso ne dava esempio, non solo a' suoi figliuoli, e confratelli, ma ancora a qualunque altro suo amico, e confidente, a cui comodamente avesse potuto, o parlare, o scrivere. Quindi avvenne, che molti de' suoi scritti, Composizioni, Trattati, e Lettere sono indirizzati, non solo per eccitare se stesso, ma ancora per quelli, che allora con esso lui vivevano, o che dopo erano per vivere nella sua Congregazione, o veramente per quelli, che gli avessero letti, es avefsero veluto approfittarsene, perche in tutti i detti suoi scritti vi sono documenti, o necessari, o utili per arrivare a questa sublimità del-

le stato perfetto Religioso.

Dà chiara testimonianza di questo suo desiderio parte di una lettera, che scrisse a Pietro Bembo, molto suo intrinseco amico, allora Segretario del Papa, e poi anche dopo Cardinale, col mezzo del quale bramava, che il Papa facesse ridurre tutti li Romiti, che vivevano fenza regola, Sarabaiti, e Girovaghi, a qualche approvata Regola, e obbligarli a vivere in istato di perfezione, e non con quel loro stato imperfettissimo, e reprobato da Sacri Canoni, e Decreti conciliari, e però li soggiunge: Iu, Monsignore Pietro mio, siate certo, che se sapessi, o potessi, vorrei, e desiderarei non solo gli Eremiti, ma tutti li Cristiani, e non solo tutti i Cristiani, ma tutti gli uomini indurre, e sforzare ad esser buoni, e santi, e li buoni ad essere megliori: e se la superbia mi assalisse in questa cosa (come suol fare in ogni cosa che sia, o sembri buona) mi sforzarei scacciarla: ma però per tema d'insuperbire, non restarei mai di fare quel maggior bene, che io potessi. Così il Beato Servo di Dio, e così d'esso il P. D. Giovanni suo diligentissimo Scrittore. Laonde apparisce, tanto dalle sue operazioni, quanto dalle sue lettere, e manoscitti, come su nel Beato Paolo, vivo, ed efficace quel defiderio, che la Divina Grazia gli aveva. acceso nel cuore, di attendere con tutto lo spirito a sempre più av. vanzarsi nella persezione religiosa, e propria di quell'Instituto, che aveva professato, non essendovi perfezione maggiore di questa, cioè che ogni uno fi avvanzi sempre più nell'amore di Dio, e del Prossimo, coerentemente al suo stato: essendo questa, quella che. precisamente richiede Iddio da esso, e non altra, ancorchè in semedesima considerata, possa, ed anco sia più eccellente; essendocchè Sua Maestà Divina non richiede da alcuno, se non quello che è suo proprio; imperocchè a questo egli è propriamente obbligato, e non a quello: volendo Iddio, che ogni uno cammini per quella strada, che si è scielta nel determinarsi a prendere stato, come dice espressamente il Proseta. Ed è un inganno non piccolo di quelle. persone obbligate alla persezione religiosa della sua Regola, chascordate, o trascuranti del proprio loro Instituto, pongono tutta l' attenzione ad esercizi che sono alieni dal medesimo. Così non è da approvarsi, che un Monaco, di cui è propria la vita ritirata, silenziaria, e contemplativa, si dii all'attiva, ancorchè in opere fante, quali sono di confessare, predicare, e cose simili, abbandonando la solitudine, il ritiro, il silenzio, e la contemplazione sua propria, per attendere a Catechismi, ed istruzioni altrui. Non dico, che anco questi non possino farsi, anzi debbano, in luoghi, tempi, ed occasioni opportune, quando specialmente i Vescovi bisognosi di simili ajuti vi preghino, e ne facciano premurose le istanze. In queste cir-CO-

costanze il volere espresso di Dio è quello, che vi notificano simili Personaggi. Fuori di queste contingenze, mi pare un disordine non piccolo questo spirito; imperocchè in quel tempo, in cui il Superiore doverebbe col proprio esempio insegnare a' suoi sudditi Religiosi la frequenza del Coro, e l'amore alla Cella del suo Monistero, se ne vada suori per assistere alla direzione di persone, alle quali non mancherebbero simili Direttori, quando essi volessero rislettere, che laddove non si vede negli esercizi più nojosi, e gravi della propria Comunità il Capo, tutti gli altri membri si rilasciano, o mancandovi ancor essi, o andandovi con languidezza di spirito, o veramente ancora con qualche lamento, che facilmente suggerisce l'amor proprio, e il Demonio, quando non si vede il Superiore presente a gli atti della Comunità, in quel tempo si sà esser egli altrove, occupato sì, ma di genio proprio, in opere sante, ma incompossibili con quelle del proprio Instituto.

Nè vale, che questi coprano simili maniere di procedere in faccia a' suoi, col dire, che lasciano in luogo loro Ministri di sommo zelo, fervore, ed osservanza, imperocchè devono essere persuasi, che questi stessi, è un miracolo della grazia, o della politica, se non fi prevalgano dell'occasione, nella quale, non avendo maggiori sopra di se, ed essendo di quella stessa pasta, di cui sono gli altri suoi confratelli, possono liberamente prendersi degli arbitri favorevoli al genio dell'umanità, ma pregiudiciali allo spirito del proprio Instituto. Che se ne' Superiori non è senza difetto questa particolarità di attendere alla perfezione, molto affai più biasimevole riesce ne' Sudditi, ogni uno de' quali, replico, ha da fare quello che deve, non quello che vuole, e quello appunto deve fare, a cui l'obbliga il proprio Instituto, non la sua fantasia, o devozione privata, che non è poi mai in sostanza devozione vera, mentre non è prontezza di volontà a quelle cose, che sono di maggiore gloria di Dio, conforme a gli obblighi proprj, ma bensì de' proprj capricci, ricoperti di orpello di fantità, ma in sostanza non fanti.

Maniera di vivere Comune nella vita Eremitica Camaldolese della Congregazione di Monte Corona. CAP. XXII.

P Are questo Capitolo posto suori di ordine, o supessuo, a considerare il titolo, ma pure è necessario per quello, che si deve scrivere nel Capitolo seguente, nel quale si tratterà della vita austera, la quale tenne il Beato Padre Giustiniani, perche questa non se restrinse alle sole asprezze comuni, ma ebbe in oltre le sue private. E addunque necessario, e l'ordine della Storia così porta, il premet-

rill

tere quanto ci suggerisce la maniera del vivere comune nella Congregazione Eremitica Camaldolese di Monte Corona, acciò più facilmente s'abbia poi in vista quello che su proprio dell'Institutore della medesima.

Primieramente quasi tutta la giornata è successivamente impiegata in esercizi spirituali, con qualche altro corporale, nella maniera. che siegue. Incominciandosi dal Matutino, a cui si leva di mezza notte, si impiegano ore tre in Coro, perche si recita detto Matutino, che fi chiama del Signore: dopo questo seguita l'altro della Beatissima Vergine: poi si meditarà un'ora intiera, con l'aggiunta di qualche piccola devozione privata. Dopo Matutino, comanda la Regola, che s'impieghi il resto del tempo in meditare, e orare, a misura ciascuno del proprio spirito, e dare buon ordine alle cose della Cella. Al levarsi del Sole si va a Prima del Signore, a cui si unisce anche quella della B. Vergine; poi si celebra la Messa, e si fanno alcune orazioni private, le quali insieme impiegano un'ora e mezza di tempo. Ad ora propria si continua l'Ufficio del Signore, e della B. Vergine, recitando Terza, Sesta, e Nona di detti Uffici, e si celebra la Messa Conventuale, e in compire queste devozioni, vi vuole da due ore e mezza, in circa di tempo. La recita delli due Vespri, con il prendere le Indulgenze delle Stazioni in Chiesa, vuole intorno ad un'ora. Avanti Compieta si sa lezione spirituale, dopo un'ora di orazione mentale.; Sicchè questo tempo, con quello, che s'impiega nel recitare le due Compiete, ordinariamente arriva ad un'ora e mezza. Oltre la mentovata lezione avanti Compieta, ordinariamente due altre volte fra il giorno, si dà qualche spazio alla lettura di libri spirituali; laonde in questa s'impiega quasi sempre un'ora. Due volte la Settimana si tiene la conferenza de' casi, che dura un'ora in circa, e per questa è necesfario studiare ogni giorno qualche materia, spettante alla Teologia morale. Si dà ogni giorno un'ora di tempo all'esercizio manuale a. tutti, e quasi un'ora e mezza vi vuole per la refezione, accompagnata sempre avanti e dopo, con la lezione spirituale, e benedizioni proprie de' tempi correnti. In Cella, o in Chiesa si recitano ogni giorno privatamente tanti Salmi, obbligati dalle Costituzioni, e si fanno alcune altre devozioni private, che tutte infieme vogliono non meno d'un'ora. Ogni giorno si lavano le scudelle, si pulisce la Cucina, si assetta la propria Cella. Vi è ancora l'Orticello, che vuole parte di tempo per la sua coltura. Aggiungasi a questi esercizi, quegli altri piccoli affari, i quali ha ogni Eremita, o per istudiare di proprio genio, o di scrivere lettere, e a spedire altre cose sue private, siano di devozione, o d'altra forta, e tutte esse vogliono il proprio tempo. Pertanto, considerato anche quello, il quale seco porta il necessario ristoro, che si deve alla natura, col sonno, e qualche convenevole

264

follievo; come di passeggiare, e conversare, consessare di consessare di positione di computo esatto di tutta la giornata, si vede subito posto in chiaro, che quasi niente di tempo avvanza a' Prosessori della vita Eremitica, non dirò da gettarsi, ma da impiegarsi in altri assari, e saccende.

Premessa la soprascritta distribuzione di tempo, venga la maniera di vivere, che si sa negli Eremi; ed acciò una cosa non consonda l'altra, riporterò il tutto, ordinato savjssimamente con alfabeto dal

P. D. Giovanni Trevisano come siegue.

A. L'Astinenza in pane, acqua, e frutta si sa sempre indispenfabilmente un giorno alla Settimana, sedendo l'Eremita in terra, con
piedi nudi, ancora ne' più grandi freddi, senza alcuno apparecchio
di Tavola. Nella Quaresima, e Sagro Avvento si sa un'altra Astinenza, ma in solo pane, ed acqua, il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì;
nè si dispensa mai, se non in caso, che corra in detti giorni qualche
Festa di Ufficio doppio.

B. Il Bevere si rego la in questa forma. Si dà il vino una voltafola al giorno, che deve bastare per tutte le due resezioni, nè si può
bevere se non misto con acqua, nè senza licenza; bevendosi poi, devestare l'Fremita sedendo, e pigliare con ambe le mani la tazza per più
modestia.

C. I Cibi hanno questa distribuzione inviolabilmente. Da Pafqua di Refurrezione fino all'Efaltazione della Santa Croce, cioè alli 14. di Settembre, alla riserva della Feria sesta, e le altre due seconda, e quarta, si da ogni giorno la minestra, e la pittanza di due ova, ordinariamente parlandos, perche alle volte, si danno in luogo dell' ova sei oncie di pesce fresco, o veramente quattro di pesce salato. Quando poi in detto tempo si celebra qualche Festa, o si recita l'Ufficio doppio, si danno di più altre due ova. Dall'Esaltazione di Santa Croce fino a Pasqua predetta, si digiuna sempre (eccettuati i giorni di Domenica) con questa aggiunta, che ne' Lunedì, Mercoledì, e Sabbati, in luogo della pittanza prenominata, si dà solamente un' insalata. Nelle Domeniche, e Ferie quinte di Quaresima, e Avvento, si dà la sola minestra, e pesce nella misura, e qualità accennata. Ne' Marted), e Sabbati, la minestra coll'infalata. Ne' Lunedì, Mercoled); e Venerdi si digiuna in pane, e acqua, come si è detto. Si concede il Formaggio, o Cafcio all'Eremita Camaldolese, ne' tempi propri, ma sei oncie sole devono bastare per tutta la settimana. Delle frutta è più liberale la dispensa: questa si regola con la comodità della Casa. La carne non si mangia mai, che dagli Infermi, così prescrivendo il Medico, nè meno si usa il brodo di carne all'Eremita, fino che è sano.

C. Le colpe, disetti, e trasgressioni commesse nel decorso del-

la Settimana si dicono pubblicamente in Capitolo ogni Sabbato, alla presenza di tutta la Comunità, al P. Priore, o altri che stia in luogo di Maggiore. L'Eremita, che se ne accusa, deve farlo con tutto il corpo prostrato a terra, dove giace sino dopo la correzzione, penitenza imposta, e segno dato di alzarsi. Si usa la medesima prostrazione da chiunque commette qualche disetto pubblico nel recitare il Divino Ussico, nè si può alzare, se non sa cenno il Superiore, che è in. Coro. Si usa il Cilicio, e altre austerità di devozione, ma con li-

cenza del Superiore.

D. Il Digiuno è quale già si è accennato, oltre quello degli altri giorni di precetto Ecclesiastico, ovvero di devozione, che è frequente tra gli Eremiti di Monte Corona. La disciplina parimente è frequente, nè si tralascia mai in ogni Venerdì trà la Settimana. Si dorme sopra un saccone di paglia, ovvero sopra una stuora, se non anche su le nude tavole, da chi vuole dormirvi per sua maggiore mortificazione, e macerazione della sua carne. Il capezzale è parimente un sacchetto di paglia. Le coperte sono due schiavine pelose. Si dorme vestito con tutto l'abito, e cinta, che si usa fuori di letto. Nè è lecito dormire dopo Matutino, senza licenza.

E. L'Esercizio corporale si fa ogni giorno in comune per un'ora,

oltre li particolari di ciascuno .

F. Le Frutta, e radiche, agrumi, ed erbe non si possono pigliare dagli Orti comuni, nè da' propri Orticelli è lecito il prendere altro che erbe.

G. Non è permesso all'Eremita girare suori di Cella senza motivo ragionevole. Nè gli è lecito uscire dall'Eremo, senza grave ne-

cessità.

il

r-

ta

πĺ

e

)•

]-

10

I. Ingerirsi ne' negoci de' Secolari, ancorche Parenti, non è

lecito all'Eremita di questa Congregazione.

L. Le Lettere non si ponno mandare, nè ricevere, se primanon le legge il Superiore, all'arbitrio di cui sta riservato il mandarle, o darle all'Eremita, a cui sono scritte. Si lavano i piedi alli Forestieri, e ogni uno si lava li propri panni, scudelle, e altri vasi, li quali sono di suo servizio.

M. La Meditazione spirituale deve essere l'esercizio ordinario dell'Eremita, la di cui vita è sondata tutta sopra la Contemplazione: nulladimeno in comune deve farsene un'ora infallibilmente. Il Matuti-

no sempre si recita intorno alla mezza notte.

N. Niuno Eremita può parlare con i Secolari, anche Parenti,

quando vengono all'Eremo senza espressa licenza del Superiore.

O. L'Obbedienza deve essere esattissima, e per voto d'essa intendesi l'Eremita avere rinunciato a qualunque Privilegio, Grazia, Indulto, o Concessione aucora Apostolica, in virtù di cui potesse fa-

re vita fingolare, e non pienamente soggetta alle disposizioni de' Superiori, osservanze delle Costituzioni, o a qualunque altra mira di fare in alcuna cosa la propria volontà.

L'Ossicio Divino si recita con molta pausa e lunghezza, standosi sempre in piedi, senza punto appoggiarsi allo scabello, o al Coro, eccettuatone il tempo, in cui si dicono le Lezioni, che allora si stà a sedere.

Oltre l'Orazione mentale detta di sopra, ed espressa col nome di Meditazione spirituale, e vi è molta Orazione vocale di Salmi, e altre devozioni.

P. Il Pane si fa nell'Eremo, e a farlo concorrono tutti gli Eremiti, fenza che alcuno siane eccettuato.

Q. În Quaresima si sanno più mortificazioni, che negli altri

R. Radonfi ogni 15. giorni li capelli fino alla cotica del Cranio, il che nel tempo d'inverno non è piccola pena, perche a far questo bifogna lavare tutto il Capo.

La Reclusione è un modo di vivere, che si concede per grazia ad alcuni Eremiti di maggiore spirito, li quali si rinserrano in una Cella, osservando perpetuo silenzio con tutti, e vivendo in quella austerità, che si legge descritta da me nella Vita del B. Michele Institutore della. Corona del Signore.

S. Il Silenzio è indispensabile nelle Quaresime: In tutte le Domeniche dell'anno. In tutte le Feste comandate della Chiesa, e dalle Costituzioni della Congregazione di Monte Corona. Da Santa Croce di Settembre sino a Quaresima si osserva cinque giorni alla Settimana, dispensandosene due solamente. Da Pasqua sino a detta Festa di Santa Croce si osserva quattro giorni, e tre se ne dispensano, ma con limitazione del tempo in essi giorni, e de' luoghi, ne' quali si può parlare, restando però sempre proibito il parlare coi Secolari, e Forestieri di qualunque sorte, e condizione, senza l'espressa licenza del Superiore.

V. Le Vestimenta sono una Tonaca di panno bianco ordinario, con uno Scapulare, e Cappuccio di rascia schiavona. Un Tonichino per Camiscia, della stessa rascia, con le sue cinte di panno. Un Mantello di griso schiavone, Calzette di panno, e Mutande, o Cosciali di tela. Si ponno avere duplicati per mutarsi, mentre si lavano i sporchi, e l'Fremita Camaldolese non può spogliarsi giammai di detti vestimenti, sia per caldo, o per infermità, che puramente per appunto mutarsene; laonde così vestito deve sempre vivere, e morire.

Z. Nell'Eremo fi usano li Zoccoli di legno ricoperti.

Tale dunque è in sostanza il vivere ordinario della Congregazione di Monte Corona al di d'oggi, secondo le Costituzioni di essa, ap-

911

riss

pri

qui

VO.

20

### Maniera di vivere del B. Paolo Giustiniani ... Car. XXIII.

re per quelli.

deve sempre l'Eremita usare li corporali esercizi, molto però più attendere deve alli spirituali, perche non è chiamato all'Eremo, e alla Religione per darsi principalmente a quelli, ma a questi con tutto lo spirito: e siccome l'anima non è stata data per servizio del corpo, ma anzi questo per quella, così nella Religione si permettono gli esercizi corporali, quasi in ajuto delli spirituali, e non perche questi debbano servir

Remesso il Capitolo antecedente, meglio comparirà la maniera. di vivere del nostro B. Servo di Dio, la quale su austerissima, e pure egli era di complessione assai gentile, e molto delicata, di maniera tale, che nel Secolo era quasi sempre infermiccio, e pure nella Religione entrato, il di lui spirito sostenne sì fattamente la debolezza della sua carne, che a D. Girolamo da Salona, Padre spirituale di S.Gaetano Tieneo, il quale aveva inspirazione non piccola di farsi siglio Eremita del Giustiniani, e chi lo tratteneva dall'eseguire la detta ispirazione, era la sua naturale complessione poco abile a' patimenti della vita Eremitica, il Giustiniani esortandolo a non dare tanta attenzione alla propria carne, che trascurasse di udire le voci di Dio, li rispose tra le altre cose, anche questa, che la debolezza della propria complessione doveva essere il meno da aversi in considerazione. sì per l'ajuto grande, che doveva sperare dall'Altissimo, il quale in volendo efficacemente una cosa, deve essere sua cura il provedere. quei mezzi, senza l'ajuto de' quali non può adempirsi il suo santissimo volere: sì per gli esempj di molte Persone deboli, e delicate, le quali entrate in Religione, quasi sussero diventate un'altra cosa, da quela che erano nel Secolo, vissero lungo tempo, e con ottima salute in

Vita del B. Paolo Giustiniani

368 tutte le austerità del suo Instituto; e tra questi numerando ancora se stesso, cost li scrisse: Iste pauper clamavit, & Dominus exaudivit eum. Io sono vissuto nel Secolo 34. anni, e dalli 20. fino alli 34. quasi ogni anno ho avuta qualche grave infermità, e quando ero sano, la sanità mi era una leggiera infermità: mi bisognava astenermi da quasi tutte le cose, e ogni poco di eccesso, o in qualità, o quantità, che io facessi, o che pervertissi il tempo, io sentivo nocumenti, o impedimenti gravi al digiunare: mi si era levato al tutto il sonno, sicchè non potevo dormire, e per non tacere la mia miseria, mi pareva di essere cost infermo, debole, e indisposto a fare lu Quaresima, che io credevo di non peccar punto a non offervarla, e se qualche volta la volevo offervare, tutti i miei me ne riprendevano, e mi facevano scrupolo di coscienza a volere provocare l'infermità, e fare quello che l'esperienza mostrava, che era sopra le mie forze. Sed quid plura! Ero sempre infermo, co non ci era, chi avesse stimato, che io avessivita per due anni; E poi che mi posi in Religione, io ho sempre fatti, non voglio dire più, i digiuni dell'Eremo, senza alcun nocumento. Che dico nocumento? Io sono risanato, son fatto sano, e forte, mangio di tutte le cose che sogliono mangiare, niuna mi noce, il differire o l'anticipare dell'ora non mi molesta: non mi duole lo stomaco, non mi duole il capo, dormo quanto ricerca la natura, e quello che mi pare maggiore maraviglia, e più forte, e che io al Secolo non averei potuto in un giorno camminare due miglia, ne meno un solo, che io non mi fussi ammalato, ora ne faccio bene spesso venti, e venticinque, in modo che io ho più volte detto con altri, mi sembrano quasi dodici, o tredici anni della vita Eremitica non averc invecchiato, ma esfere di tanti anni ringiovenito. E se ad altri concede questo Iddio, e se l'ha conceduto a me, qui sum omnium Peccatorum maximus, perche non lo concederà anche a voi? ere.

Così Paolo scrivendo di se al detto D.Girolamo, per quanto por di tava la qualità della lettera, che voleva persuadere con le prove dedotte dall'esempio, in materia di sanità megliorata in Religione, non ostante ogni rigore della medesima; onde si può congetturare quello che il medefimo Beato servo del Signore dovette praticare, fenza che egli lo riferisse ad alcuno, mentre era già persuaso coll'esperienza di se stesso, che quanto più pativa, tanto maggiormente si rendeva capace di maggiormente soffrire, e perciò impegnossi in una maniera di vivere, la quale, salva la condizione di Religione, che obbliga a cose precise incompatibili, con altre, abbenche di maggiore penitenza, non poteva esfere ne' limiti del suo Instituto, più riformata. Abbiamo un lungo fragmento di sua lettera scritta a S. Gaetano, informandolo della maniera di vivere della sua nuova Congregazione, nella quale, tacendo quello, che praticava egli in se stesso, solamente lo ragua-

glia-

alı

369

gliava di quanto facevano altri, fotto la sua condotta, e magistero. Ora, questa maniera di vivere ne' figliuoli spirituali del B. Paolo, era sì ristretta in ogni cosa, che hà quasi dell'eccessivo; perche il silenzio in tutti, era quali continuo; la parlimonia del vitto non eccedeva il puro necessario. La povertà arrivava ad essere una specie di nudità negli abiti, e una continua necessità del bisog nevole. La Regola di Camaldoli si osservava con ogni esattezza, e poi vi era l'appendice di quanto aveva prescritto il Giustiniani. La maggior parte si asteneva. dall'ova, e dal pesce, come tutti dalla carne. Molti non bevevano mai vino, e digiunavano quasi tutto l'anno in pane, ed acqua. Il pane biscotto ammussito, e le ghiande, erano tutto il cibo d'altri. Mangiare la fava cotta di quattro giorni, e li cavoli di due giorni, erano delicie per i meno astinenti. Molti dormivano su le nude tavole, en per origliere, fotto il capo vi avevano qualche libro, ò pezzo di legno. Delle Celle poi, non occorre parlare gran fatto, per ispiegare quanto fussero povere, ed anguste: basta dire, che in tutto v'era il precisamente necessario. Il fuoco da scaldarsi l'inverno era spento, e non si sapeva quale susse il nome di tutto quello, che si può chiamare sollievo, ò refrigerio nelle arsure dell'Estate, e languidezze del caldo. I trattamenti poi degl'infermi, non erano gran fatto dissimili da quelli de' sani: tanto vivevano tutti penitenti, e mortificati. Mà se la Comunità instituita dal Giustiniani aveva queste pragmatich. quali faranno state la singolarità del Giustiniani, che niente volle scrivere di se al Santo predetto, nè senza grande mistero? era ito in proverbio, che al Giustiniani bastava un pane, e una Cella. Questa era tutto il suo Mondo, e lei sola era tutta la sua suppellettile. Non vi stava mai in ozio, e temeva di sempre dare più del bisognevole, in materia di riposo, alla sua natura. Perciò era vigilantissimo, e gran. parte del tempo destinato al dormire, rubbava a gli occhi propri, e lo impiegava in iscrivere, ed orare. Viaggiava sempre a piedi, con un semplice bastoncello in mano, e quando si vedeva a cavalcare un qualche giumento, bisognava credere una grande necessità in lui di così fare, e una insuperabile impotenza di fare altrimente. Così poca poi aveva cura di se stesso nel cammino, che molte volte li creppava la carne de' piedi, e delle gambe, e gittava sangue. Quello poi, che più saceva stupire quelli, che ciò vedevano, si era, che dopo essersi tutto il giorno affaticato camminando, invece di darsi qualche sollievo la nottealmeno dell'arrivo, fi levava a mezza notte con gli altri, a recitare il Matutino in Coro con essi. Oltre di ciò, anche nel tempo del suo viaggio si storzava di osservare esattissimamente la Regola Eremitica, per quanto gli era possibile, sì ne' digiuni, ed astinenze, che nella. Salmodia privata, e recita del Divino Ufficio: come pure nell'orazione mentale, e celebrazione della fanta Messa ogni giorno. Non dormi-Aaa

370 Vita del B. Paolo Giustiniani

miva mai in letti di lana, ò di penna, e osservava il silenzio, quando

non vi fusse necessità di parlare.

Si aveva fatta per se una, per così dire, Religione privata nella sua Congregazione, con una regola (oltre quel compendio, di cui si darà copia nel fine di questo Capitolo) di vivere del tenore seguente; e la Presazione di detta Regola consisteva in queste parole. Questa ti sia, d Paolo, in breve somma raccolta la Regola della tua vita, la quale continuamente tenendo avanti gii occhi, e ogni giorno leggendo: devi per amore di GESV' CRISTO, mettervi ogni studio per osservarla diligentissimamente, e con devoto servore di animo in tutte le sue parti.

Divinum animo, e desiderio di laudare Iddio, a dir il Divino Officium.

Officio, e recitarlo in Coro tutto; vigorosamente, at-

tentamente, e devotamente.

Privata dia, che almeno possiricavare qualche frutto, di di-Pfalmodia. vozione, di spirituale intelligenza.

Studiosa Lectio.

Utilis

Scriptio.

3. Ogni giorno all'ore deputate leggere qualche cofa della Sacra Scrittura, ò de' facri Scrittori, studiofamente, e ordinatamente, non folo per gusto della lezione, mà per approfittarsi in qualche moda, ò nella intelligenza d'essa Scrittura, ò piuttosto nell'emendazione
de' tuoi costumi. Oltre di che leggerai ancora ogni giorno qualche libro spirituale, e devoto, per eccitarti alla devozione, ed alla perfezione.

4. Delle cose buone, che ti cadono nella mente, s scrivere ogni giorno qualche cosa, da tua, da utilità d'altri; e quello che incominci, potendolo, proccure-

rai di compirlo.

Ordinata instabilmente, iuordinatamente, scorrendo con il penMeditatio. siero, ò come chi si sogna: mà con fissa, stabile, e ordinata meditazione, della passata, della presente, co
della futura tua conversazione: della Giustizia, e della
Misericordia di Dio de i quattro novissimi: della vita.

passione, e morte di GESU' CRISTO, &c.

Devota.
Oratio.

6. Ogni giorno darsi studiosamente all'orazione, in un'ora più quieta, e in luogo appartato, laudando, e ringraziando Iddio, dimandandoli la salute degli uomini, la remissione de' peccati tuoi, e degli altri &c., rassegnandoti in tutto al suo santissimo volere: oltre di questa orazione, frequentemente il giorno, e la notte, con brevi orazioni, e momentance aspirazioni, e giacula-

Libro III. Capitolo XXIII. culatorie, levare il cuore a Dio, farc delle genuflessioni; prima di uscire di Chiesa nel sine di ciascun'ora., mandare preci infiammate a Dio. Non leggere, nè scrivere, nè fare qualunque altra cosa, se prima brevemente non ori; e finalmente questa sia la precipua orazione della tua vita: questa sia la diligente, e assidua incombenza di esfere preferita a tutte le altre, che ad ogni ora tu gli abbia stabilita la sua conveniente, e congruente operazione.

Miffæ Celebratio.

7. Mai non lasciare di celebrare la santa Messa., (se non per qualche legittimo impedimento) a gloria di Dio, per la falute propria, e di tutti li vivi, e defonti, con debita preparazione, e con quella umiltà, co devoto fervore di spirito, che maggiormente ti è possibile, especialmente senza macchia di peccati, anche minimi; sebbene non ti basta a ben prepararti ad un tanto Sacramento, una, due ore, mà tutta la vita tua, tutte le tue operazioni, parole, e pensieri devi in tal maniera disporre, che quasi siano una continua preparazione a questo Divinissimo Sacramento; e doveresti essere quasi un' Angelo in carne, e dopo ti conserverai com co celeste Cittadino, venuto dal Paradiso in Terra, mà che niente vuole sapere di terreno, che niente desidera di questo Mondo.

Confessio.

8. Far l'esame di coscienza almone una, è due vol-Peccatorum te algiorno, confessare li peccati, proponere di emendarsi. L'esame sia sopra gli atti delle ore passate: sopra gli affetti presenti del tuo cuore, e sopra l'opere che hai das fare. Confessarti spesso, e intanto tenere diligentemente notati in iscritto li difetti cotidiani per ricordarsene, e più cautamente stare avvertito a non ricadere di nuo-

Sermonis moderatio.

9. Parla poco, grave, utile, d necessario, veridico, modesto, umile, e accomodato alle cose, e alle persone : Loda parcamente, e più parcamente vitupera. Non essere contenzioso, ne ostinato nel tuo parere, mà facilmente cedi a quello d'altri, salva la verità della Fede, lasciando le dispute, e guardati di nocere ad alcuno con le tue parole, mà proccura, che sempre sino condite col sale si della carità, che della sapienza.

10. Il tuo cibo sia vile, di minore stima, schietto, Cibi, & Potus perceptio. e parco: il bevere poco, e sempre temperato. Una sola Aaa 2

Vita del B. Paolo Giustiniani

volta al giorno reficiare il corpo, con la sua benedizione, lezione, e rendimento di grazie. Non prevenire l'ora. Non ti curare della qualità de' cibi. La quantità non eccedere, temperando l'appetito, modestamente mangiando, e presto spedendoti.

II. Somni Temperatio.

11. Sia breve il tuo sonno, quanto basti alla natura, e tanto, che dopo Matutino, non abbia più da dormire, mà d'occuparti in orare, leggere, &c. Il tuo letto sia una nuda tavola, dal più una stuora, e sotto il capo la paglia. Le coperte siano sufficienti per il freddo, mà vili, ed aspre, e sempre dormi vestito, e cinto, vigili di giorno.

12. Li tuoi vestimenti siano vili, grossi, corti, vecchi, rifiutati, e pochi, e tanti solamente, che bastino alla somma necessità.

13. Corporalis

12.

Vestium

Vilitas.

13. L'esercizio manuale sia tale, e tanto, che basti per conservare la sanità, l'umiltà, e sollevare lo Exercitatio. spirito: mà eleggi li più vili, e li più abbjetti, e piuttosto fà li comuni, che li particolari, e più quelli, che possono essere di qualche comodo a tuoi fratelli, che a te utili; e quando non hai occasione di fare questi esercizi, d per necessità, d per la sanità, d per l'umiltà, d per sollevare l'animo, attendi alli spirituali, perche quelli per fare meglio questi, e non questi per quelli sono ordinati.

in omnibus intentio.

14. Tutte queste cose, esercizi, e qualunque altro Dei Gloriæ farlo sempre rettamente, e religiosamente, a sola gloria di Dio, non per umana lode, non per consolazione spirituale, non per isfuggire le pene del Purgatorio, à dell' Inferno, nè anche per acquistare puramente il Paradiso, mà solamente per piacere a Dio, per servirlo, e in questo modo unirsi a lui, il di cui servizio devi anteporre a tutto quello può essere, ò si può pensare, tenendoti per ben pagato, e rimunerato per esso, l'essere fatto degno del medesimo.

Così avevasi presisso il Beato Servo di Dio, che quanto amasse, la sua gloria, e niente se stesso, si vede in questo ultimo suo proponimento, in cui non si può trovare un animo più disinteressato di questo, che nè per timore d'Inferno, nè per amore di Paradiso, vuolco fare cosa alcuna, mà puramente per piacere a Sua Divina Maestà, 🕒 darli quella gloria, che li poteva dare una creatura sua pari. Oh se tutti noi almeno, che siamo fratelli suoi, avessimo un poco di questo spirito, quanto saressimo selici in questo Mondo, e più beati nell'altro! Nostro Signore Iddio amatissimo, in grazia di questo vostro fe-

delif-

373

delissimo Servo, fate grazia a me che ciò scrivo, e a quelli che leggeranno questo che hò scritto, di imprimere nel cuore sentimenti sì degni, e sì propri di chi veramente si prosessa, non dirò Monaco, nè Eremita, nè anche Cristiano, mà solamente creatura ragionevole, la,
quale essendo stata da voi creata per il sine della vostra gloria, in ogni
suo essere, vivere, e operare, non deve cercare, nè volere, nè bramare altro che questo.

Oltre la detta Regola, abbiamo ancora una distribuzione, emodo di tutto il suo vivere cotidiano, registrata, e ridotta in compendio dal P. D. Giovanni Trevisano, nella forma che siegue; inco-

minciando dalla sera.

1. Dopo Compieta andava a riposare circa un'ora di notte, satte le sue Orazioni, e previste le cose che aveva da sare.

2. Prima di addormentarsi leggeva un poco qualche Libro spiri-

tuale, che diceva molto giovare in quel tempo questa lezione.

3. Avanti di andare a Matutino, rassettava il suo letto, e recitava alcune Orazioni, e Salmi, i quali continuava fino alla Chiesa, e così faceva ad ogni ora di Coro.

4. Trà l'uno, e l'altro segno di dette ore, diceva alcune suca

Orazioni.

5. Dopo Matutino ritornato alla Cella recitava 15., o 20. Salmi, oltre qualche altra sua Orazione; poi scriveva qualche cosa acomune utilità, o a propria consolazione; orava meditando, ed esaminandos per consessaminandos per consessaminandos.

6. Se aveva necessità di dormire, che rare volte gli avveniva,

non passava un'ora.

7. Da Prima fino a Terza spendeva il tempo in un'ora di Orazione mentale, e il resto in lezioni spirituali, e recitare Salmi; ordinariamente diceva poi la Messa avanti Sesta.

8. Quando poteva farlo, aveva molta devozione di ascoltarele Messe, che si dicevano in Chiesa; e in tutti li suoi esercizi, tanto

in Chiesa, che in Cella, orava mentalmente, o in voce.

9. Mangiava con tutta decenza alla presenza di Dio, premettendo la lezione spirituale in qualche libro facile, e ordinariamente sù le vite de' Santi.

Dio, e poi leggeva cose spirituali, sino all'ora di Vespero.

11. Dopo il Vespero si impiegava in esercizi corporali, e in sare quel tanto che gli occorreva di faccende.

12. Ritornato dalla Chiesa alla Cella ogni volta saceva qualche

genussessione, o qualche breve Orazione, come si è detto.

13. In Cella stava poverissimamentente, ma con nettezza, esordine delle sue cose.

74 Vita del B. Paolo Giustiniani

Finalmente oltre le predette, per così dire, pragmatiche, ci è rimasta scritta una breve istruzione, che diede il P. Giustiniani ad un suo Coeremita, la quale contiene molti buoni insegnamenti, e sono: Che nel camminare, o andare, si osservi gravità, maturità, e modestia, ancorche il passo dovesse affrettarsi. Non parlare con. alzare la voce, e per niuno modo gridare, nè chiamare altri da lontano, o parlarli; e non essere clamoroso. Guardarsi dal facilmente ridere, specialmente quando il riso può credersi derisione del Prossimo, o poca stima; il che diceva il Beato, è un gran male. Tenere sempre i piedi composti, stando, o sedendo, e così tuttto il corpo, osfervando il buon costume, e creanza. Conservarsi con religiosa mondezza nella persona, e robbe di proprio uso. Guardarsi di non dormire all'Orazione mentale, e non tenere il capo appoggiato, molto meno poi, tutta la vita; quando poi la gravezza del fonno fusse evidente, in vece dell'Orazione mentale, darsi alla vocale, levarsi in piedi, e sare genustessioni, e parlare a voce alta con Sua. Maestà Divina, come se susse visibilmente presente. Finalmente. avanti d'incominciare cosa alcuna, fare qualche breve Orazione, ò almeno elevazione di mente, e segnarsi con il segno della Santa Croce.

Tali surono le massime del B. Servo di Dio per istruzione di un' Eremita, che dovette pregarlo di qualche spirituale insegnamento per proprio buon governo nella vita che professava; laonde deve facilmente credersi, che quanto insegnò egli ad altri, sacesse, e praticasse lui stesso. Che però unito insieme tutto quello che abbiamo da lui essere stato scritto in diversi tempi, e occasioni in materia di vivere regolato, e osservante, e consideratane attentamente la sostanza,, non si può a meno di confessare, che la maniera del vivere sì in pubblico, come in privato del P. Giustiniani su tutta con le regole della più esatta disciplina, non solamente Cristiana, ma Civile, e Monastica; laonde fu in ogni cosa conforme alle massime de' consegli Evangelici, i quali contengono ogni più vera perfezione del vivere umano; Quindi la vita di questo Beato Servo di Dio può servire di norma particolare a' figliuoli fuoi, e a quanti Religiofi desiderano professare con persezione il loro proprio Instituto, specialmente di Eremita Camaldolese, del quale su sì ofservante questo vero Imitatore del Padre, e Patriarca S. Romualdo.

Fino da bel principio del suo vivere nell'Eremo della Gran Camaldola si mise in cuore l'attendere daddovero alla persezione del
suo Instituto, e sapendo prudentemente, che le salite più ardue si
incominciano da' primi passi, i quali sono più facili, stabilì avanti
tutto, di mettere il suo studio nel bene regolare l'uomo esteriore, per
arrivare a più facilmente regolare l'interno, e persezionarlo. Perche poi ristetteva, come egli stesso diceva, che doveva col tempo,

ra

qu

ftr

do.

Libro III. Capitolo XXIII.

e per varie congiunture di cose, ritrovarsi in diversi luoghi, e ministerj, e trattare con molte, e varie persone, percio s'era proposto di mortificarsi in tutto, in ogni cosa, in ogni luogo, cioè in Cella, in Chiesa, in istrada, solo, ed accompagnato, dormendo, vegliando, reficiandoli, e conversando negli Esercizi particolari, e comuni, corporali, e spirituali, civili, e Monastici, o Eremitici. A questo fine si era scritto in una tavoletta, per averlo sempre in vista, il compendio della più sublime perfezione, a cui poteva aspirare un Religioso suo pari, ridotto a quindici punti, cioè a quindici brevi detti, e sentenze, che quanto erano più ristrette, in quanto alle parole, tanto erano più ampie, e più profonde ne' fensi; e queste erano le seguenti. 1. Labor & sine honore, & mercede humana. 2. Mini. sterium sine dignitate . 3. Prodesse absque præesse . 4. Opus bonum sine laude humana. 5. Servum Dei esse, & non videri. 6. Bona facere, & mala pati. 7. Odium pro dilectione. 8. De bono opere lapidari . 9. Pro beneficio ingratitudo . 10. Pro benefactis calumnia. 11. Quanto amplius proficis, tantò amplius operari. 12. Sapiens apud Deum, stultus apud homines haberi. 13. Placere Deo, displicere hominibus. 14. Benedicere omnibus, ab omnibus sustinere maledictionem. 15. Injurias pati, & non inferre. Il che fignifica. 1. Faticare, senza onore, e premio umano. 2. Avere ministerio senza dignità. 3. Giovare, senza presiedere. 4. Fare opere buone, senza esserne lodato. 5. Essere Servo di Dio, e non parerlo. 6. Fare del bene, e tollerare del male. 7. Dare amore per odio. 8. Bene operare, e male riportare. 9. Fare beneficj, e riceverne ingratitudine. 10. Vivere bene, ed esserne calunniato. 11. Tanto avvanzarsi nell'opera, quanto si avvanza nel profitto. 12. Essere servo presso Dio, e riputato pazzo avanti gli uomini. 13. Piacere a Dio, senza curarsi di spiacere (così occorrendo) a gli uomini. 14. Benedire tutti, e soffrire maledizioni da tutti. 15. Tollerare ingiurie, e non farle: Oh sentimenti degni d'effere scritti nel cuore di tutti, non solamente Religiosi, ed Eremiti, ma uomini, e Cristiani, perche in essi stà compendiato il più puro, e il più sublime di quella vita, la quale, quanto è più persetta, è più conforme alla ragione, e consecutivamente alla natura umana, che si perseziona, tanto più, quanto maggiormente la domina, e la regola la Grazia; e perciò Beato il nostro Padre Paolo, che così bene intese, e così bene praticò questa dottrina.

#### Maniera di governare del B. PAOLO GIUSTINIANI. CAP. XXIV.

Ltra cosa è il vivere da privato, ed altra il vivere in posto di Superiore; che un Religioso sotto il giogo della santa Ubbidienza faccia i solchi diritti, non è maraviglia. Chi assiste all'opera, ha in mano il pungolo per eccitarlo al lavoro, se pigro, ed il bastone per tenerlo in riga, se sviandosi mostra di piegare alla destra, o alla sinistra. Ma che quello, il quale è arrivato all'alture del governo, (specialmente Monastico), non si rivolti addietro infastidito, o si ponga a giacere sù la terra, come stanco, e svogliato, mentre niuno si troverà, che voglia, o vaglia a dirli, cur ita facis? questo merita una rislessione particolare, non essendovi il più chiaro segno di una virtù vera, e non mascherata, quanto è il vivere con. perfezione, niente necessitata, ma figlia unica del proprio buono volere. Allora è manifesto, che la grazia è quella, che predomina l'anima, e lo spirito del Signore quello che regola ogni suo movimento. Comunemente si dice, che gli onori mutano i costumi, ma pare a me, meglio quel detto parimente comune, perche provverbio: L'uomo si prova ne' posti. Perche ordinariamente parlandosi, chi si sia ogni uno, egli si sa conoscere, quando tocca a lui il sovrastare; d'onde siegue poi, essere verissima quella sentenza, la quale dice: Gli onori scoprono gli umori. E la ragione è chiarissima, almanco rispettivamente a persone che vivono in Comunità, e professano Regola religiosa: Imperocchè ne' Chiostri bisogna essere, o almeno parere capace, e meritevole di comandare; e perche a ciò non basta la sola anzianità della Professione, ma un complesso di molte virtà, specialmente morali; quindi avviene, che chi vuole arrivare a fovrastare a gli altri, bisogna, che proccuri di spiccare sopra gli altri, o almeno tra gli altri con la distinzione delle virtù, e la fingolarità del merito. Perche poi ogni figliuolo di Adamo, che non si spoglia dell'uomo vecchio per rivestirsi degli abiti nuovi, tagliati su il modello della persona di Cristo, difficilmente si contenta di stare sempre sull'ubbidire, per giungere ancor'egli una volta a. comandare, si industria di coprire con prudenza politica ogni suo debole, di regolare nelle occorrenze la forza del genio, e l'impeto delle passioni: in somma di fingere quelle virtù, delle quali è privo, e di tenere nascosti que' vizj, nelli quali è abituato, per non essere tenuto addietro per il demerito di questi, e per mancanza di quelle, nelle occorrenze dell'avvanzarsi. Facciamo dunque, che fimili persone arrivino, presto, o tardi, colà, dove da tanto tempo hanno fem-

sempre aspirato, con tutta l'ansia del loro cuore, senza avere più paura d'altr., per così dire, che di Dio, crederemo noi, che nella mutazione dello stato, non seguirà in esse cangiamento alcuno nel vivere? Chi è semplice, e senza pratica delle cose, forse non averà gran pena a crederlo, o lasciarselo persuadere: ma chi intende, che voglia dire, Vizio in posto, sia questo d'ignoranza, o sia di scienza. non s'indurrà mai a pentarlo nè anche possibile: imperocchè la ragione di sentir altrimente è troppo convincente. L'ignoranza viziosa, è un'Asino selvatico, e la sola scienza è un Cavallo indomito. spiritato, senza freno, e senza alcuno che lo rattenga. Sicchè, 1º uno, e l'altro ne farà nelle occasioni, delle sue, quando le potrà fare con libertà; e guai a chi sarà guidato da questa sorta di animali. L'esperienza d'ogni giorno ce ne somministra per conferma delle ve-

rità in abbondanza gli esempli; e questo basta.

Bisogna dunque avvertire per intendere meglio quello che scriverò fra poco, qualmente il vivere in posto di Superiore, è un complesso di azioni, parte delle quali rimirano semplicemente il personale del Soggetto che comanda, e parte hanno relazione a quelli, fovra delli quali si tiene la presidenza, con il governo. Le prime sono poche, private, e facili da compirsi con perfezione. Le seconde. non hanno fine, rimirano il pubblico, e per farle quali devono effere, fecondo la regola del buon governo, richiedono molte cautele, molte avvertenze, e circospezioni nell'operante; si richieggono moltissime virtù; laonde l'essere un buon Cristiano, o buono Religio. so, è una impresa da tutti, perche facilmente riesce, se si vuole, con buon successo, in mano d'ogni uno . Non così l'essere buon Principe, o Superiore. Quello solo riesce megliore, che ha più di virtù, respettivamente propria del suo stato. Laonde a misura delle virtù, delle quali è fornito chiunque è in posto, questi più, o meno lodevolmente compisce l'obbligo del suo ufficio, e porta la condizione del personaggio, che gli è toccato, per suo, ed altrui castigo, o fortuna. Pertanto chi è portato a' posti, anche maggiori, della Comunità, nella quale convive, e vi è portato per le fole raccomandazioni del proprio merito, coll'impulso della fanta Ubbidienza, sa la prima mostra di quel capitale, che presuppone in lui questa maniera di sollevarsi dall'ubbidire, al comandare; ma ciò non basta per dichiararlo degno del medefimo suo posto, e del suo comando. Galba se mai non susse arrivato a sedere nel trono Imperiale di Roma, saria stato tenuto per il più degno di tutti, di ottenerlo. La sua disgrazia fu l'averlo ottenuto: Perche la maniera pessima del suo governare il Romano Impero, fe vedere, quanto egli era inabile a sì gran posto, nel quale mise suori tutti i vizi, che potevano cadere in un' Imperatore, quello che Soldato privato aveva mostrate tutte.

le virtu, che potevano desiderarsi in un Comandante.

Addunque per venire al proposito del Beato Servo di Dio P. Paolo Giustiniani, affine di sapere con certezza di fatto, quanta, e quale fusie la perfezione Cristiana, ed Eremitica di un suo Pari, bisogna offervare la maniera del suo vivere, anche in Posto di Superiore, dopo esfersi osfervata quella del di lui vivere da Privato. Già vedessimo nelli primi due Libri a suo luogo, quanto egli era alieno da ogni sorta di Carica, governo, specialmente del Maggiorato della sua Congregazione. Vedetsimo che per non essere quale poi egli fu, nè meno voleva l'onore, per altro desiderabile per tutti i titoli del Sacerdozio. Fu necessaria l'ubbidienza per fare che salisse a' Sagri Altari. Consecrato Sacerdote dell'Altissimo, più di una volta si udi eletto Maggiore degli Eremiti nella Gran Camaldola di Tofcana, e fempre costantemente ricusò, rifiutò quella Carica. Finalmente bifognò aspettarsi da un Capitolo de' medesimi, che si ritrovasse assente il Giustiniani, e che nel suo ritorno, li facesse, per così dire un'imboscata, la Dignità deputatali, e conferitali di comune confenso da' Padri, affinche a questo colposimproviso non avesse tanto facile, e sicuro il riparo, che non vi rimanesse colto, come in fatti successe nella maniera già altrove divisata, cioè per forza. Ora bene: In ciò merita una gran lode il Giustiniani, perche nelle Religioni bene regolate, si devono cercare li Soggetti per le dignità, non le dignità per li Soggetti, in quella guisa, che per dare uno Sposo convenevole ad una figlia di onore, si deve investigare da chi ha la cura di accasarla, si deve, replico, investigare, chi la meriti; non chi la voglia, anzi chi ne sia il più degno, non il più invogliato. Bisogna ora vedere, come il medelimo Giustiniani si diportò nel governo, che non voleva accettare, forse perche ben consapevole della propria insufficienza, e così piuttosto da prudente, che da umile, tanto tempo visse restio alla Carica, la quale sapeva non proporzionata alle proprie spalle: ma vi vuole poco a levare questo pregiudicio al merito dell'umile Servo. di Dio, se mai per sorte ne avesse. Primieramente satto Superiore, non solamente non si scordò, come fauno tanti, che diventano Abati, di essere Monaco, ed Eremita, ma anzi su benissimo persuaso, che la Superiorità accresceva gli obblighi, non li sminuiva: e cheperò se da Privato era vissuto con sommo studio di essere osservante. della sua Regola, e Costituzioni, doveva da Superiore porre tutta la sua attenzione per esserne, e mantenersene osservantissimo. Quelli, i quali non hanno la virtù vera conveniente al suo Instituto, quando arrivano a sovrastare a comunità offervante, e di Regola austera, stimano di fare affai in mostrarsi zelanti dell'offervanza per altri, e procurarne ancora molte volte indiscretamante ogni rigore, senza però incomodare gran fatto se medesimi; Similia què' Farisei, che per te-

ch

stimonianza della verità caricavano pesi insopportabili su le spalle altrui, ma nè meno con un dito volevano essi moverli, tanto erano delicati con le proprie Persone. Di maniera tale, che costoro trascurano quello che facevano Sudditi, perche la fanno da Superiore a loro modo, e nè meno si veggono fare quello, che doverebbero come Prelati: imperocchè basta loro il comandare agli altri, che facciano, esentando se stessi dalle comuni obbligazioni, ora sotto un pretesto, che non possono soccombere alla fatica dell'osservanza; quasicche gli altri siano giumenti da soma, fatti per issiatare sotto il peso, a cui li sottomette chi li mantiene, ora con una scusa: che la moltitudine degli affari li mette in necessità di esentarsi da molti altri: quasicchè non abbiano da avere li Ministri, i quali posta sopra di se parte dell' azienda, li rendano più facile tutto il governo. Ma, e che diremo di quelli Superiori, che apposta, o non vogliono avere i convenevoli Ministri, o non averli abili, per fare comparire come necessarie tutte quelle dispense, che poi si prendono, nella congiuntura di spedire i negoci del suo governo? Bisogna significare schiettamente a questi, che il primo obbligo, il principale affare, e l'azienda, o lo studio più importante di chi è Superiore in Comunità di osservanza è quello di effervi il più offervante degli altri; questa è la vera formadi governare, cioè servire con proprio incomodo alla Dignità, non farsi servire a proprio genio della medesima, come fanno tutti quelli, che si arrogano l'onorifico, l'utile, e il comodo che ponno avere dall'essere Superiore, e scanzarsi con un'artificio il peso pur troppo grave della Superiorità da essi ambita.

Il Padre Paolo Giustiniani fu zelantissimo, che si osservasse esattamente tutto il rigore della Regola, e perciò non omise cosa alcuna in prima di quelle tante, che faceva Eremita privato, e poi indefesso vigilante, e forte, e tutto fuoco soddisfece alle altre tante parti, alle quali l'obbligava la qualità del Maggiorato, o altra Carica, la quale ebbe fino all'ultimo di sua vita. Occorreva, che molte volte doveva affentarsi dalla presenza delli suoi figliuoli, così richiedendo il bisogno comune della Congregazione, ma lontano con la Persona vi era presente con l'animo: e non mancava di avvisare, di ammonire, e di eccitare ciascuno de' suoi Sudditi, de quali avesse inteso il bisogno, all'offervanza della regolare disciplina, non saziandosi di copiosamente, ed efficacemente replicare ciò, che in altre occorrenze aveva detto; e però tra le qualità che deve avere il Prelato, tre principalmente, diceva egli, essergliene necessarie, e delle quali molto bene deve effere ornato. La prima, era l'innocenza del cuore, di non alzarsi in superbia, di non gonfiarsi per l'onore, dignità: e Presatura, ma per quanto è dal canto suo, piuttosto desideri di essere Suddito, che Superiore: di servire, non di ess're servito: non cercare l'uma380

Diceva ancora, che il Prelato non deve guardare alle qualità della vigna, se sia di buono, e fertile terreno, oppure di tristo, esterile: ma egli deve con tutta diligenza fare, quanto è della parte sua, cioè piantare, coltivare, &c. perche sebbene paresse, che tutta la fatica fusse gittata, e dovesse riuscire senz'alcun frutto, nientedimeno riceverà dal Signore giusta mercede per il suo travaglio: perche, effendo conoscitore dell'interno dell'uomo, riguarda, e stima la sua intenzione, la diligenza, fatica, e opera nostra, e non il frutto che dalle nostre fatiche, e diligenze si produce, o doverebbe prodursi. Queste, ed altre simili erano le massime, cavate tutte dalla Santa Regola colà, dove si prescrive, quale deve essere l'Abate, e come deve disporre le cose per bene de' Sudditi, a maggior gloria di Dio, ed utilità della propria anima; laonde il suo governo riescì con la Divina Grazia, quale poteva desiderarsi, e aspettarsi da un Prelato, che non voleva nel suo governo altro avvantaggio, che il piacere a Dio immediatamente con la rettitudine dell'intenzione, e mediatamente nell'ottimo governo de' Sudditi, il di cui profitto, e avvanzamento nelle virtù dipende sempre in gran parte dalla qualità, di chi li governa, e comanda. Laonde quando altro non avessimo in prova delle virtù di questo Beato, a mio credere sarebbe un grande argomento l'ottima maniera, con cui egli governò, e nella Gran Camaldola in prima, e poi nella sua Famiglia di colà congregata: perche a governare in luoghi simili, e in Instituti di sì ardua Perfezione, vi è ne-

·cef-

quan-

ceffaria quella prudenza, che si chiama de' Santi, e consiste in una scienza non meno speculativa, che pratica di tutte le virtù, che devono avere i Sudditi, acciò non meno con la lingua, che con l'esempio ne instruisca i Principianti, ne avvanzi li Proficienti, acciò in sime riescano perfetti quelli, i quali vivono sotto la di loro ubbidienza, e veggono nella vita del Prelato l'Idea, a cui si devono ancor essi uniformare con l'opera.

# Tentazioni sofferte costantemente dal B. Paolo Giustiniant. C. A. P. XXV.

'Oro si conosce alla prova del suoco: la virtù vera all'incontro delle tentazioni. La virtù è una forta di milizia spirituale, che espressamente si chiama col nome di tentazione nel linguaggio delli settantadue Interpreti nel Libro di Giobbe. La ragione di questo se è, che tentazione in fostanza, non vuole dire altro, che prova. Dovendo addunque il nostro Signor Iddio premiare il fine di questa vita, con Corona di Gloria Eterna, fu le teste di quelli, che averanno combattuto virilmente, e con coraggio degno della sua condizione, è ragionevole, che la Sapienza del Divino Giudice metta alle prove la virtù di ciascuno, non per assicurar se stesso della verità della cosa, mentre egli anticipatamente ne ha notizia più che perfetta, ma affine che loconosca il medesimo soggetto, e non prenda inganni, come suole avvenire a chi non ha ancora provato, che voglia dire l'essere tentato, e così abbia di fe quel concetto, che non merita, rendendosi degno di venire umiliato con bruttissime sconsitte, chi si credeva di essere una Capitano di insuperabile valore. Vuole ancora fare Iddio Signore. queste prove ad istruzione altrui, come ben si vede nelle vite de' Santi, le quali ponno dirsi tanti Libri, per addottrinare chi li legge, nell' arte del ben combattere contro se stesso in primo luogo, giacche il primo tentatore, che ciascuno incontra in questa vita miserabile, è la propria debolezza, o malizia; poi contro il Demonio, contro il Mondo, e contro quant'altro di più può mettere in cimento la virtà di ciascuno. Ebbe pertanto le sue prove, cioè le sue tentazioni, anche il nostro B. Padre Giustiniani, la vittoria delle quali fece una granmostra della Grazia, che combattè in Paolo, e del merito che acquistossi Paolo, combattendo sedelmente, e con un'invitta costanza, avvalorato dalla virtù della medefima Grazia. Il medefimo in diverfe occasioni molto diffusamente le sece note, e diede ancora informazioni minute del come egli l'aveva con prospero successo superate, il Padre D. Giovanni Trevisano nel libro quarto della Vita di questo gran Servo di Dio, noi per brevità puramente le accennaremo. Fa egli addunque tentato, e gravemente, avanti di uscire dal Secolo;

Perche poi il Demonio per l'esperienza, se non per altro, conosce, che spesse volte la virtù di un Combattente resta oppressa dalla moltitudine degli Affalitori, nel medefimo viaggio li pofe in apprensione la durezza della vita, in cui pareva di non poterla durare, e che per questo li più prudenti dovevano biasimarlo, e scrivendo egli medesimo della detta tentazione, dice: Questa Battaglia di terra, non mi molestava meno di quello, che aveva fatto l'altra di mare, es sarei forse in questi pensieri tanto avanti trascorso, che sarei in una mala contentezza trabboccato, se non che il Signore mandò clementissimamente il suo ajuto dal luogo Santo suo, e mi cavò da così fatte tentazioni, facendomi pensare quel tanto, che per allora mi era più giovevole, per rendermi Superiore ad ogni propria, ed altrui apprensione: ma Soggiunge, quando poi fui arrivato alla Gran Camaldola, mi sentii a combattere da una moltitudine di strani pensieri. Io pensavo (seguita a scrivere) che la vita dell'Eremo fusse più dura in tutto quello che aspetsai di poter patire: Quella tacita solitudine: quel silenzio solitario, mi pareva pur troppo selvaggio, e quasi inumano: cagione di tedio, e di

4242-

abi

rincrescimento, e di oziosità: Li digiuni di pane, ed acqua mi si rappresentavano durissimi, sì al gusto, sì ancora, e maggiormente alla sanità, e già mi pareva di esser infermo: aver guastato lo stommaco, e non poter durare in quella vita: mi andavo immaginando già, che mi histognasse, o lasciarmi morire, che saria appunto un tentare Dio; volendo fare quello, che non si può; o partire di quì, ed'entrare nel Monastero, e già essere ambizioso: cosìcche di ogni canto come triboli, mi pungevano fino alle midolle. La Salmodia ogni giorno più mi pareva troppo lunga, il freddo mi spaventava, immaginandomelo terribile, e insopportabile, da non potere fare niente, e stare sempre su'l fuoco: e incominciavo ora mai nel pensiero a tossire, ad esfere rasfreddato: e a non essere mai sano. Quello andare allo scoperto di notte, essendo così gran freddo, mi pareva, che dovesse essere la morte degli uomini. La notte freddissima, umida; la strada piena di nevi, di giacci; l'aria piena di pioggie, di nevi: e di venti: cose queste tutte, che ad una ad una mi potevano pure un poco molestare, ma quando poi tutte insieme, quasi come ordinata squadra fatto un cuneo, mi assalivano, mi metrevano in dubbio, e timore di perdere, ancorche io avessi le due prime battaglie con vittoria fornita. Alla fine levai gli occhi miei al Cielo, e di lì mi venne ajuto da quel Signore, che ha fatto il Cielo, e la Terra, & incominciai alla durezza della vita di quest'Eremo, mettere a fronte la moltitudine delle scelleratezze mie passare, e non meno delle presenti iniquità, la minor parte delle quali nel mio stesso giudicio (che pure sempre si inganna nel giudicare troppo pietosamente le cose sue) merita maggior asprezza di vita più stretta, più dura prigione, maggiori in somma penalità, che queste. Io sono indegno. (lo conosco) di poter vedere il Cielo, sono indegno di vivere d'altro cibo, che di quello, di cui vivono i bruti animali, peggio ch'essendo nomo, ho mille volte fatto me stesso un vilissimo animale senza ragione: non sono degno di conversare fra gli uomini, ma per la mia ostinata. iniquità merito stare sempre fra i Demonj. Mettevo da parte la durezza di questa vita Eremitica, e fingevola anco maggiore, posto che abbia a durare alla lunga, al più faranno trenta, o quarant'anni; dall' altra parte ponevo l'infinita pena dell'Inferno; quale mi bo un millione di volte guadagnato, durante in sempiterno, senza modo, e senza fine, e dicevo tra mestesso: questa battaglia bisogna sopportare: il. che pensando, allegramente eleggevo questa, per fuggire quella: mi Jovveniva alla mente la vita degl'antichi Eremiti, e quelle più dure. vite considerando, mi incominciava a parere questa, non pur dura, ma delicata, essere stata osservata da cinque cento anni, che quegli, i quali di presente vi sono, e l'osservano, sono di buona abitudine, sani, coloriti, e alcuno piuttosto grasso, che altrimente; e dicevo: questa. non è già durezza tale, che non sia sopportabile, e a me, che per gra-

zia di Dio; ho stomaco atto a sostenere la fame, non mi sarà impossibile. massimamente volendo io, come voglio fidarmi non di me stesso, ma dell' ajuto di GESV' CRISTO, con la misericordia del quale, niente suole essere duro nè difficile, non li tormenti, non la morte, quando con vero amore di GESV' CRISTO si patisce; imperocchè il peso di Cristo è leggiero, e il suo giogo è sonve, la solitudine, ed il silenzio mi incominciò a parere cosa non umana, ma Angelica, che non è solitario chì sta sempre con GESU' CRISTO: che non vi può essere tedio, a chi, sempre, o parla con Dio, orando, e laudandolo, o pensa alle opere di Dio, e specialmente alle invisibili, e celesti, che leggendo i libri de' Santi, parla con loro. Devo io dunque temere il silenzio? o pazzo chi non lo desidera! Perche non devo io amare la solitudine, e il silenzio, e le lagrime, le quali tanto a me bisognano per lavare qualche parte de' miei peccati? Il silenzio è atto allo studio delle Sante Lettere, le quali illuminano le menti nostre del vero lume della Fede, infiammano li cuori nostri alla dilezione di Dio, che è somma Perfezione nostra in questa vita. Sard io così pazzo, che non ami la solitudine, & il silenzio, se io sò, che l'una, e l'altra sono ottimi rimedj a fuggire molti peccati, e quelli specialmente nelli quali io sono solito a più cadere? Oh quanti peccati si fuggono nella solitudine, che nelle turbe è difficilissimo a fuggire? Oh quante iniquità si lusciano tacendo, le quali si commettono parlando! nel molto parlare non manca il peccato, dice la Sapienza. E così incominciai non a temere, ma a desiderare la solitudine, e li silenzj, amici di pace, e ditranquillità di animo: amici de' fanti pensieri, per conoscere se stesso, e poi anche Dio. Li Digiuni di pane, & acqua incominciorono ad avere con me più allegra, e piacevole faccia, che nel principio: mi pensavo, che il mio Signor GESV' CRISTO fu abbeverato di aceto, e fiele, & io Servo suo vilissimo devo dubbitare, se mi sarà dolce al gusto l'acqua? Gli Apostoli mangiavano nel campo il grano, senza tanto macinare, e farne pane, & io verme, e sterco della terra temerò, che il pane non sia delicato al gusto? Circa la Sanità, pensavo, che siccome in proverbio si usa di dire: molti più ne uccide la gola, che la spada: molti più si ammalano per lu crapula, che per il digiuno; e io in me stesso ho sempre provata l'astinenza più sana, 😙 in questi che vivono quì, si vede per esperienza, che vivono lungamente, e raro s'infermano. Consideravo, quanti sono, che non bevonomai, altro, che acqua, o per infermità, o per povertà, & io non potrò farlo qualche giorno per amor di Dio? E se forse mi ammalerò. anche al Secolo mi sono ammalato, e bevendo vino, e mangiando carne, quì almeno infermariasi il corpo, non si infermaria l'anima: e forse mi avverrà per la misericordia di Dio ciò, che S. Paolo diceva di se stesso. Quando io sono infermo, allora sono più forte: la virtù si fa perfetta nell'Infermità: chi mi darà l'infermità, mi darà ancora la

pazienza; e quosta sarà la penitenza de' miei peccati; e la salute dell' anima mia: e se anche morissi, in ogni età, e dappertutto si muore; meglio è morire in abito di penitenza, che in abito de' peccati: què almeno vi sarà chi mi ricordi il dolermi de' miei peccati, e dopo chi pre-

ghi per me il Signore Iddio.

La Salmodia cottidiana mi incominciò ad essere cara, e grata: perche se io sono Cristiano (che pure il sono, e in questo solo nome miglorio) mi può essere cara, mentre sempre nella bocca, e nel cuore si tiene quelle scritture, nelle quali tanto avanti sono stati profetati li misteri della Vita, Passione, e Ascensione di GESV' CRISTO. Il freddo, che così austero mi aveva assalito, incominciò ad intepidirsi un poco, e a rimettere la sua durezza: perche prima considerai la comodità delle Celle, e l'abbondanza delle legna che si hà, e poi dicevo frà me stesso: se di anche fusse freddo, non si potrà sopportare per amore di Dio? CRISTO GESV' benedetto nudo nacque di mezzo inverno, e in giorni fredi dissimi, in una povera spelonca, alla campagna, con pochi panni coperto, senza fuoco, riposto nel Presepio sopra la paglia, col fiato degli animali solamente riscaldato: nudo, e levato in alto all'aria sopra il duro legno della Croce, per me crocefisso fù il mio Cristo; & io non potrò patire per amor suo, e per mia propria salute un poco di freddo? e già era sì forte questo mio pensiero, che già io desideravo, susse nell'Eremo maggior freddo, e di vivere senza fuoco, e con meno di panni, per imitare in qualche parte la nudità del mio Signor GESV' CRISTO benedetto, e per penitenza delle mie iniquità; mi ricordavo il detto dell' Ecclesiastico, il quale dice: chi teme la brina, cade sopra di lui la neve; e credo, non voglia dire altro, se non che quello, il quale hà paura di quà di un poco di freddo, come una brina, averà sopra di se la neve dell'eterna dannazione, e non volendo patire in questo Mondo per poco, patirà nell'altro, in qualità di pene, e in durazione di tempo, assai più infinitamente; e così ajutandomi GESV' CRISTO dal quale mi veniva ogni buona cogitazione, andavo queste tentazioni ribattendo, e distruggendo, e coll'amor del Signor GESU CRISTO, non solo quelle, mà maggiori asprezze desideravo di patire, fortisicandomi con le parole di Paolo: non sono condegne le passioni di questo Mondo, quantunque gravissime, ad acquistar la futura gloria: bisogna per molte tribulazioni entrar nel regno del Cielo: e se compariremo, esoffriremo con Cristo, con lui regnaremo. Così con queste arme Joggiogavo la violenza di queste tentazioni, con la misericordia di Dio.

La predetta tentazione lo assalì molte volte, coll'occasione della rasura de' capegli due volte il mese, temendo di qualche rassreddore, e sussili di essere dovendosi così spesso la vare il capo, e alle volte parevali di essere già infermo, per non sentirsi così bene, come poc'anzi; tuttavia ricorrendo egli a quello, il quale era tutta la sua siducia,

Ccc

cioè

286

cioè al suo Signor GESU' CRISTO, non solamente restava fortifica to, ma inoltre di tal maniera invigorito, che aveva uno spirito di dimandargli una grave infermità, da sopportare per amor suo, e l'averia fatto, se ristettendo, che ciò era una presunzione, non si susse. rimesso pienamente al Divino volcre, tanto per la vita, quanto per la morte. Così il Demonio restò vinto, ed abbattuto ne' suoi medesimi affalti; Non si perdette però d'animo il maligno, perche mutando arme, rinovò la battaglia in altre forme, ed erano, che li dipingeva la vita Eremitica, come oziosa, e suggerivali, che era un perdere malamente, nella recita di tanti Salmi, quel tempo, che poteva spendere (così diceva il Demonio) più fruttuosamente impiegato in operazioni d'altro Carato, specialmente nello studio. Parevali pertanto, che avesse da render conto a Dio: ma da una simile tentazione si liberò presto il Giustiniani, pensando che il vero, e proprio studio di un Cristiano, e molto più di un Religioso Monaco, ed Eremita, si è l' essere occupato con la mente, non nelle dispute sottili di Aristotele, non nelle alte speculazioni di Platone, che spesso cade (e malamente), ma bensì nel contemplare li Divini Misterj: li quali, io credo, dice : che siano ne' Salmi, più che in nissun'altra parte della Scrittura Santa, e tra quelli tenere sempre la mente occupata, e che ogni altro tempo era perduto, eccetto quello, nel quale si pensa, o si dice cosa, per la quale, siccome per li peccati abbiamo offeso il Signor GESV' CRI-STO, così per penitenza cerchiamo di placare la giusta ira sua.

Fu perciò il Beato Paolo Giustiniani tentato in altra guisa, e su che il Demonio li poneva in immaginazione, come aveva lasciate nel Mondo tante ricchezze, quante erano quelle della fua Cafa, fuggerendoli, che con le medesime poteva anche nel Secolo essere Persetto, e Santo: facendo molto bene con esse, impiegandole in opere di carità, ed elemofine alli poveri del Signor GESU' : RISTO, ad efempio di tanti Santi, tra quali numerava un'Abramo, un Isaac, e un Giacobbe suoi figliuoli, con Davide, ed altri nomini insigni nella. pietà tra le Ceremonie della Legge antica: nella nuova, poi li metteva in vista uno Stefano Re d'Ungheria, un Casimiro Re di Polonia, ed un San Leopoldo d'Austria, con un Enrico Imperatore, e con molti altri; ma furono tentativi di poco profitto per chi proponeva li medesimi: imperocchè non vi vuole altro a sventare queste mine diaboliche, se non la considerazione di avere lasciato tutto per seguitare in abito di povero, un Signore, che va nudo, quale è GESU' CRI-STO, e il quale rispondendo all'Apostolo S. Pietro, disse : Voi, che avete lasciate tutte le cose, e mi avete seguitato, riceverete il cento

di più, e possederete la vita eterna.

Ma, e dove lasciamo la così ordinaria, ed ugualmente grave tentazione della superbia? Fu senza questa il nostro Beato? Anzi con

questa fu travagliato più, che con altra; e non è maraviglia: perche la vera virtù si conosce finalmente qual Oro con il saggio di questa fina pietra di Paragone; specialmente su tentato in questo, di disprezzare li suoi Coeremiti, come persone semplici, e di niuna, o poca letteratura, in suo paragone, che sapeva molto bene discorrere d'ogni cosa. Così in lui procurava il Demonio di far vedere in fatti, che la scienza gonfia, come dice l'Apostolo, ma perche la carità è quella che edifica, per sentenza del medesimo, quindi avvenne, che anche in queste suggestioni su vinto il Padre della superbia, perche l'umile Paolo considerava; che di così fatti semplici, & idioti è il Regno de' Cieli: che vengono gl'indotti, e semplici come Colombe, ed essi rapiscono il Cielo con la ioro pietà, ladove i dotti con la ioro superbia delle loro scienze, sissommergono nell'Inferno: che il frutto d'ogni Dottrina, e scienza, non è altro che la bontà, e la santità de' costumi; e chiunque per altro studia, e cerca tra' libri altro, che il sapere indrizzare la vita propria all'ultimo fine è vano, e non sà lui medesimo quello, che si voglia. Con queste, ed altre simili ristessioni snervò sì fattamente lo spirito della superbia, che arrivò ad incominciare avere in se desiderio di dimenticarsi quanto aveva imparato ne' studi suoi , ne' quali diceva di avere speso malamente tanto tempo della sua vita, non avendo mai in essi appresa quella semplicità, e candore de' costumi, che egli ammirava ne' suoi fratelli in Cristo, e Compagni; e perciò aveva risoluto nell'animo di imitarli, ricordandosi di quella grande Sentenza, con cui il Maestro del Mondo disse a tutti, nelle Persone de' suoi Discepoli. Se non diventarete simili a' fanciulli, non entrarete nel Regno de' Cieli; anzi perche in quel tempo li costumi del Cristianesimo erano molto scorretti, si animava a maggiormente avvanzarsi in quella semplicità, che susse più essicace ad edisicare il Prossimo con il buon esempio, e col merito, senza punto attendere a quella. vana, e mondana sapienza, la quale suole distruggere la pietà coll'ainbizione, e resistere alla Sapienza Divina con la presunzione.

Fu ancora tentato dalla superbia il Giustiniani in materia di spirito, procurando di farlo comparire qualche cosa avanti gli occhi propri, giacchè si era partito da uno stato, in cui poteva molto godere, all'usanza d'altri suoi Pari; laonde pareva, che si susse obbligato molto Iddio, in lasciando ogni comodità, onore, e posto, che poteva avere, o sperare nella propria Patria: ma perche il P. Paolo camminava in ispirito di verità, e non di vanità, non si lasciò punto alterare da simili suggestioni; laonde il Demonio a cui non mancano mai le sue arti nuove, ed antiche, per affiggere quelli, che si professano veri seguaci del Signore GESU' CRISTO, assalì il nostro B. Paolo con maniere più spaventose in apparenza, ma di minor pericolo in sostanza: imperocchò, essendo esso Demonio spirito tenebroso, procurò

Ccc 2

di levarli quel bel lume chiaro, che godeva nella fua mente, nelle cose di Dio, e della Fede, movendoli negre fantasie, intorno alli misteri di essa: ma perche simili tentazioni sono di quella razza di Serpentia che non ponno vivere, se non rappiattati all'oscuro, subito che si veggono scoperte, svaniscono come un sumo in faccia del Sole; Perciò non diedero grand'ambascia all'animo del Beato queste suggestioni infernali : imperocchè egli finceramente le palesava al Direttore della fua anima nell'umile Confessione, che in lui era quasi cotidiana; ed in questa forma le tentazioni quanto più varie, tanto maggiormente servivano a renderlo più prudente per l'indrizzo altrui, e di più merito per se stesso : imperocchè, le Corone del Trionfo vanno sempre numerate con il computo delle battaglie, che si conquistano da chi combatte virilmente contro le potestà infernali. In questa maniera. vinse ancora ogni aridità di spirito, e difficoltà di alzare la mente a Dio nell'Orazione; il che spesso massimamente nel principio della sua Professione Religiosa, gli accadeva; e perciò se ne dosse con sentimenti molto umili, ed edificanti, perche da qui gli avveniva un certo spirito, come di pusillanimità, e di timore, che li rendeva lo vivere suo, come di distidenza con Dio; Ma per questa via camminano qualche tempo tutti i Santi, e basta leggere ciò, che ne scrisse nelle fue Opere, quella grande Maestra di spirito Santa Teresa, per restare appieno persuaso delle qualità di questa tentazione, simile alla quale era ancora il timore, che pure ebbe a provare per opera del Demonio di vivere ingannato, e non esser le vie sue rette, come desiderava; ma non istette quì tutta la prova del suo povero spirito nel crociolo delle tentazioni, il suddetto timore crebbe tanto, che parevali di fare tante scelleraggini, e peccati, quante erano le opere buone, nelle quali si esercitava, e di non avere ottenuto il perdono de' suoi peccati; e che perciò qualunque sua penitenza, e mortificazione, niente li giovava; onde tutto il suo vivere era un seminare senza speranza di aver mai a raccogliere altro che spine acutissime, e durissime, da durare a tormentarlo un'eternità: quello però che compiva questo suo martirio si era, che parevali non aver nè anche luogo a raccomandarsi, e supplicare la Divina Clemenza; imperocchè il Demonio li fuggeriva, e non leggiermente, che di lui si verificava quella minaccia profetica del Salmo. La di lui Orazione se li converta in peccato. Finalmente non li mancò la tentazione della gola, e del fenso, inimico domestico dell'uomo, ma perciò tanto più fiero, quanto più intimo. Il medefimo Giustiniani scrisse di se in questo genere di battaglia: essere stato costretto a sostenerne gli assalti, anche quando orava, o cantava Salmi, e prendeva il necessario riposo: e dalla. tentazione della gola, imparò a sue spese, tre essere li spiriti d'essa, uno che instiga a mangiare più del bisogno, un'altro a mangiare con avial proprio stato.

Ne fofferse ancora molte altre che tralascio per brevità, bastando quanto si è accennato a far conoscere, che il B. Paolo corse la. comune carriera de' Servi del Signore, e de' Santi, i quali tutti camminano per questa strada: spinosa sì, e penosa, ma tuttavia inevitabile, non essendo andata esente dall'essere tentata la medesima Santità di GESU' Figliuolo vero di Dio, benchè in altra maniera dalla nostra, imperocchè tutta la di lui tentazione, che ardì assaltarlo nel Deserto, venne dal di fuori, e non penetrò nell'interno. Venne dal di fuori, perche dentro la sua santissima Umanità non vi era sibra alcuna di radice infetta da germogliare erba cattiva. Non penetrò poi nell'interno, imperocchè la malignità di quel Lucifero, il quale ebbetanto ardire di affaltare la fua Divina Perfona con fuggestioni di gola, con discorso di vanità, e con promesse ambiziose, non potè attaccar altro, che la cortina esteriore, la quale fa parapetto alla Rocca, cioè fu bastante a suggerire, ma non a far'impressione con la suggestione nello spirito di GESU', il quale permise con un'infinita degnazione anche quell'attentato, acciò cadesse scornato a' suoi piedi il Tentatore superbo, che fin'allora aveva trionfato, per così dire a fua voglia, de' figliuoli di Adamo: e nell'avvenire ancora i più deboli avessero più spirito da ribatterlo, come sece tra gli altri il nostro Paolo Giustiniani, che da tutte se tentazioni prese sempre maggiore lena nella via dello Spirito; imperocchè quanto più si sentiva tentato, tanto maggiormente si umiliava, e umiliandosi si rendeva nel suo abbassamento una di quelle valli, delle quali misticamente sta scritto: Le Valli abbonderanno di frumento; imperocchè a gli umilà il Signore dà la grazia, e resiste a' superbi.

### Croci, Travagli, e Patimenti sofferti dal B. PAOLO. GIUSTINIANI. CAP. XXVI.

Per non essere troppo lungo nel Capitolo antecedente, piuttosto il divido, che anzi ne faccia un nuovo distinto da esso: imperocchè non sono suori della categoria delle tentazioni, per chi vuole servire a Dio, tutte quelle sossenze di Croci, Travagli, ed altri Patimenti, alli quali è sottoposta in ogni luogo, tempo, e stato la vita del Giusto. Pertanto dopo avere riferite le tentazioni di sopranarrate, causate al generoso Campione di Cristo dal Demonio, luogo proprio mi pare questo di accennare anche le prove, con le quali

vol-

volle accrescere il di lui merito, il medesimo Signore, che suole provare i suoi servi per varie strade, specialmente per quella della. sofferenza de' patimenti, croci, e travagli, per mezzo delli quali la virtù, come oro nel fuoco, diventa più splendida, più preziosa, e più pura. Sò, che nel riferire la Storia della vita di questo Beato, diffusamente abbiamo raccontato quanto gli occorse dal principio della sua vocazione alla Religione fino alla morte: laonde pare superfluo il di nuovo quì rammemorarlo. E certamente saria inutile il fare questo, se avessi in animo di ripetere quelli racconti; ma quì puramente voglio accennare, quasi materia, ed esercizio di virtù, quello che altrove si è descritto, come soggetto d'Istoria, e parte di quella vita, che mi hò preso a narrare, a maggiore gloria di Dio, ad onore del suo Servo, e ad esempio di chi la leggerà in alcun tempo. Conciofiacofacchè in qual maniera potrà alcuno non restare edificato, in offervare in primo luogo le fatiche, che il Giustiniani sostenne, quando appena aggregato per la solenne Professione alla. Congregazione Eremitica Camaldolefe, fopra le fue spalle non solo furono appoggiati, ma scaricati tutti gli affari più importanti, non meno economici, che Monastici, e Politici: onde su necessitato più volte a perdere la da lui tanto amata quiete, e solitudine, per eseguire a comune beneficio quanto gli venne imposto per ubbidienza da' suoi Maggiori? Chi poi inoltre non resterà sommamente edificato in riflettere quel gran zelo, ch'egli ebbe nel medesimo tempo, sì per la propria, che per l'altrui perfezione? Non mancando per quello che a se rimirava, ad una minima offervanza di quelle tante cose, alle quali è obbligato un'Eremita Camaldolese, in vigore dell'Instituto che professa: e per quello che riguardava al prossimo, non risparmiare punto se stesso, in tempo alcuno, in cui aveva opportunità di promovere il medesimo alla virtù, ed alla perfezione del suo stato; laonde si può dire, che egli sempre o scrisse, o parlò, ò pensò, o fece viaggi a prò d'altri.

Ma farebbe stato poco, se solamente nello scrivere, parlare, pensare, e viaggiare susse consistito il tutto delle sue Croci, Travagli, e Patimenti; il principale si è, che bisognò incontrare affronti, esporsi ad ingiurie, soffrire persecuzioni, calunnie, prigionie, disastri, e molte volte necessità di ogni cosa, per disendere la Religione, la Giustizia, il suo Eremo, la sua Congregazione, e resistere a gl'iniqui, che gl'impedivano il bene, che da esso richiedeva. Iddio, al quale si era dedicato con persetto cuore, e però ad imitazione del suo, e mio Santissimo Patriarca S. Romualdo, alzati gli occhi al Cielo, per adempire in tutto li Divini voleri, non temeva di incontrare le male soddisfazioni degli uomini, quando questo poteva farsi senza sua colpa. Perciò il Giustiniani sino da' primi giorni

della

ch

tof

ciò

della sua Prosessione, si mise in cuore di proccurare i necessarj ripari, a quanto conosceva pregiudicare all'esatta osservanza della Regola. Eremitica: laonde pensò al muro circondante dell'Eremo della Gran Camaldola, e non attese a ciò, che dicevano contro di esso, quelli che non intendevano li suoi veri dissegni; ma tanto si affaticò, che finalmente vidde l'opera compita. Perciò non perdonò a fatica alcuna, per ridurre in unione persetta tutta la Congregazione Camaldolese, onde opera sua su il Capitolo Generale tenuto in Firenze l' anno 1513. come si è detto nel Libro primo al cap.20. e tutte quelle. Ordinazioni, che in esso surono stabilite per l'osservanza più esatta della Regola Eremitica, e per venire all'esecuzione delle medesime, non temè di prendersela con i Ministri più potenti, più autorevoli, e temuti dell'Ordine, lasciando in disparte ogni umano rispetto, eziandio con chi pareva doversi trattare altrimente, secondo il giudicio delli prudenti, e savj del Secolo, il giudicio de' quali pone in soggezione uomini pari loro, ma non quelli, de' quali scrive l'Appostolo: L'uomo spirituale giudica tutte le cose, ed esso da niuno è giudicato; cioè, non ha da essere soggetto alli giudici di quelli, che discorrono delle cose con ragioni umane, e perciò fallacissime, ugualmente che false: laddove l'uomo spirituale, siccome riguarda il tutto con lume di gran lunga superiore all'umano, perche Divino, così più d'essi intende meglio la verità, e con regole di vera prudenza, quale è la Divina, e sovranaturale, ne giudica, e ne parla come si deve.

Quindi il Beato Giustiniani conobbe più di molti, quanto susse stato per essere di maggiore gloria di Dio, il dilatare per tutto il Mondo l'Instituto Eremitico Camaldolese, e benchè molti il contradicessero, non per motivo d'invidia, o altro fine cattivo, ma anzi per ragioni in se stesse lodevolissime, ma non da approvarsi assolutamente, da chi aveva intelligenza maggiore dei Divini voleri sù questo punto. Tutto ciò non ostante, camminando su le pedate degli altri Santi, i quali ebbero nel promovere in questa forma la maggiore gloria di Dio fimili incontri, fi partì dalla Gran Camaldola nella forma divisata a suo luogo. Diede principio alla sua nuova Congregazione degli Eremiti di S. Romualdo, e per promovere la quale, che non patì, che non tollerò, che non sofferse? Leggasi la sua Storia, e si averanno in vista tutti li suoi patimenti. L'incominciò con una povertà estrema, e la prosegui con un bisogno, che non ebbequasi mai il precisamente necessario. Tane da Lupi, Grotte da Assasfini, furono li fuoi primi ricoveri. Fu perseguitato egli, e la sua famiglia, e per difendere la verità, insieme con l'innocenza, concitossi l'odio de' malviventi, e de' Governatori peggio informati. Perciò si vidde processato, iniquamente giudicato, e ingiustamente senVita del B. Paolo Giustiniani

tenziato da quelli stessi, che più degli altri, come Prelati di Santazione la sua causa. Per mantenere la libertà Ecclesiastica, i diritti della Religione, e i privilegi della medesima, su malvisto, e pessimamente trattato, come si è riferito nella Storia di quanto gli occorse nelle Grotte Massaccesi, contro le prepotenze del Magistrato di quella Terra, e il zelo indiscreto di quelle persone Religiose, del-

· le quali a lungo si è parlato nel medesimo luogo.

Che diremo poi di quel tanto, che convenne sopportare a questo Beato in Roma, quando vi fu nelle contingenze lagrimevolissime dell'invasione di questa grande, e fanta Metropoli del Mondo Cristiano, Regina delle Provincie battezzate, fatta miserabilmente schiava dall'arme straniere, e data al sacco dall'ira Divina, alla rapacità, e ferocia delle medesime? Già si è detto, che amico, e compagno del Glorioso S. Gaetano, e altri suoi Compagni, tra' quali Paolo Caraffa, che poi ascese al Trono Pontificio da lì a non molto, sprezzatore della propria vita per quella del suo Prossimo, andava con i predetti, come con un drappello de' Venturieri della carità, soccorrendo con lemosine, con conseglj, con esortazioni, e altri pii ufficj, che la sua carità li suggeriva, a consolazione, e sollievo de' miseri Romani, passando per il terrore di mille spade ogni giorno, finchè poi in prova eroica della fua virtù fu arrestato prigione, con quelle forme barbare, che già si sono descritte, per quanto basta al soggetto di questa Storia, e trattato inumanamente; ciò non ostante, in tutte queste tribulazioni fu egli sempre il medesimo, non mutò mai tenore della sua vita interna, sentendo incomparabilmente più le offese, che vedeva farsi nella propria, e altrui persone, all'Altissimo, che li mali trattamenti, alli quali era soggetto corporalmente il suo individuo, prendendo egli da ciò motivo di maggiormente infervorarfi nel proponimento di fervire quell'Iddio, che vedeva si altamente dalle Nazioni Cristiane oltraggiato, e di propagare l'Eremitico Instituto, acciò la Chiesa militante avesse in tante angustie, questo nuovo soccorso spirituale, il quale sempre è tanto maggiore, quanto il merito di chi l'impetra, spicca più avanti Iddio per la santità della vita, che ordinariamente è inseparabile, da quello dell'ofservanza esatta di una Regola austerissima, come è l'Eremitica del Padre S. Romualdo. Sò, che molti, i quali non fanno la maniera del vivere de' Religiosi più ritirati, e contemplativi, nè sono capaci di intendere, quanto fiano efficaci le orazioni di fimili persone, le considerano come gente oziosa, dappoco, anzi da nulla, e conseguentemente inutile alla Cristianità, e alla Chiesa, avendo essi questa opinione, che tutto l'ajuto della medesima sia quello, che proviene da' pubblici Catechismi, Missioni, Prediche, ed altri simili

for

tin

èsercizi di pietà, propri della vita, che si nomina attiva. Non v' ha dubbio, che sono questi di molto profitto, e beneficio spirituale a' Popoli, e alle Città, che compongono la Chiesa militante, e il medesimo Signor GESU' CRISTO è stato il primo, quello che ne ha dato l'esempio, e la forma nelli suoi tre ultimi anni, ne' quali si se. ce palese al Mondo, scorrendo tutta la Palestina a passi di benesici, come il Sole su l'Eclitica a corso di luce sopra la Terra. Nulladimeno deve avvertirfi, che egli stesso trent'anni aveva impiegati della sua vita, in forma per così dire, Monastica, nella piccola casa del suo buon S. Giufeppe, e fotto la di lui direzione economica, e civile, ugualmente, che fotto quella della sua Santissima Madre. Ora bene, crederemo noi, che in questo tempo vivesse GESU', se non in ozio, di cui non era capace, almeno a maniera di dire, inutile al ben pubblico, e rispettivamente in ordine a quel gran dissegno, con cui era venuto dal Cielo in Terra, per la falute del Mondo? Tanto fù giovevole la sua ritiratezza, quanto la di lui pubblicità: imperocchè trattava allora da folo, a folo con la Maestà dell'Eterno suo Padre, la Redenzione degli uomini, a cui poi diede l'ultima mano, predicando, instruendo, facendo bene a tutti nella Galilea, Giudea, e Paesi circonvicini, benche Gentili; di maniera tale, che si potria dire in qualche forma, che le lagrime, e orazioni da lui sparse, avanti gli occhi dell'Altissimo, surono il seme divino di quella abbondantissima raccolta, la quale dipoi fi vidde fare nel mentovato triennio, anzi che và tutt'ora facendo per mano de' suoi ministri nella Chiesa, dilatata. felicemente in due Mondi.

iè

in

te

Si

e,

1110

06-

del

era

a-

e,

ית כ

essi

0-

Sicche, dobbiamo restare persuasi, che sù questa prima grande idea camminano alla giornata le cose del Mondo Cristiano. Vi sono in esso Ministri zelantissimi, pieni d'ogni spirito, e sapere, i quali pubblicamente, come Capitani in campagna, con la voce, con la penna, e con l'esempio fanno guerra aperta all'Inferno, e al peccato. Vi fono ancora Principi, e comandanti, che con l'Arme, e'l confeglio difendono la Chiefa dalla violenza de' nemici al nome Cristiano, e Religione Cattolica, conducendo, come Giofuè alla conquista della Terra Promessa in Cielo, il Popolo sedele, di cui essi tengono l' Ala finistra, come il sommo Jerarca, e suoi ministri l'Ala destra, che marchia unitamente per questo deserto, cinto d'intorno, intorno, da affalitori, e nemici. Nulladimeno non si deve a questi soli tutta. la felicità de' nostri tempi. Non essi soli combattono, vincono, 🛥 sconsiggono gli avversari di Dio, di GESU' CRISTO, e della Cattolica Fede. Vi sono altri meno conosciuti, mà non meno utili, i qua li cooperano con i predetti. Imperocchè le orazioni ferventissime continue di quell'anime Religiose, che vivono sequestrate dall'altrui commercio, come morte al Mondo, e solo vive a se stesse in Dio con Cri-Ddd

Sapeva questo segreto il B. Paolo Giustiniani, e perciò ritrovandosi nelle calamità de' tempi, ne' quali tanto nel politico, quanto nel mistico veniva la Chiesa miserabilmente travagliata, ed afflitta in ogni fuo membro, quanto maggiore conosceva il bisogno comune, e perciò niuna cosa per ardua, e per difficile ch'ella fusse, lo spaventava, fino a trattenerlo, che ancora ad ogni suo costo, non promovesse lo spirito di Cristo in chiunque seco trattava. Per questo motivo volle propagare ovunque potè l'Instituto austerissimo, che aveva professato, e praticato nella Gran Camaldola di Toscana, perchè in pratica aveva già conosciuto, quanto giovi la solitudine del corpo al ritiro. dell'anima dalle creature, per avere più adito alla conversazione secreta, e continua con il Creatore. Ebbe in questo disegno molti, eben gravi incontri, come altrove si è detto, ò accennato; mà tutte le contrarietà che incontrava, erano per il suo fortto, come soffi di vento contro una fiamma, la quale maggiormente accendono, e invigoriscono, quanto più l'assaltano con i loro sossi. Intendeva benissimo, che una maniera di vivere sì rigorofa non era per tutti, ne' quali lo spirito non è più che comune, vale a dire, ordinario; ciò non ostante, non solamente ricusò con riflessi di prudenza umana mitigarne l'austerità, che anzi, con una finezza di spirito, imitatore esatto di quello. del Santissimo Patriarca degli Eremiti d'Occidente, levò non poco di quel tanto, che pareva avere specie di irregolare condescendenza, cagionata piuttosto dalla qualità de' tempi, che dal mal genio degli uomini : e acciò niuno si spaventasse coll'apprensione di quell'arduo, che poteva a' timidi ingerire la povertà degli abiti, della stanza, del letto, della mensa, e di tutto ciò, che si computa per austerità nella Re-

gola.

gola degli Eremiti, egli ne volle effere una viva Regola, vivendo con quel rigore della sua persona, che già abbiamo descritto; laonde il suo vivere sù un continuo martirio, tanto egli patì, e sofferse di tra. vagli, e di croci, fino alla morte: la quale ancora per esso non sù senza un carattere distinto di penitente; essendo stato da essa assaltato. per così dire, a tradimento nella Montagna di S. Oreste, e spogliato della vita, con agonie, che se al di loro sollievo, e conforto non. mandava quasi con miracolo il Cielo, quell'Eremita, di cui si fà menzione a suo luogo, lo facevano spirare non solamente Eremita, mà inoltre abbandonato da tutti: il che tuttavia non permise il clementissimo Iddio, il quale è sollecito de' servi suoi. Quindi morì il Giustiniani sù la croce de' suoi patimenti, mà non abbandonato da quel Signore, la di cui favorevole affistenza non si prova mai meglio, chene' maggiori abbandonamenti delle creature, per amor suo pazientemente sofferti, come li tollerò il Beato Paolo, che come l'altro Appostolo poteva dire: in ogni cosa patiamo tribolazione, sempredappertutto portando con noi nella nostra persona la mortificazione del Signore GESU' CRISTO. Tante furono le sue croci-, li suoi travagli, ed i suoi patimenti.

#### Divozione del B. Paolo Giustiniani verso il Santissimo Sacramento. Cap. XXVII.

Gni uomo nell'ordine di natura hà i fuoi geni particolari; gli hà ancora ogni persona di molta persezione nell'ordine della Grazia. Quindi avviene, che ogni uno, di cui si legge la vita ad altrui edifica. zione, ed esempio, si è mostrato singolare in qualche sua divozione, essendo questa la simpatia de' Santi. Ebbe simili parzialità ancora il nostro Servo di Dio Beato Paolo Giustiniani; e tralasciata quella, che è comune a tutti li veri amici di Dio, e del Signor GESU' CRISTO fuo figliuolo, cioè la divozione, che professò il suddetto Bento verso la Santissima Vergine, perche questa devozione, è come l'amore, che ha ogni figlio ben nato, verso la sua carissima Madre, meritò di essere notata la divozione, che egli con maniere particolari dimostrò verso l'Augustissimo Sacramento dell'Altare. Si può dire, che ne su divotissimo, nè tralasciò cosa alcuna, con la quale potesse dimostrarla, come portava la condizione della sua persona. Viveva in que' tempi infelicissimi, ne' quali un Lutero, e altri mostri simili a lui nell'empietà, parevano usciti dall'Inferno per movere, e fare guerra aperta a questo misterio della Fede, come lo chiama l'Appostolo. Per opporsi dunque ad una tale empietà, il Giustiniani ebbe uno spirito particolare di devozione, amore, e riverenza verso di un tanto Sacramen-Ddd 2

mento. Aguzzavano gli Eretici in quel tempo le penne facrileghe in discredito di un sì adorabile misterio: ed egli, oltre la penna nello scrivere Trattati in lode, e confermazione della verità del medefimo, come si vedrà più abbasso, esercitò la sua lingua in sermoni devotissimi fopra lo stesso argomento. Quelli proccuravano in tutti i modi di ritrarre li Cristiani dal comunicarsi, e questo con il suo esempio si sforzava di eccitare tutti con effere frequentemente alla fagra menfa dell' Agnello, imperocché ogni giorno devotissimamente celebrava, quando fù Sacerdote, e quando mai qualche accidente, ò affare glie lo impediva, stimava, e piangeva l'anima sua in quel giorno, come rimafla priva, e digiuna di quel Pane cotidiano, il quale folo poteva fostentarla nel viaggio, ugualmente lungo, che pericoloso di questo gran deserto, che è il Mondo; quindi la prima cosa, che egli faceva di giorno, in giorno, era il celebrare la Santa Messa, in qualunque luogo si ritrovasse, cioè nell'Eremo, ò suori d'esso. Avanti poi che fusse ascesso all'Altare confecrato con i Crismi Sacerdotali, proccurava di prendere la Sagra Comunione per mano altrui: e se questo non. gli era permesso, non ommetteva il ricevere spiritualmente il Sacramento medesimo, con molta devozione, ed uguale prositto dell'anima sua, la quale mirabilmente si andava avvanzando di virtude in virtù con la forza di un cibo sì fostanziale, e vivifico, come scrisse lui medesimo ad un suo amico spirituale, accennando quanto hò detto con queste. parole: Se supeste, quanto questa misera creatura, e indegna, (parla di se stesso), venga a conoscersi, vi doleria della mia miseria. Poi rivolto al suo amatissimo Signor GESU' Sacramentato, dolcemente così li parla. Oh quanto è vero, che GESU' volle, e vuole più che mat conversure con li peccatori! Chi è più peccatore di me? E tù Signore, con l'abbondanza della tua misericordia, ti degni essere nella casa dell'anima mia: oh dolce Signor mio, non effere più come ofpite, mà come vero, s giuridico Signore: ecco, che l'intelletto mio, e la mia volontà, es tutte le potenze dell'anima mia, le quali tirannicamente fin'ora sono state padrone in questa casa, a te inchinate, rinunciano a te, ò Signore, il dominio. Non vuole più l'intelletto intendere, se non quanto tù ad intendere lo moverai; non vuole più la volontà volere, se non quello, che da te surà mossa a volere; e non vuole la memoria ricordarsi, se non di quello, che tù li metterai in rimembranza. Adveniat Regnum tuum dentro il mio misero petto. Signoreggia tà governa tà l'anima, che temeraria si proponeva di governare se stessa: sia a te così suddita, e così nelle tue maniriposta, che non ardisca mai senza tuo comandamento moversi, nè più ardisca d'impetrare, o volere essa cosa alcuna, se non te. Degnati ristorare, e riedificare la Casa dell'anima, nella quale ti sei deguato di entrare, da me ruinata, e distrutta, perche per me, io non mi conosco punto bastante a rifabbricare, e ritornare alla sua pristina

forma, questa misera anima, così lacera, non solo per le passate, ma per le sue presenti iniquità, e vane cure, e disordinato amore, sì di se

stessa, che del corposuo, e di cose terrene, e caduche.

Da detti sentimenti a sufficienza si vede, quale era la sua venera. zione verso l'Augustissimo Sacramento, quanta la sua Fede, quanta la fua fiducia nella virtù di esfo, e quanto ancora, e quale era il profitto, che ne ricavava. lo offervo nell'originale del P. D. Giovanni Trevifano, molti belli pezzi del Giustiniani, nelli quali affai dolcemente, e con varie serventissime espressioni del suo spirito, va ssogando il proprio cuore verso l'Augustissimo Mistero, e confesso, che mi pajono delli più belli, più umili, e più devoti sentimenti, che si possino desiderare in un cuore innamorato del Signore GESU' CRI-STO Sagramentato. Ne porterò un faggio, acciò voi, o Lettore. possiate congetturare, quello che io desidero infinuarvi, tra le altre virtù del Beato Giustiniani, e nominatamente della devozione al Santissimo Sacramento Eucaristico. Dovendosi egli una volta comunicare, e considerando la mondezza, e purità di spirito, con la quale averebbe dovuto accostarsi al Santo de' Santi nel predetto Sacramento ristretto, parla all'anima sua in questa forma: Come tu misera, piena d'ogni miseria, e d'ogni lordura, fetida, c ricoperta di piaghe, di marcia, ardirai accostarti all'immacolato tuo dilettissimo Sposo? Spargi prima un torrente di lagrime, e di clamare non cessi la pupilla. dell'occhio tuo; ma sempre lagrimando; ad esso tuo Signore dimanda, che li piaccia di mondarti, e di lavarti col suo prezioso Sangue, e da ogni tua fedità, e piaga liberarti, e dopo questa ancora in verità di spirito umiliandoti, procura di conoscere l'umana infermità, e miseria: intendi, non essere in modo alcuno degna di levarti alla sublime Divinità, alla Divina Beatitudine: e se a te il Signore tuo descende, non... attribuire questo, temeraria, ad alcun merito tuo, ne ad alcuna umana condizione, ma solo pensa tutto essere dell'infinita misericordia, e dell'immensa bontà del Signore. E di certo in mille modi chiama te indegna di ricevere nelle braccia dello spirito tuo l' Altissimo Crestore dell' Universo. Abbassati, umiliati, profondati, abissati, e annientati, che certamente ogni altra virtù è angusta, e ristretta, nè può in te capire l'Immensità dell'Incarnato Verbo Divino, e sola l'umiltà è quella, che ha il seno suo così amplo, così dilatato, che in quello (se tu anima mia in verità aprirai al tuo Signore tutto il seno della profonda umiltà) potrai il tuo desiderato, e desiderabile Sposoricevere: Al ricevere del quale (se sarai per misericordia Divina satta degna) selice, espra ogni intelligibile felicità beata, e sopra ogni comprensibile beatitudine veramente beata, e felicissima saria.

Ma se il Principe degli Apostoli, per vedere un miracolo del suo Signore nella pescagione de' Pesci, pieno di tanta riverenza, e di ec-

cessivo supore diceva. Partiti da me o Signore, che io son uomo peccatore: se quell'altro Centurione, per la bocca della stessa verità laudato di più fede, che tutto Israele, in umile Confessione della sua bassezza diceva. Signore io non sono degno, che tu entri nella Casa mia, ma dì solo la tua parola, e sarà salvo il Servo mio: che deve ora dire questa peccatrice anima mia d'avanti al suo Altissimo Signore, e dolcissimo Spolo Gesù constituita? Che dirai? che farai misera? Io non sò Signor mio, e Dio mio, io non sò quello, che dire vi debba. Io Signor mio cosìti desidero, così del desiderio di te tutto avampo, tutto ardo; così sono della tua presenza sitibondo, che dura cosa mi è, che possa dire. Parciti Signor mio da me: non voler entrar nella Casa mia, la quale senza di te resta desolatissima, e nella viduità sua mestissima l'anima. mia tua sposa. Potrò io mai dire al mio Diletto, al mio Bene, che con tutti i miei desiderj vado cercando, e chiamando. Partiti da me Signore. Ohimè misera. Hora che ti ho trovato, hora che tu a me sei disceso dolcissimo Sposo mio, dirò io mai. Partiti da me? Potrò mai dire. non entrare a quella, che altro fuori di te non desidera? Io non sò come potrò formare mai queste parole, e se bene la bocca potria questo dire, il cuore però non lo potrà dire giammai: perche il misero cuor mio piagato dalla Carità dir non sapria mai queste parole, nè concepirle, nelle quali la lingua manca, le labra tremano, la vita mi abbandona, ogni volta che voglio dire, che tu parta da me-

Così Paolo, il quale sebbene assai attentamente considerava la fua indegnità, e lungamente sopra della medesima meditando, li paresse di non doversi accostare al Santissimo Sagramento, nulladimeno animato dall'infinita bontà, e misericordia del suo amoroso Gesù che si degnò chiamarlo, invitarlo, e venire egli stesso incontro alla sua anima, andava poi a riceverlo con una grande fiducia, di cui abbiamo un testimonio quale è il seguente: In fine se questo è il tuo fedele confeglio Signor mio, io a quello non voglio contradire, ma confessando la mia indegnità, altro non intendo fare, se non accostarmi a te o Signore, ed amarti: e però giacche all'immensa abbondanza della dolce misericordia tua piace di venire a questa tua misera, vile, ed indegna creatura, della cui imperfezzione niente 'tu potrai partecipare, ma ben anziessa potrà tanto ricevere del tuo santo lume della tua infinita perfezzione, quanto saprà dilatare il seno dell'uniltà. Essa volontieri dà luogo alla tua infinita vlemenza, dalla quale resta superata infinitamente la sua grande iniquità, e però non dirà già la mia anima. Partiti da me o Signore, ma con tutto il più vivo affetto dello spirito mio griderò omai vieni à me Sig.mio Gesù Cristo, vieni, descendi Sig.mio, descendi a questa misera tua ancella. Vieni Signore, che sebbene sono già nelli miei peccati morta, sepolta, e fetida, non quatriduana, ma oggi mai quadragenaria, tu sarai la vita a me, e la resurrezione mia, perche tu sei pur quello

che

Libro III. Capitolo XXVII.

che dicevi. Io sono resurrezione, e vita: quello che crederà in me non morirà in eterno. Vieni addunque vieni, e non tardare Gesù mio, elibera questa tua (che pur sono tale) Ancella, da così misera servitù; non permettere, che sia più da tanti tiranni, e da tanti inimici miseramente oppressa. Vieni Signore, che io non trovo in questo Mondo, ove riposarmi, se non in te. Vieni tu a me, e sarai il mio sido albergo, ove sicura in pace riposerò. Tu sarai quel dolce strato, ove il capo mio reclinerò. In te Signore voglio abitare; in te pascermi, in te ripofarmi, in te dormire, e requiescere; nè altro che te voglio, nè desidero. Tu ogni mio Bene, tu mia vita, mia luce: mio cibo, mio solazzo in tutte le mie avversità: tu mio amore, mio desiderio; mia dolcezza, mia suavità, mia Pace, mio riposo, mia allegrezza, mia somma, vera, e desiderata felicità: Tu mio Dio, mio Signore, mio Padre, mio diletto; mio dilettissimo Sposo (benche io sia indegna d'esserti Serva. Ecco che io ti apro quanto più posso il letticciolo del mio profondo cuore: Ecco che con le braccia aperte, con le ginocchia d'Umiltà in terra chinate ti aspetto. Porgimi deh ti prego il baccio della tua bocca, e l'anima mia liquefatta per non mai più separarsi da te si congion-

ga. Amen ...

Considera o Lettore li predetti sentimenti, sarai certamente... persuaso, che il Beato Servo di Dio aveva la grazia di un singolare tratto al Sagramento Augustissimo dell'Altare; Imperocchè non... avendo questo Mistero in se cosa alcuna allettativa alla divozione per via de' sensi, come hanno molti altri, sì della Divinità, di cui si hanno dapertutto gl'indizi delle creature più belle, più ammirabili, e.e. sono tutte fatture della sua Sapienza, bontà, ed onnipotenza; comedella Santissima Umanità di Gesù, se l'anima per via di viva sede non arriva ad innamorarsene, non è possibile che lo spirito resti preso dalle sue attrattive, come vedi essere stato quello del nostro Beato. Laonde quanto più affettuosi, più cordiali, ed ardenti sono li sentimenti, i quali possono osservarsi, ed ammirarsi nelle righe riserite di sopra, tanto niù eccellente dovette essere la fede di chi così scriveva, e parlava,. una fede, che non si sente tutta nelle belle espressioni de' suoi concetti quasi pianta, nella quale non altro, che vaghe foglie si ponno ritrovare da chi cerca in essa de' frutti, ma di quella sorta, che il grande, e pieno di carità Divina S. Agostino sempre chiama sede, la quale opera per amore, quando tratta di quella fede, la quale opera per amore, quando tratta di quella fede, che non è comune a tutti, che si chiamano Cristiani, ma aquelli, che sono avanti Iddio, e in se. stessi Cristiani ugualmente di buone operazioni, che di sincera credenza, e la quale fede si misura in ogn'uno con quella Carità, da cui dipende essenzialmente l'essere, e la perfezione di veri Cristiani..

Divozione del B. Paolo Giustiniani verso la gloriosissima S. Maria Maddalena Penitente . Cap. XXVIII.

Ra devoto il Servo di Dio B. Paolo Giustiniani di molti Santi. Tra questi tenevano il primo luogo il Prencipe degli Apostoli S. Pietro, ed il Dottore delle Genti S. Paolo. Dopo effi venivano li due grandi Dottori di S. Chiefa Girolamo, ed Agostino. Oltre questi venerava con maniera particolare il l'atriarca de' Monaci in Occidente. il P. S. Benedetto, ed il Patriarca degl'Eremiti parimente in Occidente il P.S.Romualdo, di cui egli era degno figliuolo. Tuttavia la divozione sua più tenera, ed affettuosa era quella con la quale venerava, ed offequiava il merito della grande penitente Serafina d'amore Maria. Madalena, già discepola ferventissima, e fedelissima del Signore Gesù, ed era maestra prima del santo amore verso la fagra persona del medesimo. Questa si aveva presa, e proposta per esemplare, per idea, e per norma della vita folitaria, e contemplativa, a cui erafi tutto dedicato, come si è veduto sin'ora. Essa frequentemente invocava con ferventissimi affetti, a fine di ottenere per mezzo della sua potentissima intercessione quella perfezione, che conveniva al suo stato, specialmente nella vita contemplativa. A questo effetto sovvente ne parlava con riverenza, e tenerezza. Ne predicava con molto spirito, e fervore la Santità, le Virtù, e la Penitenza; e a suoi fratelli Coeremiti la proponeva, ed infinuava esficacemente da seguitare, e imitarsi nell'intrapreso Instituto della solitudine, e penitenza. Per renderepoi più facile in pratica questa imitazione della vita di sì ammirabile, e fanta penitente, formò come una regola privata, ricavata dalla detta vita, coerente però alla comune in ogni genere di virtit, le quali egli con molto diletto, e profitto del suo spirito frequentemente meditava, e diceva: Gioverà a me, essendo solitario Eremita, e ( per quanto mi promette la misera mia fragilità) alla vita contemplativa dedicato sollecitamente meditare i gesti, i fatti, e i detti suoi per imitarli. Imperocche essendo Maria Madalena figura della vita contemplativa, potrò forse prima con la meditazione comprendere più pienamente, che cosa sia vita contemplativa, e a me ponendo inanzi le sue opere per esempio, imparare qualche utilissimo, e santo documento di solitaria, e contemplativa vita. Due cose sole in questa vita terrena dal giorno della mia conversione, sino a questi ora ho sempre desiderate, e più desidero. Una: amore, e veemente affetto di penitenza sopra le mie passate, e presenti iniquità: l'altra: acceso, e dolce suoco di carità di Gesù Cristo. Li quali due assetti, cioè pentimento de peccati suoi, e amore di Gesù Cristo, più che in nissuna altra creatura umana, parmi che fiasiano in Maria Maddalena; laonde stimo, che mi sarà di molto giovamento, e di dilettazione l'andare meditando sempre la suavita, la sua
penitenza, e il suo grande amore: e sebbene ad altri forse più gioverà
il meditare qualche altro Santo, e massime la Regina de Santi, come,
quella, la quale amò più di tutti Gesù; pure a me misero peccatore,
molto più giova, e diletta Maria Maddalena meditare; o qualche altro simile Santo penitente, perchè a questi riguardando, posso qualche
speranza prendere di potere risorgere, e qualche esempio di pentirmi,
e di ben amare il Signore, imparare. Ben è vero, che per mia dolce,
pietosa, e divota Avvocata, Maria Maddalena dal primo giorno della mia conversione ho eletta, e quella sino a questo di hò spesso nelle mie

opportunità invocata.

Come poi la invocasse, ne abbiamo un saggio non piccolo nella seguente affettuosa raccommandazione, che sà di se stesso alla predetta Iodata Santissima Penitente sua Avvocata. Tu o Maria Maddalena frà tutte le creature (dopo la gloriosa Madre del Signor nostro Gesù Maria Vergine) mia principale, e singolare Avvocata, se nell'altre opportunità mic, nelle quali nella tua per me intercessione molto soglio sperare, ti desiderai, ora non tissdegnare di ajutarmi, che io non tanto a mio onore, quanto a quello, che a tè piace, a gloria del molto più, che te stessa amato Gesù Cristo, voglio di te pensare, e di te scrivere. Ricordati, che tu peccatrice una volta, essendo da sette Demoni posseduta, fosti dal buon Gesù, così dalle colpe de' tuoi peccati, come dalla servitù loro liberata; e di così dolce. & amaro affetto di penitenza in quel punto riempita: di così viva, & ardente fiamma di tenero amore eccesa nel tuo cuore, che tu ben puoi ad ogn'uno, il quale ben pentirsi de' suoi errori, e ben amare Gesù Cristo desidera, prestare di te stessa un vivo, e singolare esempio. Più che mai ora efficacemente il tuo diletto Gesù prega, che mentre di te penso, e di te scrivo egli per sua misericordia rimetta a me le colpe de miei peccati, e non foto di fette, ma vieppiù di settanta volte sette vizj, e inordinati affetti, e da tutte le terrene occupazioni, cure mondane voglia ormai pietofo liberarmi, e con qualche favilla di quei tuoi da me desiderati affetti, ne i quali tu tutta ardesti, voglia così l'anima mia visitare, che io & veramente pentirmi de miei peccati (il che io non hò ancora mai saputo fare) & quel solo, il quale è ogni mio bene, ogni mia pace, ogni mio desiderio amare perfettamente impari.

Così il B. Paolo, il quale ricorreva specialmente al merito di questa Santa ogni volta, che si accostava al Sagro Altare, per ricevere il suo Signore Gesù Sagramentato, ovvero per celebrare, perche allora diceva. In niun modo io posso meglio accostarmi a Gesù, che con Maria Maddalena, accompagnandomi la quale, mai da lui non si diparte, ma vivo, e morto sempre lo accompagna; alludendo in.

queste sue ultime parole, dalla sua perseveranza nella sedele sequela. del Signore Gesù, in vita, in morte, e al suo Sepolcro, dal quale o non si scostò, che dopo averlo veduto, e udito resuscitato. E' adunque cosa molto ragionevole il credere, che questa grande Santa così bene servita, ed invocata dal Beato servo di Dio Paolo Giustiniani non si lasciasse vincere, se è così lecito il parlare, in cortesia, ma, che per corrispondere con tratti di gratitudine propri di una Santa del fuo carattere, e tanto gli ottenesse grazie particolari, ch'egli più desiderava, e professava di più di desiderare, essendo questo il costume. de' Beati del Paradiso seguitare il genio della loro Gloria, la quale disse, Dimandate, e riceverete; che però è un grande motivo di ricorrere con ogni fiducia in qualsisia nostro bisogno, specialmente spirituale, all'intercessione de' Santi, e in primo luogo di quelli, de' quali & certo, che in Cielo ponno avere maggiore merito presso la maestà di quell'Iddio, il quale gode, che siano i suoi più amici maggiormente onorati. Laonde la divozione di una S. Maria Maddalena, la maggior amante trà le donne dopo la Vergine Madre del medefimo Iddio piamente si deve credere, che sia di efficacia molto distinta presso l' Altissimo a favore di chi ad essa ricorre, specialmente per essere a sua imitazione, e penitente, e solitario, e contemplativo, come su la. medesima nella sua Grotta di Marsilia, di cui già sono così note le estasi ammirabili, che basta solo accennarle per ridurle tutte a memoria, accompagnate dalla pia ammirazione di chi vi pensa.

## Divozione particolare del B. Paoto Giustiniani verso il S. Patriarca Romualdo. Cap. XXIX.

I figliuolo, dicono i Sagri Oracoli, onora il proprio Padre, così portando la legge di natura che veneri con dovuti offequi la perfona di quello, per il di cui mezzo Iddio Creatore gli hà dato l'effere, di cui gode. Con più ragione devono i figliuoli de' Santi Patriarchi riverire la fantità de' medefimi, per l'intercessione de' quali essi hanno avuta la bella grazia di poter esser chiamati figliuoli de' Santi. Adempì con maniera particolare il Giustiniani questo dovere con una particolare divozione verso di quel gran Patriarca, di cui egli fi gloriava esfere figliuolo. Spiccò in tre maniere. Nell'imitazione della vita, e virtà del Santo Padre. Nel zelo di manisestare, ed ampliare il suo Instituto; e sinalmente nell'industria di procurarli tutto quell'onore, a cui poteva egli contribuire coll'ampliazione del suo Instituto. Molto sufficientemente tutte, e tre queste cose si sono già toccate per modo d'Istorianel racconto della Vita, nulladimeno parmi, che non sia per essere sup ersuo a maggiore onore del B. Paolo, il rinovarne quivi la memo-

ria, perche esse pongono in migliore lume la sua pietà propria di un Figliuolo verso il merito di un Patriarca, quale sù il nostto fantissimo, e gloriosissimo S. P. Romualdo. Imperocche cominciandosi dalla prima, è noto a tutti, che la fomiglianza del figliuolo con quello che gli diede l'essere naturale è un indizio di quell'assetto simpatico, il quale nasce ordinariamente tra due dall'essere simili entrambi. Ma bisogna avertire, che la somiglianza nell'ordine morale, non è necessaria. come l'altra nell'ordine di natura. I parti di questa nascono fatti, non si fanno simili a' Genitori. I figliuoli di quello diventano (e con fatica) non fono da se medesimi sù l'idea de' Padri: che però nella prima so. miglianza tutto è opera della Natura; nell'altra è effetto della Grazia: laonde quella è necessaria, questa libera, perchè volontaria; la prima, è come un caso; la seconda è un industria di chi vuole rendersi col proprio merito degno figliuolo di chi fi gloria avere per Padre. Confecutivamente non può avvenire se non in quelli, che fatti ammiratori del medesimo con un'animo ricolmo di divota pietà non ricusano fatica alcuna, per non effere degeneranti dal loro Maggiore. Così i figlinoli Recabiti si impegnarono ad un vivere difficilissimo, quale è l'abstemio fino alla morte, folamente perche il loro buon Padre Recab glie ne aveva dato l'esempio, col non bevere egli mai del vino, e lasciato il comando d'imitarlo nella discendenza della sua stirpe, che nonvoleva vergognarsi d'averlo avuto per Capo.

Pertanto bisogna dire, che sosse devotissimo del Santo Padre. Romualdo il Giustiniani, imperocchè dal primo mettere piede, che egli fece, nella Gran Camaldola di Toscana, fino all'uscire di questa vita morendo, si prefisse per norma del proprio vivere, non solamente la Regola, che agli Eremiti seguaci suoi lassiò, con i dettami da scriversi, ma la vita medesima dello stesso Gran Patriarca, che la modellò cogli esempj da imitarsi. Non arrivò, il confesso, a ricopiarla esattamente, perche quell'originale su di troppo grande sinezza: nulladimeno non tralasciò, per quanto la condizione dell'ordine, de' luoghi, e de' tempi glie lo permise, di riformare sì l'interno, che l' esterno, su l'idea di un Prototipo così ammirabile; laonde se mai tra figliuoli di si gran Padre vi fù, che comparisse nelle virtù Monastiche, ed Eremitiche con qualche fomiglianza di copia all'Originale, il B. Paolo, se non avvanzò in questo tutti, ardisco dire, non si lasciò vincere da alcuno. Le Massime principali del nostro Santo Patriarca erano queste, tra le altre, il silenzio, il zelo, e la costanza. Nonparlava, che per mera necessità, specialmente ne' giorni sagri Quarefimali; Se un bisogno inevitabile non lo scusava, non metteva pied 🛶 fuori di Cella. Tanto era lontano dal formare parola con alcuno, e il fuo zelo era di tempera così fina, che non pareva capace di effere rintuzzata la spada di esso da alcuna forza creata. Li bastava uno sguardo

Eee 2

tù

al Cielo, per riputare un nulla tutta la Terra; laonde a niuno era sperabile di trasgredire la Regola, e andarne senza il gastigo. Niuna virtù era in stima, per grande, ed ammirabile che comparisse agli occhi

altrui, se non era provata con la perseveranza.

· Ora, camminava con fimili dettami il Beato Servo di Dio, del quale parliamo. Già abbiamo detto di sopra altrove, quanto egli fosse studioso del ritiro, e del filenzio, e specialmente di quello, al quale fi dedicava dagli ultimi giorni del Carnovale fecolarefco, fino a' gaudi Sacrofanti della Rifurrezione del Salvatore. Lo custodiva con tale religiosità, e rigore, che non poteva forse, ragionevolmente operando, qualificarsi in esso d'avvantaggio. Fu simile a se stesso anche nel zelo dell'offervanza Eremitica. Vi furono, come fono in ogni luogo, e tempo, de' meno perfetti, e meno offervanti, anche fotto gli oschi suoi, e laddove ei medesimo presiedeva, o Superiore, o Maggiore : perche non consiste la Persezione di un'Instituto religioso in. questo, che vivano in esso persetti; ciò è desiderabile, ma da non isperarsi tra Comunità composte de' figliuoli di Adamo. Il lodevole. de' Sagri Instituti spicca nel non permettersi da chi li governa, le trasgreffioni della Regola, o Costituzioni, senza il convenevole gastigo. Pertanto il Giustiniani come un Nocchiero esperto, il quale consapevole di que' rischi, a cui può soggiacere un Naviglio, che solca il mare pericolofo per molti capi a se noti, non leva mai dal Timone la. mano, nè l'occhio dalla Bussola, misurando ogni passo con le diritture del Cielo, per non rompere incautamente ne' Scogli, o Secchedella Terra: così egli nè giorno, nè notte, trascurava d'invigilare alla buona custodia del suo gregge, incaminando piacevolmente quelli, che feguitavano le sue pedate, o fortemente riducendo al comune cammino chiunque a cafo, o per accidente li fusse paruto dilungarsi dal fentiero degli altri. In questa forma mantenne sempre in una perfetta offervanza i luoghi, i quali dipendevano dalla sua direzione, o comando, e così lo spirito del fanto Legislatore Romualdo viveva nel zelantissimo suo figliuolo Paolo, che portava sempre in mente la di lui Regola; aveva ancora sempre a cuore l'osservanza della medesima, nè vi era rispetto umano, il quale fosse valevole a renderlo irragionevolmente condescedente alle debolezze di alcuni, con pregiudicio dell'offervanza degli altri; fegno manifesto, che molto amava quel Padre, di cui era si zelante per il mantenimento del suo spirito ne' Figliuoli, che andava con ogni follecitudine coltivando in ogni genere di virtù, affinchè come belli germogli di oliva, moltiplicassero felicemente con le benedizioni celesti, intorno intorno alle radici delli quali spuntavano alla giornata, moltiplicandosi come seme, cui data. aveva la fua benedizione il Signore.

Finalmente mostrò qual fosse la sua devozione verso il Santissimo

Patriarca Romualdo, in procurare al di lui merito tutto quell'onore, che poteva ottenerli non meno presso i suoi, che appo gli altri. In. quel tempo non era ancora comune alla Chiefa l'Ufficio con quel rito, con cui in oggi si celebra la di lui Festa. Tutta la solennità di essa restringevasi nelle Chiese de' Monaci, ed Eremiti Camaldolesi. Nè anche i PP. Cassinesi, la non mai abbastanza Iodata Congregazione de' quali tiene meritamente, il primo luogo tra le altre Congregazioni Monastiche d'Italia, facevano l'Offizio del Padre S. Romualdo, perciò scrisse loro una ben lunga, dotta, e zelante lettera, in cui ponendo in confiderazione la Santità ammirabile di un tanto Patriarca, con ogni sorta di argomenti mostrava quanto fosse, e lodevole, e giusto il dare il dovuto onore ad un Patriarca, il quale con il merito proprio, e de' suoi Figliuoli, aveva illustrato tutto l'Ordine Monastico, come suole fare adorno il Cielo una Stella di prima grandezza. Procurò ancora di avere nel Sagr'Eremo della Gran Camaldola in Toscana, una Reliquia insigne del Santo Patriarca; laonde la sua pia industria arrivò ad ottenere un Braccio del medesimo Corpo del Padre S. Romualdo, nelle forme, le quali abbiamo descritte a suo luogo; che però, se era dovere, che nella detta Gran Camaldola, Capo di tutto l'Ordine Camaldolese, vi stasse il Braccio, il quale è simbolo dell'autorità, e del Potere, così alla devozione del Giustiniani, si deve questa gloria, che per sua industria il Santo Padre sia venerato come Comandante colà, dove stà collocato il suo braccio, in segno dell'autorevole Presidenza, la quale esercita in un luogo, che può chiamarsi meritamente il suo Principato. Onore maggior del quale non poteva recare a un tanto Padre, la di lui amantissima Pietà in un Figliuolo pari ad un Paolo Giustiniani, a cui niuna cosa era più a cuore, quanto che il vedere in ogni forma onorato quel Santo, che egli di tutto cuore amava, e riveriva, come suo Padre.

Di quelta devozione potrei addurre altri esempi, ma stimo bene, per non essere troppo lungo, tralasciato in disparte ogni, e qualunque documento, che io di questo averei in pronto a proporre su questo punto, accennare i suoi Religiosissimi Figliuoli, ne' quali è trasferito tutto il suo spirito; laonde quanto operano questi per onorare il comune nostro Patriarca S. Romualdo, tutto deve riconoscersi, come istinto della devozione del B. Paolo Giustiniani, sapendosi, che i Figliuoli hanno sempre il genio del Padre. Bisogna dunque sare questa giustizia; e dare questa lode alla Pietà, e divozione de' Padri Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona, che essi non hanno mai tralasciata, nè tralasciano cosa alcuna, la quale possa conferire al culto, ed all'onore del Santo Patriarca. Quindi essi non hanno voluto sossirie, che quella Casa, nella quale furono depositate le Sagre ossa di S. Romualdo, quando vennero rapite, e trasportate dal Moniste-

Vita del B. Paolo Giustiniani

ro di Valle di Castro, per essere poi collocate in Classe, come è prudente il crederlo, l'anno del Signore mille quattrocento settantanove. L'Istoria è lunga, se vuole riferirsi con tutte le appendici del successo. ma quì basta accennare in compendio, che due Monaci Classensi, di Nazione Piemontese, rubbarono con un pio furto, il Corpo del Santo Padre, il cui Sepolcro era nella Chiefa del Monistero di Valle di Castro. Per tenere nascosto il grande tesoro, il depositarono in un. vile Saccone, e caricatone un Giumento, si incamminarono per la. strada, la quale guida alla Terra del Massaccio, distante dalla Città di Jest sette miglia: quì fermaronsi una notte, e fatto giorno si portarono alla mentovata Città di Jesi, e si trattennero nel Borgo d'essa, chiamato S. Fiorano, in una pubblica Locanda. Riposte le Sagre Reliquie nella Camera destinata per loro abitazione, se n'andarono alla Città per affari. Occorse in questo mentre, che passando un garzoncello, figliuolo innocente dell'Oste, avanti l'uscio della Camera accennata, parveli di veder fegni di un grande incendio nella steffa Camera, tralucendo per le fissure dell'uscio, la fiamma, che credeva accesa di dentro.

Con alte voci, come è credibile, gridò. Il fuoco: e chiamò il Padre a riparare le ruine. Corse questi precipitosamente al pericolo, fissò l'occhio, e più che al figliuolo, parve terribile a se l'incendio. Sicchè fenza far altro, gittò a terra la Porta, ed oh miracolo! entrato in Camera, non vede nè pur un minimo segnale di quel tanto, che gli era paruto poco avanti, sì grande, sì terribile, e spaventoso. Attonito dunque, e maravigliatosi fin di se stesso, che così avesse potuto travvedere, non sapeva, che pensare, nè dire; ma risettendo, che ancora il figliuolo lo aveva avuto uno fimile spavento, girando l' occhio d'intorno per quella stanza, vedendo il sacco colà gittato in disparte, ebbe curiofità, forse non senza impulso superiore all'umano, di vedere, che cosa potesse egli mai contenere. Pertanto lo sciolse, ed ecco una congerie d'ossa di morto, che li recarono un'altra nuova apprensione, e paura. Stava sospeso a quella veduta, ma presto cesfarono li suoi stupori: imperocchè sopravvenuti alcuni Monaci di Val di Castro, levarono ogni dubbio di quello, che doveva pensarsi, dicendo, che quello era il Sagro, ed adorato Cadavere del Padres S. Romualdo, Santo notissimo in quelle parti, quanto mai altrove. ogni altro. Ne fu avvisato il Vescovo, che assicurato della verità del fatto col testimonio de' medesimi, che l'avevano rapito, immediatamente intimata una solenne Processione, andò con tutto il Clero, e concorfo della Città all'Ostello, dove era accaduto il Prodigio, e quindi levatene le adorabili Reliquie, le portò con pompa folenne alla sua Catedrale, ove si conservarono sino alla decisione della restituzione, che dovesse farsene alli Monaci Camaldolesi, come seguì nell'

anno 1481., lasciata una Reliquia insigne alla medesma Catedrale., per memoria, e gratitudine dell'onore fatto al nuovo suo Santissimo

Ospite Romualdo.

Bisogna ora sapere, che levate dalla mentovata Casa pubblica le Sagre Reliquie, rimase quella Camera, (nella quale erano state villanamente riposte da quelli, che l'avevano rapite), con molta venerazione presso que' Cittadini, che d'indi in poi, sempre hanno prosesfata devozione al Santo, e mantenuta la venerazione alla detta Camera; Tuttavia non con quell'onore, che gli era dovuto, abbenchè le grazie singolari compartire a quelli, che nel decorso degli anni si sono raccomandati alla Protezione del Santo Patriarca, fossero un particolare motivo di maggiore stima di quella che se ne aveva: Ma quello che non fece la Città di Jesi, nè altri, a quali più veramente toccava l'attenzione ad un tale impegno, questo hanno fatto ultimamente nel principio del corrente Secolo li Padri Eremiti di Monte Corona, mostrandosi in ciò veramente Eremti di S. Romualdo, come ne portano il Cognome. Questi addunque hanno comprata tutta la Casa, e fatto della mentovata Camera un'Oratorio, vi hanno eretto l' Altare, in cui ogni giorno si celebra da vari Reverendi Sacerdoti Secolari, e Regolari d'ogni Ordine, come ne vengono pregati da Divoti del Santo; di più hanno ufata questa santa diligenza di ricevere in Registro tutte le grazie, che la Pietà di que' Cittadini va ricevendo alla giornata, acciocchè in questa forma ogni giorno rendasi in maggiore venerazione la Santità del Patriarca.

Nè quì si è fermata la devozione de' Padri Eremiti di S. Romualdo. L'Anno 1723. il Reverendissimo Padre Maggiore D. Romualdo Maria da Bergamo, soggetto meritevole d'ogni lode per la virtù, e pietà da esso mostrata, in prima nell'osservantissimo suo vivere, e poi maravigliosamente bene fatta risplendere nelle opere ascetiche da se date alla luce; l'una delle quali è intitolata: la Groce del Cristiano, stampata in Roma; l'altra: la vera strada per acquistare la pace del cuore, stampata in Napoli la prima volta, e poi di nuovo posta sotto il torchio in Venezia; questo soggetto Reverendissimo, replico, portò in persona propria, e presentò in dono à nome di tutta la sua piissima. Congregazione, una Lampada d'argento nobilmente lavorata, al Sepolcro del Santo Padre in Fabbriano, e dotata di cento fcudi in moneta, acciò possa ardere del continuo insieme con le tante altre, che vi sono in onore del Santo. Fù fatta questa offerta pubblicamente, e con folennità, alla presenza del Magistrato di quella Città, e di tutto il Monistero, di cui era capo degnissimo il Reverendissimo Padre-Abate D. Pietro Caneti da Cremona, Prelato di molta stima per la. sua erudizione, ed eloquenza, nota ai primi letterati d'Italia, chericevette il suddetto Padre Maggiore con quelle dimostrazioni nobili;

ma specialmente in simili congiunture, a maraviglia.

Alla devozione de' medesimi Padri verso il Santo Patriarca devesi pure il zelo, il quale hanno mostrato in impiegare penne erudite, alcune nel descrivere ora la Vita del Santo Padre con un metodo nobile, e tutto nuovo, pieno di bei lumi, ed erudizioni; ora in formare eleganti Apologie in diffesa di quel lustro, che pareva avesse tolto qualche erudito, il quale seguitando il genio amico di novità negli Eruditi de' nostri tempi, ha dato qualche sospetto di negare quello, che non può mettersi in dubbio, che all'usanza corrente; cioè con argomenti negativi, ed a qualche altra meditazione più foffistica, che vera, perche non fondata nel vero, come io dimostro altrove, come luogo proprio di simile argomento. Altri finalmente con un volo, che merita molta lode, si sono alzate più in alto, ed hanno freggiata la Messa del Santo Patriarca con una sequenza, che va al pari, per non dire sopra, a molte di quelle altre, che si leggono ne' Messali in onore di qualche Santo particolare. In essa espressamente si allude alla visione mistica della Scala mostrata in sogno al S. Padre: laonde essendo stata pochi anni sono approvata dalla Sagra Congregazione de' Riti, è una conferma maggiore d'ogn'altra per l'accennata visione; imperocchè non è credibile, quanto rigorosamente vi si esaminino le cose: certamente non si ammettono da' Sagri Consultori, e dagli Eminentissimi di detta Congregazione, nè tradizioni, nè storie, se non si esibiscono da' Promotori di esse, poco meno che evidenti le prove. Chi prevenuto da qualche concetto diverso, avesse disficoltà in ciò credere, tenti egli medesimo una simile impresa, che ben tosto rimarrà persuaso con la propria esperienza, quanto sia essa più ardua di quello, che io l'accenno. Pertanto dobbiamo avere qualche obbligazione a' Padri Eremiti di S. Romualdo, i quali hanno posta in un lume di publica, ed autentica verità la sopraccennata visione, e saranno per sempre nell'avvenire dimentite le critiche cavillazioni degl'ingegni amici di novità, sotto il pretesto del vero: quasicchè d'essi abbia voluto parlare quel Proseta, che rimirando lo stato presente, e paragonatolo al passato, disse con un' oracolo da suo pari. I giovani banno veduto il lume; e quale è quello, che non arrivarono a scoprire i vecchi: in modo tale, che si possaaggiungere con quell'altro Profeta, effersi verificato degli uomini antichi, avere essi solamente sognato, laddove i giovani sono stati molto svegli, ed hanno avute delle visioni, come di giorno. E però a questi foli moderni è comparita la verità della Storia, stata da tanto tempo occulta agli antichi, perche troppo corti di vista trà le nebbie del tempo passato: mà altrove più opportunamente discorsi sù questo punto; per ora basta avere accennato qualche cosa: e ritornando al proposito, di cui tratto, resti concluso, che lo spirito della devozione, la

#### Libro III. Capitolo XXIX.

quale professò in maniera singolare verso il S. Padre, il Giustiniani, vive non solo divisa, mà moltiplicata ne' figliuoli del medessino Beato Paolo: perche sì bene a maraviglia sono zelanti in tutte le forme dell'onore del commune suo, e nostro Patriarca S. Romualdo.

# Amicizia del B. Paolo Giustiniani con S. Gaetano, ed altri Uomini di infigne virtù de' suoi tempi. CAP. XXX.

🕆 L B. Paolo Giustiniani non ebbe sola devozione con i Santi, e Bea-I ti del Cielo: proccurò amistà particolare con gli uomini di insigne virtù de' suoi tempi; e anche quì in Terra, questa io stimo assai più, che quella, la quale ebbe con Sommi Pontefici, Porporati, Arcivescovi, e Principi. Perche sù gratissimo a Leone X., e Clemente VII. dalli quali ottenne quante grazie seppe desiderare,e chiedere in avvantaggio della nostra Religione, e Congregazione sua, siccome abbiamo mostrato nel primo, e secondo Libro della sua Vita. Fit sommamente stimato dal Cardinale Lorenzo Puccio Fiorentino, Protettore dell' Ordine Camaldolese. Questo Eminentissimo, quando avveniva, che avesse d'abboccarsi seco, tratto dalle sue amabilissime, ed edificanti maniere di conversare, non poteva contenersi di non baciarlo in fronte più, e più volte, ancora alla presenza d'altri. Una volta l'onorò di averlo a pranso seco, insieme con un Vescovo, e li diede la precedenza, rispettivamente a questo: tanta era la stima, che ne aveva. Con li Signori Cardinali Bernardino Carvagiali di Spagna, Marco Cardinale Elvezio, Antonio del Monte, e Bernardo di Bibiena ebbe il Giustiniani amistà particolare; e da essi sù protetto essicacemente in varie gravi contingenze della sua Congregazione, per il merito di quel concetto, che avevano della di lui virtà, e pietà Religiosa. Cosmo de' Pazzi Arcivescovo di Firenze, e Federico Arcivescovo di Salerno, che fù poi Cardinale, rimirarono il Giustiniani con un rispetto particolare di venerazione, affetto, e stima distinta. Come pure Simonetta Fregoso, e Ottavio suo fratello, che governò la Repubblica, Doge della medesima, come mostrano le lettere dello stesso Simonetta scritte a Paolo. Che dirò poi, quanto fosse amato, e stimato dal Duca Francesco Maria della Rovere, a cui il B. Paolo Giustiniani tenne al Sagro Fonte del Battesimo in Urbino, il suo Primogenito, conforme già si è scritto, come pure della Duchessa sua Conforte? nell'Archivio di Rua fi conservano ancora in oggi Lettere di detti Principi, molto affettuose, e piene d'ogni rispetto verso il medesimo. Finalmente Giuliano de' Medici, fratello germano di Leone X. praticò una fina amicizia con questo B. Servo di Dio, con cui Fff

to

10

410

ebbe tanta inclinazione di spirito, che andando al Sagr'Eremo nonvoleva dormire in altra Cella, che nella fua, dove buona parte, non solamente de' giorni, mà ancora di notti, passava seco in famigliari ragionamenti. Acciò poi non si pensi alcuno, che questa amicizia fosfe alla fecolaresca, di niuno avvantaggio spirituale al Principe, e di molto pregiudicio all'Eremita, portarò una lettera dello stesso Giuliano, nella quale così scrive. F. Facto cariffimo. Non vi porria dire, con quanta mia consolazione io ablia ricevuta, e letta una vostra, di che, contutto il cuore virendo grazie, pregandovi per quinto amor mi portate, che sò esere assai, che vogliate continuare, quando abbiate la comodità, & fecondo, che sono li patti nostri, vi prego, che senza risserva, & liberamente mi scriviato, perche sebene non ne cavaste tanto frutto, quanto saria il bisogno, & il desiderio nostro, pure in qualche parte mi fanno altro da quello, che sarei. Di questo vi accerto, che tanto volontieri leggo le vostre, quanto io parlassi con voi, e volesse Dio, che non mi fosse l'adito di visitarvi impedito, che più, che non pensate, spesso mi rivedereste. In una sua poi dice di averli fcritto, ma non avere ricevuto risposta; parlando poi delle lettere del Giustiniani foggiunge: Se anco andassero smarrite, non importa, masfime sapendo voi, quanto vi abbia in memoria; Bene a me importaria il non ricevere le vostre, che di qualche frutto potriano essere, perciò non vi rincresca caro, ed amato mio Paolo lo scrivere al vostro Giuliano, il quale delli ricordi vostri allor pensa pur quello sia . Sforzomi nelle disgrazie mie offervare li ricordi vostri, ma tanto sono inviluppato negli errori, che poco mi fido di me medesimo in ogni cosa, perciò ricorro all' ajuto di chi meglio di me merita di essere udito. Da questi sentimenti chiaramente scorgesi, che l'amicizia del B. Paolo Giustiniani non era di mera ambizione, ma di edificazione, e che niente perdeva dell'effere suo di Eremita, mentre anzi guadagnava qualche cosa del Prencipe, acciò fosse meno secolare di quello, che saria stato, se non li fosse stato sì amico. Per tanto da così fatte amicizie deve raccogliersi in lode del B. Paolo Giustiniani, che la sua virtù, e fantità non era di leggiera. tintura, mentre al mio parere non vi è copella, che meglio provi la finezza della Carità di chi protesta singolarità di costumi, quanto è la famigliare conversazione con Grandi, con profitto, e miglioramento di questi, senza un minimo discapito del Religioso, che con essi tratta, essendo molto difficile il trattare domesticamente alla lunga con persone, che per condizione della loro nascita, ò posto professano vanità, il mantenersi affatto liberi degl'attomi di quella polvere, che sempre s'alza nelle Camere, e Gabinetti de' Grandi. Che però se il B. Paolo Giustiniani era sì amato da' Principi, che ammiravano la di lui pietà, quanto sarà stato in grazia di quegli, che al suo tempo professavano Santità, ed avevano di lui cognizione. Questi gl'erano amicissimi,

ed egli d'essi viveva devotissimo, procurando d'infinuarsi alla loro confidenza, come sece con alcuni, delli quali dirò in appresso, essendo questi il proprio soggetto del Capitolo, che si scrive, e de' quali è cosa degna il sare particolare menzione, perche alla sine l'essere in molta grazia de' men buoni, è più tosto fortuna, che altro, ma l'arrivare all'amistà co' migliori, è un merito della propria virtù, che arriva a farci conoscere, ed amare da quelli, che non amano, se non appunto pel merito di una virtò melto har.

merito di una virtù molto ben conosciuta, e singolare.

10

gli

ra

e-

e,

la

la

to

tas

00

tà,

re

lo

3 ,

10

11 >

Già nel Libro antecedente si è veduto, che il B. Paolo Giustiniani si trovò in Roma in compagnia di S. Gaetano, e quegli altri, i quali vivevano con esso lui, e sotto la sua spirituale direzzione, figliuoli del di lui spirito, e perciò insieme con essi visse molto tempo, per isfuggire, se era possibile, la calamità di Roma, della quale a bastanza si è parlato a suo luogo nel mentovato Libro, ma che poi non potettero scansare; così disponendo la Divina Providenza, acciò maggiormente si conoscesse l'oro fino di quella virtù, che smaltava l'anima di questi suoi Servi. Sicche bastarebbe qui accennare questa fanta lega., per additure in breve una grande amistà del Giustiniani con un drapello de' primi uomini del suo tempo, quali surono le prime pietre sondamentali di quella grande Religione, che con maniera particolare. può chiamarfi della Divina Providenza, giacchè il suo Santo Institutore, e Patriarca S. Gaetano la fondò non con altro assegnamento, che con quello, che alla giornata gl'avesse ella destinato per mezzo dell'altrui pietà al sostentamento de' suoi seguaci. Tuttavia è cosa ragionevole il fare quì menzione distinta del medesimo S. Gaetano, e suo Padre spirituale D. Girolamo da Solona di nazione Spagnuolo, uomo di grande spirito, e basti dire Padre spirituale di un tanto Figliuolo, quanto fu un Gaetano Tieneo, una delle prime Stelle, che risplendino nel Cielo mistico di S. Chiesa ne' segni de' Patriarchi, e de' Confessori. Di quest'uomo pur li Scrittori hanno fatta quella giustizia, che richiedeva il suo merito: ma pure è certo, che sti degno d'essere commendato alla memoria de' posteri con qualche maniera distinta, se non. per altro motivo, per questo almeno, che, come hò detto, meritò d'effere Padre spirituale d'un S. Gaetano. Con questo soggetto adunque carteggiò il nostro B. Paolo, e per quanto apparisce da una longa lettera, se non anzi trattato de Religione eremitica capescenda. riportato in gran parte dal nostro P. D. Giovanni Trevisano, procurò di averlo nella sua nova famiglia Eremitica di S. Romualdo, mail P. D. Girolamo chiamato da Dio per altre strade, li rispose, come vedesi nella seguente lettera : essa è copia sedele d'un autentico originale, che si conserva anche al dì d'oggi in un Reliquiario nella Sagristia di S.Clemente di Venezia. Lo stile non è quale usano di presente i nostri, che si chiamano letterati: porta seco molta semplicità, parte propria

Fff 2

12 Vita del B. Paolo Giustiniani

del suo tempo, e parte dell'ingegno di un Autore Spagnuolo poco pratico della lingua Italiana, che scrivendo ad un amico spirituale di confidenza, lasciava che la penna scorresse dove, e come l'impeto del

proprio spirito la porta. La lettera è la seguente.

C. in Xpo P. Reverende. Grazia Dñi Ihi, & ejus pax sit semper in cordibus nostris &c. In die Circumcisionis D. N. J. Christi. Horeceputo una di V. P. la quale me è stata gratissima, & rengratio el Señor, che così mi ha voluto consolar in questo primo di dell'anno, vedendo quanta cura ha di me, cum sic inspiret in cordibus servorum suorum, ut fundant continue ad ipsum preces pro me misero, & omni beneficio indignissimo. Ipse sit laudatus amen. Certo non sperava per adesso questa confolazione. Caro Padre io vi rendo con tutto il cuor mio, quante grazie posso, per la memoria, che havete havuto, & nunc habetis de me; & certo considerando li miei secreti dell'anima mia, spero, quod Spiritus Sanctus, qui ubi vult spirat, ve ha toccato il cor , perche abia io per mezzo vostro qualche lume contro tanta tenebrosità, quanta è in l' anima mia . Deus scit, come vorria star præsentialiter con V. P. & descoprirve le mie insopportabile miserie, & imperfectione; ma però non dimittam faltem per litteras dire quello, che senza scandalo del prossimo, se possa manifestar, in caso quo questa lettera venisse in manus alicujus . In questo mezo V. P. si dignarà pregar al Señor ( se sarà in questo servito) me dia grazia, possa visitarvi personaliter, quando a lui piacerà. O P. precordialissime, non farò conto di parlar con voi, quanto cum homo, ma quanto Xpo in voi, sperando anchora in lui, se degnerà rispondermi per mezo vostro, quello sarà salutifero a l'anima, tanto inferma, & orba. Sono qualche anni, che Dio per sua bontà me da desiderio di servirlo, & infimul cum desiderio, grande opportunità di metter tutti li affetti mici in solo lui, perche mi ha liberato da tutti parenti, & amici carnali, che potessero essere qualche impedimento a questo disegno di sù servizio, sempre me visita con ogni comodità temporal, & ogni buona compagnia de' fervi di Xpo, perche in solo lui amandolo, avia de esser sollicito, e come buon Padre me visita spesso, con certe infermità corporale, le quali non me prestano impedimento a alcuna cosa, che sia al suo santo honor: ma ben'impedino, che la mia sfrenata volontà non sia così libera a li suoi appetiti inordinatissimi. O Signor mio Redemptor in que' abisso sò entrato, in voler narrar qualche partizela de li tuoi benefitii, a me partiir ultra de li geneli, per tua grazia, e pietà concessi. Dammi Signor gratia, che li possa narrar a ti, ringratiandoti con tut to el cor, che spero non ti sarà fastidio il sentirli, come seria fastidio a li homini, li quali amano la brevità. O caro Padre, io vi dico in verità, e non per simularve bumilità, che io me trovo el più privo de ogni virtà, che credo, che sia creatura in questo mundo. Io non conosco el mio Señor; Io penitentia non la faccio; Gusto in la Oratia-

tione pœnitus niuno; In Sacrosancto Sacrificio Altaris più duro, & seco, che un ligno. Le operatione esteriore, che il Segnor me fa far per sua gratia, le faccio con grandissima impurità: non li dò così la pur Lo. gloria, come potria, con sua gratia; Li affetti sensuali più vivacissini che mai: Vedendo enim tanta miseria, & confusione, spesse volte sa stato temptato di venir in qualche Religione, almanco fusse forzato a far per forza quello, che potria far per volontà, se volese, ma è tanta la mia impotentia, per la continua debilità corporale, & tanta la sterilità, & aridità della mia anima, che mai me ha bastato l'animo (ne me basta) per far simile salto. Conosco bene, che la potentia del Signor. è tanto grande, che per sua misericordia infinita supplirà ogni desfetto, & impotentia mia, ficut sæpiùs operatus est cum multis Servis suis.; ma timeo, che cùm sit, che io per li mei ingratitudine a la sua Mustà tanto odiofe, non merito questo dono., se simil mutazione facesse, 🔗 Dio non facesse qualche miracolo sopra di me, mi troveria in grande affanno, vedendomi là con tanta inabilità, & sic esset quoddamodò temptare Deum. E pur credo, che secundum duritiam cordis mei, & quamplures malos hitus contractos in corde meo, videtur mihi nihil fore salu. brius animæ meæ, quam abnegare omnimodam voluntatem meam in manus alicujus vice Christi ipsam suscipientis, & gubernantis, maxime, che mancando in mi spiritu, ogni perfectione, ho sempre qualche exercitio exterior cum proximis, & multe cose, in quibus implicor: sortiscono effetto, per la bontà divina, de aqui son sempre combattuto. forte dal spio de la superbia, & vanaglă; perche li homini vulgari, che mirano in facie, e mi stimano sempre più di quello, che è in verità & sic quatior laudibus corum. Ve lasso pensar lo stato miserimo de mia Anima, che certo me trovo in tanta confusione, che me vorria metter sotto terra qualche volta, vedendo per una altra parte la mia inutilità, & impurità. O Pr. amatissimo, de quanto setor, & puza credo ve sarà questo unquento, que così ho composto con li materiali de mi miseria. Ma perdonate, e non crediate questa, fin que trovi altri boni materialz de spuăli gusti, & sentimenti dolcissimi, & odoratissimi del dolcissimo, & mellistuo amor divino, non posso parlar in scriver altro, che de quello, que io ho, & non me ne curo, que questa lettera sia veduta per tuto. el Mondo, cum sit, che li mei imperfectione sia patente a Dio, 🔗 a tutta la sua chorte Celeste; almancho quelli, che pensano de me qualche bontà fusero certificati de la verità, e non fusero ingannati. Ho voluto far quì esta confessione, tanto sicome fuse a li piedi vostri. Per il singue precioso del nro Señor por noi sparso, V.P. avete misericordia de a tanta mia miseria, & ve dignate pregar Dio, mi voglia absolver de tanta confusione. Spero in Xpo benedetto, farete el osficio, perche quello sptu, que a mi me sforza a manifestarveli, quello medesimo per la charità ve sforzarà a aver compassione di me. Iastà in Padova, si la P.V.

n

ito

10-

110

100

18=

20%

1600

16-

10

piis

73-

2716

Vita del B. Paolo Giustiniani

me vorrà scriver, me saria gratissimo, & scrivete pur li beramente ciò, che el Segnor ve inspirarà, & non restate per paura di scandolo, che possa succeder, che diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum, & mandate la lettera a Venetia a uno figlio mio spirituale, grande Servo del Señor, qui dicitur M. Gaetano da Thienis, al rivo del spu sto, al ponte de sto Gregorio in Cà de Motto; overo a la Mag. di M. Benedisto vostro cugnato, el quale è suo grande Amico. Al mio carissimo in Xpo M. Galeazzo mille salute, bramo sia cum Xpo crucisixo, & meam intentionem suis Orationibus commendo. V. P. me rescriba quamprimum poterit, & interim precor adjuvate me; quia fame pereo, & valete, Deus pacis aptet in omni bono, ut facias esus sanctissimam voluntatem. In Padua 2. die Januarii 1523.

D. P. V. R.

414

Frater, & humilis Filius. Hieronymus de Solonna miser psbr.

Dalla prefata lettera si conferma in primo luogo, quello che abbiamo detto, cioè, che D. Girolamo da Salona fu Padre Spirituale del Santo Patriarca Gaetano; poi si addita la qualità del suo spirito di molte virtù singolarmente arricchito; in terzo luogo si conosce la confidenza grande, come pure la fomma stima, in cui era presso lui il merito del P. Paolo; finalmante abbiamo dalla stessa lettera motivi non piccoli di credere, che tra ambidue corressero molte lettere degne del loro spirito; Laonde l'amicizia d'ambedue non su una semplice conoscenza, ma un commercio ben confidente di Cristiana Carità, con la quale queste due anime a vicenda s'accendevano, ed infiammavano, come carboni vivi uniti insieme, nell'amore santo di quell'Iddio, il quale solo è principio, mezzo, e fine della vera amicizia, da non ritrovarsi ordinariamente, che tra gli Uomini di virtù vera, e chedesiderano d'avanzarsi nella persezione Cristiana. Ma se tra il nostro B. Paolo fu tanta amicizia con il P. spirituale di S. Gaetano, non fu minore questa in lui, ed il medesimo S. Gaetano.

Erano ambidue nati Sudditi del medesimo Principato, quale è il Serenissimo della Repubblica di Venezia. Benche il Giustiniani era nato nella medesima Città Dominante, come dicessimo a suo luogo, e Gaetano nella Città sua suddita Vicenza. Città nobile per molti titoli da comendarsi, ma insigne con maniera particolare, per averedata la culla ad un sì grande Santo, e Patriarca. Incominciò la loro amicizia in Padova, dove si trovarono ambidue giovani alli studi di quella Università. Fu interrotta in quanto all'esterna communicazione per qualche tempo, per la divisione che seguì tra le loro persone, quando il Giustiniani rinunciato il Secolo, si ritirò in Religione a farsi Eremita Camaldolese. Ma risvegliossi più viva, e persetta di prima, quando incominciando il Giustiniani a dilatare per l'Italia l'Institu-

to Eremitico del Patriarca S. Romualdo, intese che ancora il buon. amico suo Gaerano molto si rendeva benemerito presso Iddio nelle fatiche più grandi, e assidue, con le quali s'impiegava a benesizio di molti: quindi amando egli di averlo Compagno, e Cooperatore. nella fua novella Congregazione, che alla giornata andava con les Divine benedizioni crefcendo, prevenne il medefimo S. Gaetano, rallegrandofi con esso lui del bene che operava ne' Popoli, ed invitandolo all'Eremo, quando a lui fosse paruto la vocazione conforme agli impulfi di quello spirito, che già in esso cotanto mirabilmente sperava. Non abbiamo la lettera del Giustiniani, abbiamo tuttavia la risposta del Gaetano, il di cui Originale si venera, quale è meritamente, come una grande Reliquia nell'Archivio di Rua. Lo stile è molto simile a quello del suo P. spirituale D. Girolamo, e. con qualche parola nativa, che puole parere barbara ai dilettanti più delicati del bene scrivere de' nostri tempi. Tuttavia non potrà non piacere agli Eruditi i quali stimano l'antichità, e godono averne il faggio, che fia autentico, quale certamente ponno avere nella lettera, la quale si è lasciata nella sua nativa semplicità, lingua, o ortografia, per effere in tal guisa più venerabile, e senza suco, ma tutta pietă, e candore di puro spirito, ed è la seguente.

Lettera di S. Gactano Tiene al Padre D. Paolo Giustinianà Eremita Camaldolese, fedelmente estratta dall'originale. Xhs. M. F.

Rde in Chto Pater, & in ipfo observande.

Ramo a V. P. P. la fanta spirituale circumcissone, della quale hoghè Cœli, & Terra lætantur: & a me se conviene etiam usurla sempre, & per esser questo il suo proprio jorno, bramo V. P. me conoscabene, & non con li ochì, & oreghie corporale: Mala cosaè, quando nomen præcedit virtutes, a me tocca questo, e at mio Signore, el qual'a me sa come alla Samaritana per sua s'imcomprensibile bontà, perbrama, che ha de sar, che io non sia cana vacua, va cercando servisioi, che me porgan mezzi di virtà & c. laudito sia sempre & c. V.R.P. con la sua humana lrä ha visitato me, & dato materia de corer avantis sentendo, che el mio Signore voria, che susse come crediti, & diti, che io sum. Spesso me sà tal admonition, & pur stò. Essendo V.P. alla Solitudine, sò che ben intende quanto importa, e che il si stà per adjutar quelli, che comhatton alla Campagna. Pregati mio Padre Reüdo el pio Signore, che faccia sia mia Vocazione, & non propria direstivne quella, qual hò, & si s'è tal, che non curam in vanum, sed compræhendam a gloria del mio Signore, & non per altro.

00

Impetratime Prë mio Reverendo dal Signore, che sia fatto degno

116

de esser sotto soi santi piedi nel corpo mistico, pianta qual non apare, & pura unita, & si è tutto Iddio, senza el quale boime: 6. la quale unione non sum nisi nihil. De me satis superque; Solum dirò, che essendo stato prevenuto dalla major charità vra, forza è tal qual sum, & serò, haver quella nel core; se mai verrà affocato, adjungera foco a foco. & ringratio la charita vrã della offerta in ajuto della mifera. mia anima; gratia sia al motor, & Cor, & a vostra Chia dia lui rettributione in centuplum &c. Io non son già quello, che in studio sia stato in dubio conosuto, licet li sia stato, ben bò io veduto V. P. R. in Roma mà non parlato; Nè volgo dir de V. P. altro, salvo che bramo sia perfetta in la Vocatione sua, & potius plena virtutibus, quamnomine. Io per me assai me sum attristato per sentir la differenza, che era fra V. R. P., & quello altro servo del Signore, & licet excusas se tuti, tamen damnava come misero tutti dui. Laudato sia. Xpo rex pacificus. Per diverse vie hò sentito de V. P. R. Ira, quale per una, che me fu dito, che quella aveva comenzato vulgarizar Joan Casiano, ma che non seguitava. Et certo, se io fosse stato audace, heria alhora con una mia stimolato V. P. R. Hora non lassaro passar tal'occasione, poiche V. P. se offerisse tanto humanamente; ago quod Xpi est, non quæ mea petam. Supplico, che piacendo al Sommo Dio, V. P. abbraza, & perficiat tanta fanta, & utiles Opera, in la quale per quello che ione comprehendo [come ciecho] li trovo un prato pien de ogni virtù reale; & una zappa, e coltello da tagliar, anzi strappar la radice de vitii. Ben è vero, che uno degno Pr, vero discepolo di questo maestro, alias me disse, parlando di vulgarizar questo per man de uno docto. Certo chi vorà ben tradurlo, bisognerà prima abia la praticata intelligentia, aliter non reusirà. Spero nel Signore, che forse tal Opera sia reservata a V. R. P. la quale ha la scientia aquisita, & poi la pratica, tal che mastichard ben li grossi bochoni, de forte che etiam parvuli saturahuntur : del che bò gran desiderio, per adjunger al tepido stato della età nostra anchor questa esca da impizar foco . O Dio , che fai , Venisti , & venis , imo stats, ut mittas ignem, ut ardeat, & ecce frigus, pruina, & glacies . Non è possibile, che questa facela ardente de questa consecrata Ostia (sia mutata in virtù, o pure è la creatura transumpstantiata in lucifero. Supplicati Pr mi questa gratia, che questo Sacramento sia frustuoso da parte nostra, troppo certo sprezato, d non curato. Sed veniamus ad rem. V.R.P. amore Christi maestro delle virtà, faccia questo zardin de virtà, che ogn'un ne possa pigliar, & che non su più sù tanta alta montagna a quelli, che non hanno forza de ascenderli per la ignorantia &c.

Resta, che io dica a V. P. R. che io bramo li Magnisici vostra Sorella, & Cognato da Kà Gabriele siano Santissicati, assai se affatican per Christo in opere esteriori. Ma non tacebo. Io non faria conto de tutte le spese esteriori, ne' quatrini, se non sono confestate con la salze de

questo sangue sparso con tanto foco d' Amore.

Questa magnifica Città, heu, heu stendum est super illam. Certo non li è chi cerche Christo Crucifixo. Gran cosa, che in tal Città, non ho trovato forse per mei peccati uno Nobile, che disprezzi l'honor per amor di Christo; uno, uno. Hoimè, hoimè. Christo expesta,

niun se move.

112

Non dico, che non li sian de persone de bona mente. Sed omnes stant propter metum judeorum; & si vergognano esser veduti confessare, o communicare. Pr mi, mai serò contento, sin che io non vedo li Christiani andar dal Sacerdote come famelici a cibarse con gran gloria, & non con erubescentia. Sat est. El Magnisico Messier Benedetto è amalato con continua indispositione del corpo, libero da ligame exteriori, è da beñ, & avido al beñ; ma al modo dell'anno 1522, prego Christo facia el 1523, tuto diverso per gloria sua. Amen.

Sum stato incirconciso, & consuso al mio solito. V. R. P. sappia, che così sum in corde, la quale se degne perdonarme, & pigliar el male, & donarlo al dolce sesu, nome che pasce da se li Angeli. Vale

P. Rev. & sis ut mortuus mundo, & tibi vivens in Christo.

#### Venetiis 1523.

#### Die Circuncisionis Dñi

V. R. P. fia prudente al folito
con el Magnifico Cognato, in edificar, & non destruer,
pregando per lui.
E. R. P. Vræ Servus, & Filius
Gajetanus mifer pbr.

El nostro Dño Jero Ispano è in Padoa, con qualche frutto spirituele, li ho mandato la lra de V.R.P. la quale sò li sarà jucundissima, perche lui & io havemo la Persona vostra in observantia più mesi sà.

Mansione. Fuori.
R. in Xpo P. Dño Dno
Paulo Justiniano Eremitæ
Camaldulensi mihi plurimum
Observando.
Sul Monte de Ancona.

Tale è la lettera di S. Gaetano al nostro B. Paolo Giustiniani, e da essa raccogliesi, che ambedue surono in Roma avanti la disgrazia.

Ggg

da

da loro patita nel Sacco, in quel tempo appunto, nel quale il Giustiniani vi si portò per difendere la Causa degli Eremiti di Camaldoli, contro quelli, che volevano alterare il Capitolo Generale dell'Unione riferita nel primo Libro, e per ridurre ad ogni migliore termine di convenienze ragionevoli le pretenfioni del P. Generale D. Pietro Dolfino: negozio, che avendo da ambedue le parti molti, e potenti partegiani, dovette dare materia di vario discorso, nè tutti quelli, che ne parlavano dovevano fentirla ad un modo, ma (all'ufanza) con diversità di pareri, perche non pienamente informati delle ragioni, che le più giuste parevano. Del resto la suddetta lettera fu ritrovata a caso dal P.D. Giovanni Trevisano trà molte altre carte gittate come cose di niun conto, onde ogni uno se ne serviva, come suole accadere nelle case, do. ve niente occorre di prevalersi maggiormente,e con più libertà, quanto delle carte gittate. Piange il suddetto Padre, questo gitto lagrimevole di tante preziose perle non conosciute, e perciò calpestate, come pezzi di vetri rotti, che servono ad impedire, non ad abbellire le Case. Furono ritrovate da questo buono conoscitore del prezioso ancora altri squarci di lettere, e di una specialmente scritta a S. Gaetano in data del giorno di S. Gio: Battista. Incomincia in questo modo.

Quel foco, il quale Nostro Signore GIESV' CRISTO glorioso venne a mettere in terra, nè altro vuole se non ch'ardi, & accendi in modo il cuor nostro, che dalla fiamma dell'amor di Dio sforzato, senza dimora mettiate in opera quello, che lungamente bavete versato nell'animo, il che facendo, son certo, che hà da essere a voi salute, & ad altri esempio, e stimelo a cercar la stessa salute. S'introduce di poi a quanto vuole significare, preso l'argomento dal giorno stesso, in cui scrive, cioè dal giorno dedicato alla Natività fanta del Precursore, e per esortarlo ad abbracciare la vita Eremitica, trà le altre cose, li scrive. Se riguardiamo all'opere di Givanni, egli nelli più teneri anni fuggi le Città fuggi le turbe, fuggi ogni humano consorzio, fuggi la Madre, & il Padre, a i quali era unico, & in senectute generato: nulla curò: nulla. apprezzd: se non piacere al suo Creatore. E se mi addimandasse alcuno, perche fuggi egli le Città, perche fuggi la Casa, e Parenti suoi: ascolti quello, che gli risponde la Chiesa: Ne levi saltem maculare vitam flamine posset. Fuggi per conservar la sua innocenzia, per non maculare la sua conscienza: e se non temeva maggiori peccati, temeva non errare nella lingua, & fapeva, che d'ogni parola oziosa habbiamo da render ragione. Se adunque Gioanni nel ventre santificato fugge la Città, fugge gli huomini, per non maculare la sua vita di alcun peccaro, che dovremo far noi, i quali bavendo perfa la innocenzia. siamo in molti peccati caduti? Certamente, se a conservarsi fine macula, parve necessaria a Giounni santificato nel ventre, la solitudine, molta più è necessaria (se volemo purgar molte, & varie macule, che pecdi

010

T-

he

le

al

m

30

lo

le

Ja

al-

20

110

ra

il

102

[i=

lal

ad

14-

a-

lla.

16-

...

V a

16-

10-

g=

1418

ر و إa،

150

eca

cando havemo contratte) a noi che siamo nati in peccato, & in prevaricazione siamo vivuti, fuggire tutte quelle cose, nelle quali, e per le quali havemo maculata l'anima. Et sappiamo, che difficile, o forse» poco men che impossibile, & trà quelle versando, non solo dirò mondarci, mà non imbrattarsi sempre di maggiori macule. Mentre piacciano a noi le cose del Mondo, non possiamo noi piacere a Dio, mà se vogliamo esfere a Dio grati, bisogna ad imitazione di Gioanni fuggire il Mondo, & amare la Solitudine. Tanto più quanto più l'Infermo, hà bisogno della medicina per rimovere le infermità, che non hà il sano, per conservarsi in essa sanità. Era libero Gioanni d'ogni servità di peccato, & tamen conversando nella Città con gli huomini, teme di cadere nel peccato; & noi che havendo peccato siamo fatti servi del peccato, non cerchiamo fuggire da questo pessimo tiranno, il quale di di in di più tosto più strettamente ci lega, più duramente ci affligge, & crediamo poscia piacere a Dio? Fin quì l'avvanzo della lettera, la quale si conserva nell'Archivio di Monte Corona

Non abbiamo la risposta di S. Gaetano a detta lettera, non ci mancano però altre repliche del Giustiniani, abbenche imperfette. nelle quali ad istanza del medesimo S. Gaetano li descrive minutamente la maniera del vivere austerissimo, ed esemplarissimo de' suoi Figliuoli spirituali; laonde sempre più probabile si rende, che quel grande Patriarca non ancora certificato della Divina volontà fopra la sua persona, avesse in pensiere di unirsi al P. Giustiniani; e questo maggiormente si conferma da quello, che passò trà il medesimo Giustiniani, e Gio. Pietro Caraffa, Vescovo di Chieti, che poi sall al Trono Vaticano, con il nome di Paolo Quarto, Pontefice di quel merito, e virtù, che ogni uno sà, ed uno de' primi Compagni di S. Gaetano nella fondazione della fua Illustrissima Religione de' Cherici Regolari. Ora è certo, che con questo ancora ebbe strettissima amicizia il Servo del Signore Beato Paolo Giustiniani; laonde il Padre D. Gioseffo Silos figlio degnissimo della suddetta Illustrissima Religione, nella sua Storia, Iodato il nostro Eremita, come uomo singolarmente. pio, lo chiama amicissimo del Carassa. Abbiamo per argomento convincente di questa fanta amicizia molte lettere scritte vicendevolmente, e tutte sono piene di tante linee, quante righe le compongono, le quali mirano a questo punto, che il P. Caraffa si ritirasse dal Secolo, e fosse suo Compagno nell'Eremo. Sò, che il P. Rhò della Compagnia di GESU' scrittore lodato contrasta con qualche libertà di penna, questa opinione al nostro Istorico P. Lucca Eremita di Monte Corona, altrove riferito, e lodato, mà io lo stimo sufficientemente convinto dalla verità con il testimonio troppo chiaro del suddetto P. D. Giuseppe Silos, che certamente sapeva più le cose della sua Religione, che ogni altro estero Scrittore. Almeno si deve supporre per più informaVita del B. Paolo Giustiniani

to, perche ancora il provverbio comune, più dà credito alla testimonianza di un semplice, che discorre delle cose proprie, che allessentenze di cento Savj, i quali pretendono discorrerla da pratici in cafa d'altri. Scrive dunque il lodato Scrittore Teatino, asserndo sermamente, che il P. Carassa avanti di fare scielta della Compagnia de' Cherici Regolari, ebbe in animo di farsi Religioso trà Monaci Camaldolesi, de' quali era Paolo Giustiniani l'Institutore, con queste precife parole. Et quidem antequam Carassa de Clericorum Regularium son dalitio cogitaret, ad Monachos Camaldulenses, quorum Austor erat Pauliniana anima altri dell'inigente anima altri altri dell'inigente anima altri della compagnia della c

lus Justinianus animo adivit . P.3. lib. 1. fol. 25.

420

Non occorre dunque mettere in dubbio la propensione, la quale ebbero questi due grandi Uomini alla nova Colonnia Camaldolese. che guidava il Giultiniani, bensì bisogna confessare, che la Divina Grazia, siccome alcuni vuole attendino alla propria salvezza nella solitudine, così altri vuole, che procurino, ed acquistino il loro profitto in cooperando al bene spirituale del Prossimo con gli santi esercizi di quella vita, che si chiama attiva. In S. Chiesa sempre vi è stata. la Mistica Rachele, e Lia; quella bella, ma sterile, questa feconda, ma con qualche diffetto, ugualmente amata nulladimeno da quel Giacobbe, che non ha un genio solo, ma del pari bene divide gli affetti suoi per corrispondere senza nota di parziale a quelle anime, che lo amano in carità non finta, benche non lo servino nella stessa maniera. Ne' tempi di questi Personaggi, la Divina Provvidenza che sempre invigila all'ottimo governo della S.Chiefa, voleva rifarcire que' pregiudici, che la condizione de' tempi unita a quella dell'umana natura, che col proprio pefo sempre china come l'acque al più basso, aveva recati nella medefima Chiefa, perche li Contemplativi parevano raffreddati, e gli Attivi sembravano dissipati. Laonde volle, e riaccendere il suoco della Carità in quelli, che professavano vita meditativa, e rinforzare lo spirito degli altri, che attendono alla falute del Prossimo, donando al Mondo Cristiano un Paolo Giustiniani, che rimettesse in piedi l'Instituto Eremitico professato in quel tempo da molti, ma offervato da pochissimi, come si doveva, onde nacquero poi le persecuzioni contro lui, eccitate da quelli Sarabaiti, che abominavano la vera Regola degli Eremiti, quale è quella del Patriarca S. Romualdo; ed un Paolo Caraffa con Gaetano, che fece rifiorire la disciplina Ecclesiastica, di cui è propria incombenza l'affaticare per la falute del Proffimo su l'idea della vita Apottolica, che fu la prima Regola della Chiefa. Laonde prima che gli altri furono concordi nel fentimento di cooperare alla Divina Providenza, la quale vuole falvi tutti, come dice l'Apostolo. Abenche poi per diversi mezzi venissero in essi eseguite le Divine disposizioni. Pertanto non mi dilungherò d'avvantaggio, mentre che abbastanza si è fatto conoscere del nostro B. Paolo, che professo amistà

così parziale con primi soggetti di Santità del suo tempo. Avanti però di finire questo Capitolo, stimo molto doveroso il fare una picciola offervazione su le lettere del S. Patriarca Gaetano, il quale nella. lettera scritta al Giustiniani, in cui nell'ultimo paragrafo si duole amaramente tormentato, e trafitto dal suo ardentissimo zelo in vedere che per un umano rispetto da lui accennato prudentemente in quelle paro. le, propter metum Judgorum, (il che certo fu un parlare in metafora,) i Nobili dell'inclita Città di Venezia fi vergognavano in que' tempi infeliciffimi d'effere veduti a piedi del Confessore penitenti, e al Sagro Altare giultificati commensali degli Angioli nelle Chiese. Ora grazie a... Dio, si è levato questo timore, e la Nobiltà Veneta ha per sua gloria d'effer esempio a' Cittadini nel frequentare i Sagramenti. Forse effetto della grazia, per i meriti, ed intercessione del medesimo San Gaetano, che siccome vivendo quì tra noi tra le altre sue prerogative più fingolari, ebbe questa di promuovere la frequenza de' Sagramenti, così allo spirito de' suoi incliti figliuoli in Venezia molto stimati, ha. ottenuto in Cielo, che con successo avanzino ne' petti Nobili di quella piissima Dominante, quanto egli così ferventemente desiderava per maggiore felicità de' fuoi tempi.

# Le Virtil del B. Paolo Giustiniani lodate da varj Autori; che di lui hanno fatta menzione onorevole ne' proprj feritti. Cap. XXXI.

A lode è un tributo quasi necessario della virtù, e del merito. Siccome il Sole non può paffeggiare il Cielo, fenza quella luce, che fa manifesto lui ugualmente, che tutte le altre cose qui in Terra, così la pietà di Persone insigni nella Santa Chiesa, siccome a benesicio altrui è tutta fuoco, così per se medesima è tutta splendori, che ripercotendo sù le pupille di chi la vede, fa che l'osservino attentamente. che l'ammirino con edificazione, e la venerino con istima, e ne parlino, o scrivino nelle occasioni con lode. Non è dunque maraviglia, se il nostro Beato, benche di umiltà profonda mettesse tutto il suo studio di nascondersi a gli occhi degli uomini, desideroso di solamente comparire ben veduto avanti Iddio, ciò non ostante, abbia fatta una tal comparfa nella Repubblica Cristiana, che chiunque ne ha avuta. contezza, non l'ha mai nominato senza l'onore di qualche elogio alle fue virtu, e al suo merito. Il diligentissimo Scrittore della sua Vita P. D. Giovanni Trevifano, ha con molta accuratezza raccolti li Encomj di questo Beato Servo di Dio, formandone un Capitolo intiero, con questo Titolo: Vari detti encomiastici, Epiteti, ed Elogi gloriosi, attribuiti a diverse doti del B. Paolo Giustiniani; e lo proseguisce in questi termini. E' ben giusto, e ragionevole, che siccome il Beato nasiro Padre fu sollecito a tessersi un'aspra corona di rimproveri, e di Detti, ed Epiteti hassi, e vili, raccolti dallo spirito della sua profondissima umiltà come albiamo veduto nel Capitolo undecimo del secondo Libro: così noi ora in questo Capitolo procuraremo di tessere al suo gran merito una bella, e vaga ghirlanda di detti Encomiastici, ed Epiteti gloriosi, raccolti come quasi tanti, e diversi fiori, dal giardino di molti Autori, da' quali in diverso modo li vengono attribuiti, per dimostrare le di lui virtà, l'eccellenze, le prerogative, e le qualità fingolari, che in esso mirabilmente risplendettero. Corona sarà questa, senza dubbio, assai più vaga, gloriosa, e preziosa, che se fosse d'oro puro tempestata di gemme. Ma perche molte, e grandi furono le doti del nostro Beato Padre, tanco naturali, quanto sopranaturali (come scarsamente s'è dimostrato) però questa nostra raccolta, confessiamo, che sarà parimente scarsa, e non sufficiente, acciò ogni Dote del Beato possi avere il suo debito senso di lode;così per la nostra grandissima insusficienza, come per avere incominciato a raccogliere i fiori troppo tardamente, e che di già avevamo trascursi diversi libri degli Autori, che parlano gloriosamente di lui. Tuttavia speriamo, che quella beata Anima non isdegnerà, in testimonio del divotissimo affetto, che li professiamo, d'aggradire questa, qualunque sia per riuscire, sempre gloriosa Corona; e per andare con buon'ordine, teneremo quello dell' Alfabeto, senza ponervi le citazioni degli Autori, ed i luoghi, da dove saranno stati raccolti i Detti, ed Encomj, perche apporterebbero queste maggior prolissità, che tutto il soggetto principale.

Così il P. D. Giovanni, il quale non ha voluto in questo Capitolo replicare quello, che già con molta diligenza ha riferito nel Capitolo fecondo, e terzo del suo quarto Libro. Ancor'io adunque guardandomi dall'effere inutilmente prolisso, caminerò sul suo piede, e senza nominare distintamente gli Autori da me osservati, e letti nelli dae Capitoli citati, esporrò le maniere onorifiche, con le quali spiccherà la stima, in cui il B. Paolo Giustiniani si trova presso gli Autori, che di lui hanno fatta ne' propri scritti menzione, incominciando da quell'Elogio, che quanto più semplice, e più vero, tanto presso di me è maggior lode del Giustiniani, contenendo un grande Panegirico in due sole parole, le quali sono, che egli fu un'Altro Romualdo. Questo laconismo rinchiude quanto mai si può dire per additare un'austerissimo, e Santissimo Anacoreta, e Patriarca d'elettissimi Eremiti; questo contiene gli altri Elogj, con cui egli da altri viene chiamato: Padre degl'Eremiti del suo Secolo. Ristoratore dell'antico Eremitico rigore. Difensore perperuo dell'austerità Eremitica. Archimandrita diligentissimo. Anacoreta valorofo. Autore, e Protettore della regolare offervanza. Amator grundemente della sobrietà, e parsimonia. Chi lo celebra, come Vomo estatico, e un secondo Elia nella solitudine, e nelli Deserti. Chi lo scrive singolare esempio, e lume chiarissimo della Religiosa

osservanza. Norma di Religiosità, e specchio ditutte le virtà. Finalmente Guida peritissima nella via della salute; espertissimo Soldato. Atleta, e Combattitore nella milizia regolare, e Medico dell'anime, per la cognizione che aveva delle cose dello spirito, e della discretezza, con cui reggeva chiunque dipendeva dalla sua ubbidienza, e disciplina; laonde alcuni lo dissero: Maestro peritissimo per guidare, ed insegnare. Prerogative tutte proprie del nostro Santissimo Patriarca Romualdo, a cui su egli ben degnamente paragonato, danchi ebbe in considerazione il complesso di tutte le sue virtà.

Molti altri poi, che distintamente secero rissessione a quello, che a gli occhi propri appariva più ammirabile, l'anno lodato conforme ancora più precise; quindi considerando alcuni le maniere del suo tratto non meno interno, che esterno, lo differo d'animo dolce, e di offabile aspetto: Vomo di somma benignità, e benignissimo. Altri attendendo al desiderio vivissimo, che aveva dell'altrui salute, e persezione, lo paragonarono ad un'Elia, chiamandolo il bramosa della gloria di Dio, e della salute del Prossimo. Tutto zelo verso la Religione; pieno. di zelo santo, e come fuoco di un zelo fervido tutto acceso. Alcuni ponendo l'occhio della riflessione alla sua maniera di vita austerissima. che intraprese nel principio della sua conversione, e continuò sino alla morte l'anno detto: Vendicatore severissimo delle proprie imperfezioni, ed un instancabile nemico della vita rilasciata, e delicata. Ad altri diede più nell'occhio la Carità, che in tutte l'opere sue mirabilmente spiccava, e questi il lodano, come un Serafino ardente de Amor Divino; ed altri il chiamarono Anacoreta illustre, per l'ardore della sua carità, che portava nel cuore. Fonte di Carità, e d' Umanità verso tutti. Vi furono di quelli, che più ammirarono la. sua astinenza, e dissero, che su un grandissimo nemico della gola, e sue delicie. Da altri su lodato il suo spirito di povertà, come nemica irreconciliabile delle ricchezze, e studioso. Professore non solamente. della povertà, ma della nudità ancora di ogni cosa; Amatore della vera Povertà, e tenacissimo osservante della povertà, e nudità di ogni cula. L'amore alla solitudine, e al silenzio su parimente offervato da alcuni, e in commendazione di questa sua così bella, e rara virtù, il confessarono per un'osservatore ammirabile del silenzio, e per un Anacoreta, che mirabilmente risplendeva con un silenzio Divira. A questa bella virtù allude quella statua, che si vede tra quelle d'attri Santi, e Beati suoi concittadini Protettori della Patria, nella Chiesa della Salute in Venezia con questa inscrizione nella sua base. Beatus Paulus Justinianus, cultum justitia silentium fecit, nella quale esprimesi il grande capitale, che faceva della virtù del Silenzio, mentre in esta collocò le prime parti della Perfezione Eremitica, e diceva espressamente, che il Silenzio è una delle principali osservanze, che si devona

0

0

10

111

#### Il Titolo di BEATO dato al P. PAOLO GIUSTINIANI poco dopo della sua morte, è continuato constantemente sino alli nostri tempi correnti. CAP. XXXII.

Inalmente è una grande conferma delle Virtudi, e Merito del Beato Paolo Giustiniani, l'esser egli stato onorato con il titolo di Beato quasi immediatamente dopo la sua felice morte, e continuatoli conflantemente fino alli nostri tempi correnti. Imperocchè in varie guise, la fua memoria è stata onorata con questo titolo, non tanto presso li nostri, e noi altri Camaldolesi, quanto presso gli altri, sì Istorici, che Santorali, sì in Italia, che in Francia, nella Germania, Spagna, e l'o-Ionia, ora con Immagini, ora con Pitture, ora con Statue, ora con Libri Corali, ora con Vite de' Santi, e finalmente con Istorie pubbli. cate con le dovute licenze de' Reverendissimi Inquisitori, e Padri Maestri di Sagro Palazzo, a' quali spetta il concedere la licenza di imprimersi, e pubblicarsi quello, che ne' distretti della loro Giurisdizione si ha da dare in pubblico con le stampe. Morì nell'anno mille cinquecento otto, e nel giorno ventiotto di Giugno, Vigilia de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, suoi particolari Protettori, come abbiamo detto altrove, e due anni dopo fu descritta la di lui ammirabile Vita dal P.D. Giustiniano da Bergamo, di cui si è fatta degna menzione altrove : Uomo morto in tanto concetto di Osservanza, e Virtù Eremitica, che presso alcuni è onorato con il titolo di Beato, come testifica il Padre D. Giovanni da Treviso. Il nostro Istorico D. Agostino Fortunio fa memoria di detta Vita, di cui scrive, che su composta nell'Eremo delle Fratte, e in compendio, in grazia delle virtù eroiche, le quali

risplendettero nel vivere del nostro Beato; e perche queste erano note a tutta la piissima Congregazione da lui instituita, li Padri di essa nell' anno 1538. cioè dieci anni dopo la morte del suo Beato Institutore. nelle prime Costituzioni Eremitiche della loro Congregazione, esaminate, ed accettate in un pubblico Capitolo raunato nell'Eremo d'Ancona l'anno predetto 1538. espressamente s'incominciò a venerare la sua memoria con il titolo di Beato; quindi constantemente da tutti gli altri, i quali tanto avanti il famoso Decreto di Urbano VIII. che rimira la maniera del culto da darsi alli trapassati alla Vita immortale, con fama di Santità lasciata tra gli Uomini, quanto dopo detto Decreto, hanno dato, e mantenuto un fimile titolo al nostro Paolo Giustiniani. Imperocchè nell'anno 1579, furono stampati gli Uffici della B. Vergine per uso de' Monaci, ed Eremiti Camaldolesi in Firenze, e ristampati in Venezia dopo sette anni, coll'indice de' Santi, e Beati del nostro Ordine, e in ambidue si legge : B. Paulus Justinianus Fundator Congregationis Eremitarum Sancti Romualdi, five Montis Goronæ. Nel principio del Secolo passato, l'anno 1611. si stampò in Roma l'Ufficio piccolo del Padre S. Romualdo, esaminato ed approvato dalla Sagra Congregazione de' Riti, sotto li 25. di Giugno, ed annesso a detto Ufficio fu parimente stampato un Catalogo latino de' Santi. e Beati Camaldolefi, e tra questi leggesi il medesimo, che negli Uffici della B. Vergine nominati di sopra, Beatus Paulus Justinianus Eremitarum Montis Coronæ Fundator . E questo medelimo Ufficio fu ristampato in Roma l'anno 1653.

Il Zelo de' Monaci Camaldolesi per onore della propria Congregazione pensò l'idea di un'Albero intitolato: Vitis Camaldulensis, freggiato come di tanti grappoli d'Uva di Paradiso, di piccole Immagini rappresentanti diversi Santi, e Beati, Figliuoli tutti Spirituali del nostro comune Padre, e Patriarca S. Romualdo, con in mezzo d'essi in figura quadra grande, l'Immagine del Beato Michele, Autore della Sagra Corona del Signore. Ora tra queste piccole Sagre Figure ha il suo luogo anche quella del gloriofo Fondatore della Congregazione degli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona, e fregiata con questa breve inscrizione Beatus Paulus Justinianus. Su l'idee predette in diversi tempi sono state scolpite in Rame in forma d'Albero li mentovati nostri Santi, o Beati, con l'immagine del nostro Paolo Giustiniani, e semprecon l'Iscrizione Beatus Paulus Justinianus. Cost in Roma su stampato quest'Albero l'anno 1596. Lo stesso Albero con qualche mutazione d'idea, ma con la fostanza, e numero d'immagini su stampato in Brescia l'anno 1646. laonde ancora in esso vedesi l'immagine del B. Paolo Giustiniani di inscrizione Beatus Paulus Justinianus; ed un'altra più grande con il P. S. Romualdo in mezzo, fu stampata l'anno mille sei-

Hhh

cento cinquantatre in Roma, e dedicata all'Eminentissimo Sig. Cardinale Protettore dell'Ordine Camaldolese, con l'effigie del Boato Paolo Giustiniani, onorata col titolo Beatus Paulus Justinianus. Ne abbiamo noi altri Monaci Camaldolesi il Rame nel Monistero di S. Gregorio, e ne facciamo fare le copie a nostro piacere, come è se-

guito ultimamente nell'anno 1718.

Oltre la detta picciola immagine stampata in corpo con altre,nel principio, se ne sono formate altre più grandi e separate, come quella, che è quì in Roma, dissegno dell'Acorsi, e intaglio dell'Oddi, la di cui idea non poteva essere più bella, per esprimere, e l'essere egli stato Fondatore infigne di una offervantissima Congregazione, ed il compilatore della Regola Eremitica , come s'è detto a suo luogo . Finalmente ancora in Venezia verso la metà del Secolo prossimo scorso, su ideata, e stampata un'altra immagine assai più grande, ma ancor essa. con il titolo di Beato

Nè folamente su le carte vedesi l'immagine del nostro Beato, ma eziandio in pittura su' quadri, non parlo di Case private, ma che sa veggono nelle Chiese pubbliche, come tra l'altre in quella di S. Cristoforo in Venezia, detta la Madonna dell'Orto, de' PP. Cisterciensi, dove in una Cappella a mano finistra nell'entrare, vi sono dipinte nel muro le immagini antiche di molti Santi, e Beati, e tra essi vedesi ideata al naturale quella del nostro Beato, caratterizato con questa iscrizione Beatus Paulus Justinianus. Finalmente ancora in rilievo vedesi l'imagine del B. Paolo Giustiniani, nel famoso Tempio della Salute, fabricato l'anno mille seicento trenta dalla grata Pietà della Serenissima Republica di Venezia edificata, e confagrata alla gran Madre di Dio in rendimento di grazie, per essere stata quella Città preservata dal flagello della pestilenza, con cui Iddio aveva percossa quasi tutta l'Italia, non senza una speciale protezione Divina. In questo Tempio surono alzate, e poste nelle sue Nicchie belle statue di Santi, e Beati Cittadini di Venezia, per fignificare, che l'intercessione di essi aveva ottenuto dalla Divina Misericordia di godere persetta salute, quando tutta l'Italia era stata agonizata per la pestilenza, ora tra queste vi è quella ancora. del B. Paolo Giustiniani, con la inscrizione su la sua base, Beatus Paulus Justinianus, accompagnata da quel motto, Cultum justitie fecit silentium, di cui ho parlato di sopra non è molto.

Che diremo ora degli Istorici, li quali hanno nelle loro erudite fatiche, in parlando del nostro P. Paolo, onorato il di lui merito, e virtù con il titolo di Beato. In Monte Corona vi è un libro con la nota dell'anno 1594, ed incomincia. Vita Beati Pauli Justiniani Fundatoris Congregationis Montis Coronæ. Il nostro P. D. Silvano Razzi Scrittore celebre delle Vite de' Santi, e Beati Camaldolesi fa distinta. narrazione della Vita del B. Paolo Giustiniani, e quest'opera fu stam.

2,27

pata l'anno 1601. Da ll a sette anni il P. D. Tommaso Minio suo Conprofesso, e Concittadino Fiorentino, Autore grave di molte Opere erudite, spettanti all'Ordine Camaldolese, pubblicò il Catalogo de' Santi, e Beati del medesimo, e tra questi Beati annovera il Giustiniani così scrivendone. Beatus Paulus Justinianus Venetus, Eremitu sacræ Eremi Camaldulensis, & Fundator Congregationis Montis Coronæ. Il P. D. Lucca Spagnuolo nella fua Istoria Romualdina descrive la Vita del suo Padre Giustiniani, e sempre lo nomina con il titolo di Beato. Quest'Opera vidde la luce pubblica col beneficio della Stampa. l'anno 1587. II P. D. Giovanni Castagnizza scrisse la Vita del P.S.Romualdo in latino. In quest'Opera viene nominata la Persona del Giustiniani Eremita figliuolo di S. Romualdo, ed ha il titolo di Beato, fu stampata l'anno 1580, in Spagna. La medesima Vita su tradotta nella nostra favella Italiana, e stampata in Venezia l'anno 1605., e ristampata in Firenze l'anno 1671., ed in ambidue queste edizioni si è conservato il primo titolo di Beato. Lo stesso titolo gode in un'Opuscolo stampato parimente in Venezia l'anno 1605, perche l'Autore parlando delle Famiglie di quella Dominante, le quali hanno nella loro Profapia Santi, o Beati, venendo a discorrere della nobilissima Casa Giustiniani, con il Santo Patriarca Lorenzo, ed il B. Nicolò Giusti. niani, nomina ancora il B. Paolo suo consanguineo, e Nipote.

Ma sarei troppo lungo, se volessi distintamente riferire l'Opere de' Scrittori, i quali in vari tempi hanno parlato del nostro Beato, e Glorioso Servo di Dio, e tutti l'hanno onorato con il medesimo titolo, dirò dunque come in compendio ritrovarsi questo titolo presso il P. D. Alessandro de' Marchesi di Ceva nella sua lettera scritta a' PP. Camaldolesi di Toscana l'anno 1610. Presso il Meruli nella sua Istoria Sagra stampata in Messina l'anno 1613. Presso Mario Muzio nelle Vite de' Santi, e Beati della Città di Bergamo, quivi stampate l'anno 1614. Presso l'Autore, che diede alle stampe un'Operetta intitolata dello Seandalo, e del Peccato veniale &c. già composto dal P. Giustiniano da Bergamo, che come dicessimo sul principio di questo Capitolo, descrisse compendiosamente la Vita ancora del nostro Beato. Presso Odoardo Faletti nella fua Opera degli Abiti Religiofi, pubblicata l'anno 1626. Presso il P. Giovanni Severano Prete di S. Filippo in Roma nel suo libro intitolato Pretiosa mortes Justorum, stampato l'anno 1627. Presso al P. D. Constantino de Rossi Somasco, nella Viva del Venerabile suo Fondatore, stampata in Venezia l'anno 1630. comepure presso il Daniele Rosa, che stampò nello stesso anno della Vita, Santità, e Miracoli del Beato (ora Santo) Lorenzo Giustiniani. È come ancora nella Storia Romualdina latina, stampata in Parigi l'anno 1631. dal Reverendiss. P. D. Arcangelo Astivilio, Maggiore degli Eremi di Francia. -

Gio: Pietro de' Crescenzi nella sua Cronica della Nobiltà d'Italia, stampata nell'anno 1639. dà lo stesso titolo al nostro Beato, come pure il P. Giovanni Rhò della Compagnia di Gesù nelle sue Interrogazioni Apologetiche date al pubblico nell'anno 1641. Dopo questi il Conte Giacomo Zabarella nella sua Trasea Peto, e nella sua Aula Zabarella stampata in Venezia dopo cinque anni, ed il P. D. Giuseppe Silos Teatino, che stampò qui in Roma nell'anno 1630. l'Istoria. della sua Religione, ed onorò il merito del nostro Beato, con questo bellissimo elogio. Beatus Paulus Justinianus, Patritius Venetus, Eremita Camaldulensis, Congregationis Montis Corone Autlor, & Institutor, clarissimum Religiosa observantia Lumen, ac perpetuus Eremitica observantia Vindex, admirabili Vita sanctimonia, & virtutum splendore vir cum paucis pius. Nello stesso anno stampo la Camaldula Simone Stavolscki in Cracovia, e tre anni dopo una penna Camaldolefe diede alle Stampe qu'in Roma un Catalogo de' Santi, e Beati del nostro Ordine in un Opuscolo latino, siccome in Huspurgh di Germania il celebre Padre Bucclino pubblicò il suo Menologio Benedettino nell'anno 1656, in cui non folamente sotto il giorno 28. di Giugno scrive Beatus Paulus Fustinianus, ma inoltre dice, Apud Montem Soractem depositio Beatæ memoriæ Pauli Justiniani. Nell'anno 1662. un mio Concittadino, che fu Gio: Paolo Portefani, diede alla luce la Vita di S. Teobaldo Eremita Camaldolese, e nel fine vi soggiunge il Catalogo de' Santi, e Beati Camaldolesi in lingua volgare, numerandovi tra gli altri il B. Paolo Giustiniani, il quale pure nell'anno seguente in un Kalendario Benedettino, Opera di un Monaco Polacco, che lo stampò in Cracovia, venne annoverato tra i Beati dell'Ordine sopranominato. Il Reverendissimo P. Abate D. Guido Grandi, soggetto di quella erudizione, e dottrina di ogni sorte di scienze, tanto Filosofica, quanto che Matematica, e Teologica, come è noto a tutta l'Europa, annovera tra i Beati Camaldolesi il P. Paolo Giustiniani, e lo nomina con il titolo di Beato, nelle sue Disertazioni Camaldolesi stampate in Lucca l'anno 1607. Lo stesso sa il P. D. Filippo Maria Machiavelli Eremita Figlio di questo Beato Padre, nelle sue Apologie Eruditissime, dedicate l'anno 1709, all'Eminentissimo Signor Cardinale F. Vincenzo Maria Orfini all'ora Arcivescovo zelantissimo di Benevento, ed ora per Divina misericordia Sommo Pontefice Romano, conceduto da Dio alla sua Chiesa, acciò col proprio esempio, risvegli in essa lo spirito de' Pontefici Santi de' primi Secoli. Ancora il Padre D. Gregorio Farulli, già da me altrove nominato con lode, nomina fempre con il titolo di Beato il Giustiniani nella sua erudita, e lunga descrizione di Camaldoli, stampata l'anno 1723. Finalmente ancor'Io nella Vita da me stampata qui in Roma l'anno 1724, e dedicata alla Santità del

Regnante Pontefice BENEDETTO XIII. li diedi il medesimo titolo: nell' anno seguente feci fare la di lui Immagine dissegnata, e scolpita da. Rocco Pozzi, e rappresentante il B. Paolo Giustiniani al tavolino in atto di scrivere un libro col titolo Trattato dell' Amor Divino, con la faccia voltata al Cielo, da cui riceve un grande splendore, perchequesti Trattati non si compongono ad altro lume, che al venuto dal Paradifo, e la sua faccia è tutta raggiante di splendori, con l'inscrizione Beatus Paulus Justinianus. E poi questa stessa immagine su scolpita in bronzo, fattane la medaglia di devozione dal famoso Impressore della Lupa. E tutto questo ho stimato mio obbligo di fare, per mostrarmi grato al Beato, di cui, se devo manisestare il vero (come parmi di averne l'obbligo) molti, e gravi motivi mi rendono credibile, che Sua Maestà Divina si sia degnata onorare in qualche modo, per un mezzo inutile, e da niente, come son'lo, questo suo Beato Servo, avend omi effa affistito particolarmente, come io ne sono confapevole, sì nella Stampa, che nella fatica dello stendere la Vita del medesimo, imperocchè incominciata, e avanzata questa, mi ritrovai non leggiermente,e con pertinacia di male, infermo, sicchè pensando a quello, che poteva essere di mia vita, ebbiragione da temerne non poca; ma sovvenendomi l'Opera, che teneva per le mani sul punto di terminarla, e dopo avere considerato, se doveva ardire di raccomandarmi all'intercessione sua, quando fosse in piacere di Sua Maestà Divina, che compissi l'Opera, e la pubblicassi a sua gloria quì in Roma, mi parve di sentirmi a far animo, a raccomandarmi al B. Paolo Giustiniani. Quindi secondando l'interno impulso, espressi come seppi i miei desideri, e le mie suppliche, con l'impegno di proseguire l'incominciato, fino alla Stampa. Confesso, che non era degno di essere esaudito, ciò non ostante, per Divina misericordia incominciai a respirare dal mio male, e presto mi ritrovai in disposizione di proseguire come ho satto, e più felicemente del consueto, quanto aveva incominciato alla prima per mera devozione, terminandolo per gratitudine, e per giustizia, come sembrami doversi fare. Conosco, nè lo dissimulo, di averepregiudicato non poco al merito del Beato, tacendo il tanto di più, che poteva dire di lui, e non dando quel rifalto virtuoso, di cui sono degni isuoi fatti, ugualmente che i detti memorabili, nulladimeno mi confolo alla riflessione vera, che il pregiudizio recatoli dallo Scrittore della sua Vita, abbondantemente li verrà ricompensato dalla dignità, e prerogative di quello, a cui ho avuto la forte di dedicare per riverenza, la descrizione della medesima Vita. Fu in questo Mondo il B.Pao. lo Giustiniani onorato in Roma, con maniera distinta, da' Pontefici, e da' Prencipi. Anche nell'altro ha l'onore di essere Patrocinato in. tutto il Mondo Cristiano, da un Pontefice Benedetto XIII. che raduna in se lo spirito di più Papi, Principi, e Santi, e da un Serenis430 Vita del B. Paolo Giustiniani

simo Doge di Venezia Alessio Mocenigo, che nulla cede alla grandezzu, e alla Pietà d'ogni più gran Principe in Terra, quindi il B. Paolo Giustiniani è riverito, e savorito in Cielo da Grandi, con quella propensione, con la quale su venerato da' medesimi quì in Terra, a maggior gloria di quel Signore, che è la gloria de' Santi, e che gode di essere gloriscato ne' suoi Servi sì Beati, che Santi.

## Catalogo delle Opere composte dal B. PAOLO GIUSTINIANI.

IN conferma delle Virtù riferite, e detti d'altri, stimo bene riportare in Aquest'ultimo Capitolo un Catalogo esatto di tutte le Opere virtuose, scritte dal Beato Paolo Giustiniani; imperocchè da quanto egli ha donato alla Repubblica letteraria, come parto del suo ingegno, spirando esso Erudizione, Dottrina, e Pietà, si fanno a maraviglia conoscere i lumi vivissimi del suo spirito Anacoretico, ed il servore di quella Carità, e persezione di tutte le virtà, la quale tanto è maggiore, quanto è più illuminata, non potendo amare poco chi conosce molto il fommo Bene . Egli fu dotato dalla natura di un'ingegno capace d'ogni scienza, e coltivando colli studi un fondo sì secondo, arrivò selicemente ad effere in genere di fapere uno de' primi letterati del fuo Secolo. Per testimonio d'Uomini eccellenti, da alcuni de' quali venne lodato come un'Oratore disertissimo, quanto al dire, e da alcuni altri quanto al sapere, su commendato come un Teologo persettissimo nelle Scritture Sagre, e ne' Padri. La sua Dottrina non su un Platano, di mere belle foglie adornato, ma sterile d'ogni frutto; fu anzi Pianta feconda di quelle che nascono, crescono, e maturano ogni mese ad utilità del suo Padrone, e fino le stesse foglie sono di una virtù ammirabile a beneficio di tutte le genti, perche il nostro Beato, oltre le belle lettere, che adornano, ed occupano la Gioventu, e oltre le scienze Filosofiche, le quali sono proprie dell'età più avvanzata, ebbe le altre Sacre, studj propri dell'età più matura, e d'Anime, che non per vanità, nè per interesse, ma solamente per desiderio di conoscere ciò, che deve conoscere un Cristiano, e molto più un Religioso, si danno tutte alla lettura de' libri sagri, della più grave, e santa Teologia, sì speculativa, che mistica, ed ascetica, ripieni.

Che ciò sia vero, lo dimostrano quelle Opere, che noi abbiamo, e per memoria, o per copia, o per originale del B. Paolo Giustiniani. Il suo attentissimo Scrittore P. D. Giovanni Trevisano, più volte nel decorso di questa Vita citato, e meritamente lodato, con molta diligenza ne ha tessuto un non breve Catalogo. Alcune di queste sono in lingua Italiana, ed altre in favella Latina. Parimente alcune poche sono già date alle Stampe, e le restanti si ritrovano solamente ne' manu-

**f**critti

scritti suoi avvanzati negli Archivi, e Biblioteche della Religione, ed altrove.

La prima trà le Stampe latine, sono le Costituzioni della Vita Eremitica da lui compilate con molto studio, e fatica, per ordine, e precetto espresso del Capitolo Generale, del quale si è parlato nel Libro primo a suo luogo. Di quest'Opera scrive il Padre Lucca, primo Istorico di Monte Corona nella sua Storia Romualdina, che neque gravitate Hieronymo, nec facundia Augustino, nec felicitate Gregorio cedit: in quo & Austoris ingenium, Artiscis peritia, scientia magnitudo, & omnia pietatis dogmata relucent. Con questa occasione ebbe da rivolgere li monumenti più antichi della Libraria della Gran. Camaldola, molti de' quali si sono di poi per varj casi perduti, laonde egli più de' Moderni su informato delle cose nostre, e perciò è sommamente stimabile quanto scrive da Istorico, pertinente all'Ordine Camaldolese, come che è Autore meritevole d'ogni fede.

La feconda, è quel Trattato dell'Ubbidienza, tanto lodato nel Capitolo XIII. di questo Libro dal P. Guinigi Domenicano, ove si riportano le sue parole, e dopo lui dal P. Negroni Scrittore Ascetico della Compagnia di GESU', che trattando della virtù dell'Ubbidienza, loda la dottrina del P. Paolo in tal materia, dicendo: Hac in replacuit mibi semper dostrina Pauli Justiniani Camaldulensis.

La terza data alle Stampe è un piccolo Trattato per modo di lettera a Marcantonio Flamminio, Uomo dottissimo di quei tempi, nel quale saggiamente discorre della vera felicità.

Finalmente la quarta, e questa è latina, è un Trattato de Officio.

Pontificis ad Leoñem X. Pontificem Maximum.

Queste dunque sono le Opere del B. Paolo Giustiniani stampates le inedite sono quelle, che riseriremo di poi, distinte in trè classi: ponendo nella prima tutte quelle, che teniamo compite: nella seconda, quelle, parte delle quali dall'Autore sono state lasciate impersette, e parte hanno avuta la disgrazia di capitare in mano di chi non essendo buon giojelliere, non conobbe le gemme, che aveva in pugno, laone de ne sece poco conto; quindi in parte perirono per trascuranza degli Uomini, o per ingiuria de' tempi, e così non ne sono avvanzati, che i fragmenti. Finalmente nella terza noteremo quelle, che affatto mancano, ma siamo certi, che dal Giustiniani sono state composte, confessando egli stesso di avere scritte moltissime lettere, e fatte altrescomposizioni sì latine, che volgari, dopo la sua ritirata in Camaldoli sino all'anno nono di Religione, ma non averne tenuta copia, o minuta alcuna.

#### 1 Trattati perfetti latini sono li seguenti.

Enesis Historiæ compendium usque ad Caput 42.
Genesis litterales quæstiones usque ad Caput 30.

3. Genesis Spiritualis expositio usque ad Caput 26. Con altri nove Trattati, che appartengono alla Sagra Genesi.

4. Cogitationes quotidianæ de Amore Dei; e portano il numero di cento.

5. Cogitatio super illa verba: Abnegare sua, & abnegare seipsum.

6. Cogitatio, seu, Oratio post sumptum Sanctissimum Sacra-

7. Cogitatio super illud Psalmi: Allevat Dominus omnes qui corrunt, & erigit amnes elisos.

8. Cogitatio de Justitia, & Misericordia Dei.

9. Cogitatio accedentis ad Sanctissimum Altaris Sacramentum .

10. Cogitatio, quomodò ad Deum possit peccator accedere.

11. Cogitatio, quomodo adhærere homo valeat Deo.

12. Cogitatio fuper Cellam.
13. Cogitatio de Solitudine.

14. Cogitatio de propria ingratitudine ergà Deum .

15. Cogitatio super V. Psalmi: Et pavit eos in innocentia cordis sui.

16. Cogitationes de Lectione, Meditatione, Oratione, & Contemplatione, que maxime decet Monachos.

17. Cogitatio in Psal. 59. V. Super ea verba: ut liberentur dile-

18. Cogitatio super Psalmum 105. Confitemini Domino quoniam

19. Cogitatio super illa verba Cantici: Et sanguinem uva bibe-

20. Cogitatio super verba: Peregrinus & advena sum super ter-

21. Cogitatio, quod ex lætitiis dolores, & letitiæ ex doloribus oriuntur.

Questi Trattati, che portano il titolo di Cogitazioni non sono altro, che meditazioni dell'Autore sopra le materie accennate.

22. Epistola ad quemdam, exhortatoria ad patientiam.

23. Epistolæ ad quosdam dicentes, non licere eo seculo ad Eremum, sive Canobii probationem transire.

24. Epistola ad Quirinum: & Thiepolum, in qua vitam eorum; iuxtà morem patrium actam describit, & modeste reprehendit.

25. Epistola ad Camaldulenses.

26. Epi-

- 26. Epistola ad quosdam, quos revocabat ad vitam Bremiticam.
- 27. Epistola ad Cassinenses de laudibus vitæ Eremiticæ.
- 28. Epistola ad eosdem, ut celebrent Festum S. Romualdi.
- 29. Epistola ad Cardinalem Sedunensem. 30. Quæstio de Dæmonibus, An sint?
- 31. Apologia pro sui, & Fratris Petri Quirini desensione contra maledicentes.
- 32. Apologia ad aliquos, qui eum accusabant molientem reformationem Ordinis Camaldulensis.
  - 33. Expositio Psal. 100. Misericordiam, & judicium cantabo &c.
  - 34. Expositio duorum verticulorum Psalmi 78.
  - 35. Super Pfalmum: Laudate Dominum omnes Gentes.
- 36. Super verba: Convertere, convertere anima mea ad Dominum Deum tuum.
  - 37. Expositio in Psalmum 68. Deus venerunt Gentes.
  - 38. Expolitio in Orationem Dominicam.
- 39. Explicatio verborum: Santtorum Communionem, ad quemdam Episcopum Cremonensem.
  - 40. Opusculum de Conversione animæ ad Deum.
  - 41. Opusculum de quibusdam Hæreticis.
  - 42. Opusculum de Christiana Vita.
  - 43. Opusculum de Præceptis; & Consiliis Evangelicis.
  - 44. Opufculum de multitudine Salvandorum.
- 45. Opusculum de Genealogia Jacob, ex illis verbis. Repulit Tabernaculum Joseph, & Tribum Ephraim non eligit.
  - 46. Opusculum de Christiana vita.
  - 47. Opusculum de Religiosa vita.
    48. Opusculum de Doctrina Christi.
  - 49. Ad servandam cum omnibus charitatem.
- 50. Libellus de servanda charitate etiam cum Inimicis, divisus in partes V.
- 51. Alphabetum Psalmorum, in quo quædam notabilia decla-
  - 52. Quòd Psalterium sit metro scriptum.
  - 53. Regulæ Eremiticæ.
- 54. Comparatio Regulæ S. Benedicti ad Regulas aliorum Sanctorum.
  - 55. Quædam Regulæ Peregrinationis.
  - 56. Constitutiones quædam pro Camaldulo.
  - 57. Disputatio, quòd S. Benedictus usus sit vestibus albis.
  - 58. Disputatio de Tribus Magis.
- 59. Disputatio ad Leonem PP. X. quòd ad Eremiticam vitamocuilibet Religioso licitum sit transire.

434 Vita del B. Paolo Giustiniani

60. Consideratio, an liceat Monacho, & quibus de causis, mutare locum, & peregrinari.

61. Consideratio de Solitudine.

- 62. Consideratio, de eo, quod SS. Apostoli maniseste tradide-
  - 63. Consideratio in die Dedicationis Ecclesiæ ad seipsum relata.

64. Opusculum de Vita Heremitica.

65. Opusculum de Conversione anime ad Deum per pœnitentiam.

66. Tractatus de Beatitudinibus Evangelicis. 67. Tractatus de Cognitione, & Amore Dei.

68. Tractatus de Divina propriæ præferenda voluntate.

69. Tractatus de Vita Solitaria, ad exemplum S. Mariæ Magdalenæ.

70. Dialogus de Vita Activa, & Contemplativa.

- 71. Quod Mors sit optima, & non solum bonis, sed etiam malis bonam esse.
- 72. Quòd non potest esse amicitia inter illos, in quibus non est Divinarum, humanarumque rerum consensus.

73. Quòd unusquisque debet gratias agere Deo de communibus.

Beneficiis, ac si sibi soli collata essent.

- 74. Quòd Peccatori nihil magis convenit, quam sua peccata cogitare, & flere.
- 75. Quòd facile sit a Contemplativa ad Vitam activam descendere, sed è contra ascendere, dissicile.
  - 76. Quòd magis ædificat exemplum vitæ, quàm admonitio.
    77. Quòd fit timenda revelatio de fibi propriis peccatis remissis.

78. Oratio præparatoria ad Psalmodiam. 79. Oratio, ut sciat uti divinis muneribus.

80. Oratio devota ad JESUM.

81. Recollecta annotatio qui scripserant contrà Alchoranum.

82. Cognitio Calcedonensis Concilii.

83. Propositum in nocte Dominica Nativitatis.

84. Forma quædam Confessionis.

85. De vitæ præsentis consideratione, & serutinio.

86. De præsentis vitæ exilio.

87. De impetrandis spiritualibus gratiis. 88. De injungenda pœnitentia peccatis.

89. De Passione Domini.

- 90. Gratias agit Deo, qui se secit dignum persecutionibus, & tribulationibus.
  - 91. Gratias agit Deo, quod se traxerit ad Eremum.

92. Pro Beneficiis receptis.

93. Pro sua Ordinatione in Sacerdotem.

435

94. Rursus pro eadem Ordinatione.

95. Conqueritur de nimio Prælaturæ onere, & petit auxilium à Deo.

95. Flet suas miserias, & peccata.

96. Multa patitur, majora se pati debere confitetur.

- 97. De continua pugna carnis adversus spiritum, & spiritus adversus carnem.
- 98. De tribus causis, propter quas Dei voluntas posthabetur, & non sit.

99. De Vita activa, & Contemplativa.

100. Quomodo Vita Activa, & Contemplativa simul esse possint.

101. Flet tempora præterita malè consumpta.

102. Cupit mori morte Justorum.

103. Cogitatio de reditu Animæ ad Deum per pænitentiam.

104. De Evangelica Doctrina perfectione.

105. De Sermonibus in Joanne Cassiano.

106. Quod non sunt virtutes, quæ virtutes videntur, nisi ad Dei gloriam reserantur.

107. Sermo super verba. A fructibus eurum cognuscetis eos.

108. Sermo de Nativitate Domini.
109. Sermo de Resurrectione Domini.

110. Quomodo verificetur, nos esse homines, & Christianos.

111. Super Librum Didimi de Spiritu Sancto.

112. Super Lib. 4. Origenis de Divinitate Christi, seu de Scriptura, quodà Deo sit.

113. Collecta Annotatio de illis partibus Sanctorum quatuor Evangeliorum, quæ aliquando leguntur, & de aliis iis, quæ nunquam leguntur.

114. Parabola cujusdam Patris habentis duos silios, quos diversimode hæredes instituit.

115. Renovatio Votorum Religionis.

116. De Origenis admiranda Doctrina. 117. De callida Ruffini interpretatione.

118. Errores Libri Apologetici Eusebii.

119. Interpretatio allegorica membrorum JESUS Filii Dei.

120. Actus Fidei, & Spiritus Sancti invocationes, ac protestationes Fidei Catholicæ.

121. Accusatio sui ipsius, sed cum spe.

### Li Trattati volgari sono li seguenti.

1. Traduzione Italiana dell'Opera di S. Bernardo, intitolata: Edificazione interiore della coscienza.

Tii 2

2. Una lettera a sua Sorella Lucia, nella quale mostra, non ester lecito usare certe parole superstiziose per guarire da alcuna Insermità; e con questa occasione tratta a lungo delle superstizioni.

3. Relazione della maniera, con la quale ottenne la Reliquia del

braccio del Padre S. Romualdo.

4. Lettera a Gasparo Contarini per l'esposizione sopra Aggeo Proseta.

5. Regole per conservarsi in Cella non oziosamente.

6. Opuscolo del sito, e vita propria di chi vive in Camaldoli.
7. Alcuni Opuscoli di S. Ambrogio trasportati dal latino in Ita-

Hano.

8. Discorso, che in questi tempi potiamo conoscere, amare, e servire GESU' CRISTO, non meno che secero i Santi Apostoli.

Della triplice sequela di Cristo.

10. Lettera apologetica di se stesso, quando era prigione.

11. Scrittura d'allegazione al Legato della Marca coerente alla lettera di fopra.

12. Altra allo stesso Legato per la medesima causa.

13. Lettera alli Padri di Camaldoli.

- 14. Lettera di raguaglio del successo de' primi Cappuccini.
- 15. Trattato di tre modi di amare, e di sei qualità di Amori. 16. Lettera esortatoria per tirare certi Nobili alla Religione.
- 17. Discorso, che la vita solitaria sia più attiva, operosa, utile, persetta, e più meritoria di ogni altra.

18. Lettere varie a diversi.

- 19. Opuscolo sopra il Cap. 49. della Regola del Padre S. Bene-
- 20. Discorso, perche l'Anima così difficilmente vada all'Orazione mentale, abbenche in essa provi grandi consolazioni, e non così alle altre cose dilettevoli.
- 21. Instruzione per li Novizzi nella dottrina del Nostro Signor GESU' CRISTO.

22. Sermone della Paffione di Nostro Signore.

23. Sermoni ne' giorni di Pasqua.

24. Raguaglio del proprio Pellegrinaggio in Gerufalemme .

25. Sermone 1. Della Concezione. 26. 2. Della Natività di GESU'.

27. 3. Della Imposizione del suo Santissimo Nome.

28. 4. Della Adorazione de' Magi. 29. 5. Della Presentazione al Tempio.

- 30. Sermone sopra le parole di S. Tommaso Apostolo: Domi-
  - 31. Sermone sopra le parole: Beati qui non vider ut, & credider ut.

32. Dialogo tra la Ragione, e la Coscienza .

33. Lettera a D. Girolamo da Salonna esortatoria assa Religione, per modo di un Trattato.

34. Trattato della Imitazione di Cristo neceffaria.

- 35. Instruzione per bene impiegare il tempo d'ora in ora ad un' Eremita.
- 36. Dialogo tra un Civile, e Solitario, fopra la vita Civile, e Solitaria.
- 37. Opuscolo intitolato: Secretum meum mibi. Contiene sei Sermoni volgari.

38. Il Primo fopra le parole: ad nihilum redactus sum, & nescivi.

39. Il Secondo sopra quelle: Vivo ego jam non ego: vivis verò in me Christus.

40. Il Terzo sopra quelle: Deus charitas est, & qui manet &c.

41. Il Quarto sopra quelle: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo.

42. Il Quinto sopra Il diliges Proximum tuum sicut teipsum.

4?. Il Sesto sopra Il certus sum, quia nihil me poterit separare, a charitate Christi.

44. Delle Beatitudini Evangeliche.

45. Epistola di sei sorti di Vita. 46. Discorso sopra la Vita solitaria.

47. Trattato della vera Umiltà, e perfezione Cristiana, diviso in due parti.

48. Nella prima si tratta della Superbia, e amor proprio di Lucifero.

49. Nella Seconda dell'Umiltà di Cristo, e Amor puro di Dio

Oltre li riferiti Trattati, nell'Archivio predetto di Rua è un Libro in foglio fegnato con la lettera majuscola B, il quale contiene diverse lettere, scritte a diversi Soggetti: tra queste sono notabili tre, indrizzate a Vincenzo Querini; In una lo esorta a suggire da Roma, e non acconsentire di essere promosso alla Sagra Porpora; In un'altra lo anima a perseverare nell'intrapreso Instituto della vita Eremitica; e nella terza mostra quale sra la vera conversazione Eremitica. Vi è parimente nel medesimo Archivio un volume in foglio, segnato con la Croce, di carte cento. Questo contiene lettere lunghissime, per modo di libelli, e trattati, ne' quali dà raguaglio del suo viaggio da Venezia all'Eremo di Camaldoli in Toscana, e delle tentazioni da se sosse sono scritte queste lettere agli amicissimi suoi Vincenzo Querini, Gioz Battista Ignazio, e a Gasparo Contarini, con alcuni altri, esortando i primi tre alla Religione con ragioni efficacissime, e motivi tutti pieni

ugualmente di dottrina, che di pietà, e prudenza. Oltre li predetti due Volumi in foglio, vi sono due Tomi in quarto, uno segnato con la lettera majuscola A, che contiene manoscritti del Padre Paolo, ma cavati, e ricopiati da altri libri, ed Autori: e questo Tomo è di carte 194., e l'altro ha il segno della lettera majuscola E. In questo si leggono diverse Opere di S. Pietro Damiano ricopiate da lui, e composto di carte 156,

Daremo adesso l'Indice delle Opere, e Trattati, e Lettere della seconda classe, cioè di quelli, de' quali l'originale o non è compito,

o lacero, o in qualsisia altra forma mancante.

1. Fragmentum suæ Hierosolimitanæ Peregrinationis.

2. Expositio super Pfalmum 72. Quam bonus Ifrael Deus &c.

3. Expositio super Psalmum 25. Judica me Deus &c.

4. Cogitatio de propriis tenebris cognoscendis.

5. Epistola ad Regem Portugalliæ. 6. Epistola ad Imperatorem Turcarum.

7. Epistola ad Rempublicam Venetam exhortatoria ad Pacem.

8. Epistola ad Gasparem Contarenum, quomodò obtinuit brachium S. Romualdi.

9. Confessio suorum peccatorum .
10. Cogitatio de Timore Dei .

11. Gratias agit Deo pro Beneficiis.

12. Quædam ex S. Hieronymo collecta ad probandum, Religionem securiorem esse ad salutem, quam sit sæcularis conversatio, contra quosdam.

13. Quædam de Martyrio Monachorum.

14. De Viduis.

15. Quædam super diversis Psalmis.

16. Utrum liceat dimittere Patrem pauperem propter ingressum

17. Considerationes super illa verba: Quarite Pacem, & ope-

18. Circa Reformationem Monachismi propria opinio.

19. De erroribus in Joanne Cassiano.

20. Quædam de Intellectu, & Voluntate, circa Fidem, Spem, & Charitatem.

21. Opusculum de Cœlestibus gradibus.
22. De Confessione JESU CHRISTI.

23. Quædam Collectio ex Sacra Scriptura pro facra eruditione.

24. Disputatio de Adoratione Magorum, Christi suga in Ægyntum, & occisione Puerorum.

25. Multa contra Hieronymum Savonarolam, & contra nonnul-

26. Quod-

- 26. Quoddam Opufculum græco idiomate, & fermone scriptum.
- 27. De Discretione habenda pro instruendis varii generis hominibus.
- 28. Tractatus de illis, qui propriam Divinæ præferunt Voluntati.

29. Sermo in quinque Festivitatibns JESU.

- 30. Quod fint infeliciores, & miserabiliores qui non cognoscunt, nec amant Deum.
  - 31. Summarium Operum Sozzomeni.

32. Quædam de superstitione.

33. Quædam de accessu JESU ad Desertum.

34. Disputatio de Habitu albo, & nigro, quinam sit præseren-

35. De Interdicto.

36. Plorat Christianæ Reipublicæ miserias.

37. Super Pfalmos 108. 120. 121.

38. Opufculum de Perfectione Vitæ Eremiticæ.

39. Relatio cujusdam visionis imaginariæ habitæ ab Auctore.
40. Dialogus, cur plerumque boni mala, & malis bona contingant.

41. Sacrorum Decretorum Liber.

42. Consideratio, cur homo semper se excuset.

43. Consideratio de Religiosis divitibus, & commodioribus qu'am par est.

44. Sermo de pœnis Purgatorii.

45. Dialogus inter Paulum & Hieronymum.

46. Cogitatio super verba: Non relinquet Dominus virgam à peccatorum super sortem justorum.

47. Opusculum, Quid sentiendum de non persectis Eremitis. 48. Sermo ad Eremitas viventes sine Regula, & Professione.

49. Petit propriam cognitionem a Deo.

50. Expositio super Pfalmum 118. Beati immaculati in via.

51. Dialogus de vera hominis felicitate.

52. Expositiones variæ diversorum versiculorum in Psalmis .

53. De pœnis Purgatorii non recusandis.

- 54. Quòd tribus Votis Religionis, tribus tentationibus Sæcula renunciamus.
  - 55. De duplici otio, inerti, & operoso. 56. Confideratio de temporis amissione. 57. Opusculum de Fide, Spe, & Charitate.

58. De Divinis Vocationibus.

59. Libellus ad Caffinenfes Monachos pro Camaldulenfibus .

60. Super verba: Pacem meam do vobis.

Vita del B. Paolo Giustiniani 440 61. Sermo de Beneficiis Dei.

62. Sermo de propriis peccatis.

63. Sermo de mortis die.

- 64. Dialogo sopra il fatto dell'avere la Reliquia del Santo Padre in Fabbriano.
  - 65. Esposizione sopra Aggeo Profeta. 66. Dialogo tra Pietro, e Paolo.

67. Dialogo Cronologico dell'Ordine Camaldolese.

68. Trattato dell'Intenzione.

69. Dell'Intelletto, Volontà, e Memoria consecrata al servizio del Signore Iddio.

70. Di diversi Santi, e Venerabili Uomini Solitari.

71. Sopra il Libro di Giobbe.

72. Discorso circa la Vita Solitaria -

73. Vita del Profeta Elia.

74. Raguaglio della Fondazione di quattro Eremi.

75. Lettere della stessa materia a S. Gaetano.

76. Trattato delli principali esercizi per unirsi a Dio. 77. Discorso, che la Vita solitaria è più utile dell'altre. 78. Considerazione di cinque modi di piacere a Dio.

79. Sommario di fei gradi di Amore.

80. Di otto gradi di arrivare alla Perfezione.

Ti avvertifco, o Lettore, che forse molte Opere, le quali non hanno il titolo volgare, ma latino, non faranno veramente latine. Io, ciò non oftante, le ho annoverate tra le latine, perche mi sono servito dell' indirizzo datomi nel Catalogo del P. D. Giovanni Trevifano, il quale non si dichiara schiettamente della maniera da se tenuta nell'Indice sopradetto. Questo stesso avvertimento desidero, che vaglia per le Opere della terza classe, cioè di quelle, delle quali non si hanno gli Originali del Giustiniani, e sono le seguenti.

1. Quædam de Sectis, & oneribus Christianæ Vitæ, & Apo-

ftolice .

2. Epistola ad Sophim Regem Persarum.

Sofi, e il Rê di Persia tra cui, e il Gran Signore de' Turchi non è mai buona amicizia per causa della sua Setta superstiziosa, nella quale non convengono i Turchi, ed i Persiani. Egli è potentissimo, perciò può dare un gran diversivo alla potenza Ottomana, se la inviluppa. con qualche guerra. Con questa rissessione il B. Paolo scrisse a quel Rè, acciò lo attaccasse quando esso assaltava li Principi Cristiani, c questi guerreggiavano contro il Turco.

3. Expositio in Psalmum 90.

4. Sermo S. Joannis Chrysostomi de Oratione, latinitate dopatus.

5. Su-

B. P.

yava

e Co

all'

med

la vo

con i

mano

mille

rico,

bero

5. Super Lucianum.6. Super Plutarchum.7. Tractatus de Nomine.

8. De Officio Pontificis ad Leonem X. PP.

9. Alcune Operette di S. Girolamo sopra la Bibbia, scritte dal B. Paolo in Gerusalemme, le quali Opere di S. Girolamo non si trovavano altrove, come attesta il medesimo Paolo.

10. Un Trattato di Penitenza.

11. Delle proprietà della Vita Eremitica.

12. Un Trattato di Contemplazione. 13. Un Trattato della Santa Eucaristia.

14. Del principio della Vita Eremitica.

15. Di tre sorti di Eremiti.

16. Che la Vita Cristiana consiste nell'Intelletto, con la Fede, e Consessione, e nella Volontà per la dilezione, ed opere buone.

17. Della Perfezione della Vita Religiosa, sopra l'ultimo Capo delle Costituzioni.

18. Della divota dormizione di Frà Pietro Quirini in Roma.

19. Della sua santa, ed ammirabile vita.

20. Che più movono gli esempj de' Santi nuovi, che degli an itichi.

21. De' diversi Eremiti, e de' miracoli da loro veduti, ed intesi.

22. Suo parere proprio; intorno al libro intitolato: Vite de' Santi Padri.

23. Che non sia laborioso, o distrattivo, mà dilettevole l'assaticare per Cristo.

24. L'Istoria dell'Ordine Camaldolese.

25. Se sia lecito immediatamente passare dalla Vita Secolaresca all'Eremitica.

26. Dell'ufficiare in lingua volgare, fua opinione.

27. Delle sue Pellegrinazioni in Gerusalemme, Monte Cassino, e Fabbriano.

28. Come i sensi divertono l'intelletto, e la volontà seguita il medesimo Intelletto; onde poi ne nasce, che dietro al senso se ne và la volontà.

29. Del Governo Monarchico, Poliarchico, e Aristocratico, con il Pontefice Leone X.

30. Alcune composizioni poetiche volgari .

Tanto scrisse il B. Paolo Giustiniani, e quasi tutto di propriamano, e quasi solo dall'anno mille cinquecento undeci fino all'anno mille cinquecento ventiotto. Dice il Padre D. Giovanni nostro Istorico, che se li Scritti del Beato Paolo sossero raunati insieme, farebbero più di dieci grandi Volumi: e pare cosa di maraviglia, chemicale del Regione di Maraviglia, chemicale di Maraviglia, chemica

to Pa-

rvizio

n hanlo, ciò o dell' il qua-

Apo-

ner le

mo gli

hi non quale perciò luppa

ate do-

iani, c

Su-

Vita del B. Paolo Giustiniani

un'Eremita offervantissimo, come il Giustiniani, cioè quasi sempre occupato in esercizi ascetici, ed uno, la di cui vita fa vedere quanto fu impiegato per beneficio della Religione, con diversi viaggi, ed affari, abbia potuto avere tanto tempo di scrivere, quanto un'altro potria leggere appena in molti anni disoccupati. Ma bisogna sapere, essere stata tanta la velocità del suo ingegno, che egli incominciando dopo Matutino un lungo discorso di nove carte in foglio, latino, con citarvi le sentenze, ed ordinatamente scritto, il compiva avanti Nona, ancorchè recitasse tutte l'Ore Canoniche, e sacesse gli altri suoi Esercizi Spirituali; laonde in meno di tre ore lo aveva terminato. Cosa che appena sar si potrebbe da un veloce emanuense, che lo trascrivesse. Ma gli Uomini, che amano assai Iddio, sono in maniera particolare affistiti dalla sua Divina grazia, laonde ponno fare comodamente quello, che pare impossibile a farsi, quando appunto si vede fatto. Quanto non iscrissero, un S. Agostino, un S. Girolamo, e un S. Tommaso d'Aquino, e l'altri Santi Padri? Parve, che non facessero mai altro, che scrivere: e pure questo non era, che una mezza porzione delle loro fatiche; imperocchè a diventare Santo del merito de' predetti, non basta scrivere bene, e molto; si ricerca di più, una maniera di vivere, che non è, se non di pochi l'arrivarvi. Da quì apprendano dunque. li Religiosi contemplativi, confarsi molto bene lo studiare con il contemplare, come vedesi in un B. Paolo Giustiniani; e sappiano, l'uno ajutare l'altro, perche il lume Divino sparge lampi ammirabili, che accrescono le piccole scintille della natura, e le scienze acquistate sono disposizioni naturali per meglio ricevere quelle, che si addimandano infuse. Io intanto ofservo, che molto meritamente il Giustiniani ebbe concetto presso quelli, che lo conobbero, soggetto ugualmente stimabile per Santità, che per dottrina: imperocchè la sua vita su veramente da Santo, e il suo sapere da gran Dotto; vedendosi nell'Indice riferito de' suoi Manoscritti, ed altri Opuscoli stampati; esser egli stato versato in ogni scienza, non meno sagra, che secolare, laonde con ragione su ricercato, e stimato il suo voto in materie più ardue di Religione, e di Fede, come si vidde nel Sinodo Metropolitano Fiorentino, in cui si esaminò il Processo, e su formata Sentenza condannatoria contro un tale famoso Eretico Francesco Meleto da Firenze, e tra gli altri Uomini più riguardevoli, fu chiamato il nostro Beato Paolo Giustiniani: e qui egli non solameute parlò pieno di dottrina, e di spirito, ma inoltre, così comandato, impugnò due libri del detto Eretico, uno de' quali portava il titolo Convivium, e l'altro Quadrivium; facendo una diligente raccolta degli errori sparsi per detti libri, e mettendoli in tale vista, che ancora li meno saputi potevano restarne persuasi, e detestarli. Quindi successivamente su chiamato in altri Sinodi Metropolitani dello stesso Arcivescovato di Firenze, e fpc-

e specialmente quando s'ebbe a discutere la gravissima, e dissicilissima causa di Frà Girolamo Savonarola. Parimente per ubbidire a chi poteva comandarli, scrisse contro un certo libro intitolato Nova Apocalypsis Amodei, notandone minutamente gli errori, e condannandolo come libro, che non doveva in maniera alcuna permetterfi nella Chiesa. In un'altra causa parimente di Eresia, di cui su capo un tale D. Teodoro, altri dicono Teofilo, Sacerdote fecolare, il quale fi faceva chiamare Papa Angelico, ebbe in prima fotto la fua cenfura gli esami fatti contro detto Eretico, poi concorse alla sentenza condannatoria del medefimo, che fù di Galera in vita. La malvagità principale di costui era, che si spacciava Papa mandato con maniera particolare da Dio, per rinovazione della fua Chiefa. A questo fine fingeva Revelazioni Celesti, Apparizioni d'Angeli, e viveva con una fomma Ipocrifia in materia de' costumi, essendo egli un disonesto, e un lupo diabolico, il quale divorava le pecore più innocenti dell'Ovile di Cristo. Finalmente. Leone Decimo, che governò la Chiesa nella rivolta del Settentrione, trattandosi della riforma dell'Ordine regolare, nominatamente Monastico, volle udire in voce, e vedere in carta il parere, e il voto del nostro B. Paolo Giustiniani:tanto egli era stimato anche in Roma, Cielo, in cui molte volte non arrivano a farla da Stelle quelli, che altrove fi ammirano come Soli d'intelligenza. Che fe vogliamo anche gli altrui testimonj per conferma maggiore della dottrina del B. Paolo, tralasciati gli addotti dal Padre D. Giovanni da Treviso, basta per tutti quello del Cardinale Gasparo Contarini. Questo Sagro Porporato su dottissimo, ed eglistesso avendo composti quelli suoi eruditissimi libri intitolati, Prima Philosophia compendium, diede l'onore della. Dedica al Padre Giustiniani; e il motivo d'essa si protesta, che era per il defiderio che aveva di mettere al giudicio, ed alla correzione la sua Opera, di un Amico, il quale summa eruditionis esset; quindi dice: Quibus in rebus nullum puto magis nostris votis satisfacere potuisse te uno 2 qui omnium bonarum artium cum sis peritissimus . . . Dabis igitur operam, primum, ut Libellum hunc nostrum recognoscas, emendes, & quidnam de eo statuas, me per litteras certiorem facias &c. Laonde siccome non poteva avere i! Giustiniani testimonio più qualificato di questo, così bisogna conchiudere, che la sua dottrina su appunto tale, che per autenticarla per somma, basta l'oracolo del Cardinale Gasparo Contarino, il di cui giudicio da se solo vale per quanti altri si potriano quì soggiungere, se non volessi qui appunto finire di trattare della virtù del B. Padre Paolo Giustiniani, gloria grande della sua Patria, del nostro Ordine, e di tutta la Chiesa: imperocchè tanta scienza con tanta umiltà, quanta si può osservare nel decorso della sua Vita, e col seguito di quell'altre virtù morali, le quali fi ricercano a fare un'Eremita di quel tenore di vivere, in cui mori un si gran dotto, e un si grande Anaco444 Vita del B. Paolo Giustiniani Lib. III. Cap. Ultimo.

reta, non può ritrovarsi che in un'Anima di una perfezione uguale alla sua dottrina. Laonde le sue virtù, senza punto amplificarle con le so-lite industrie del ben dire, basta solamente accennarle unite mirabilmente al lume del suo sapere, perche a questo ristesso, ancora in vista delle più deboli pupille compariscono tali, che ponno servire di idea a chiunque aspira alla Perfezione, ma propria d'ogni più austero Instituto, quale è quello degli Eremiti di S. Romualdo di Monte Corona.

### IL FINE.











